

Lyra (Nic. de) Incipit Liber Apocalipsis S. Johannis Apostoli, cum Glossis Nic. de Lira, fine copy, calf gilt circa 1470

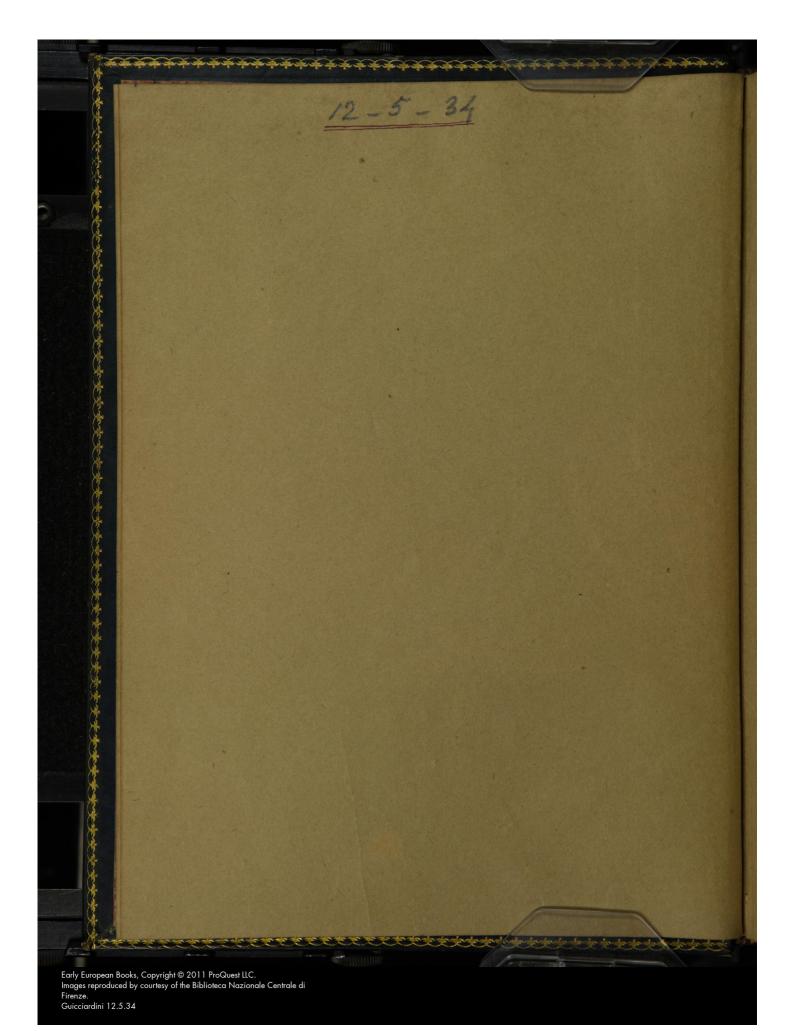

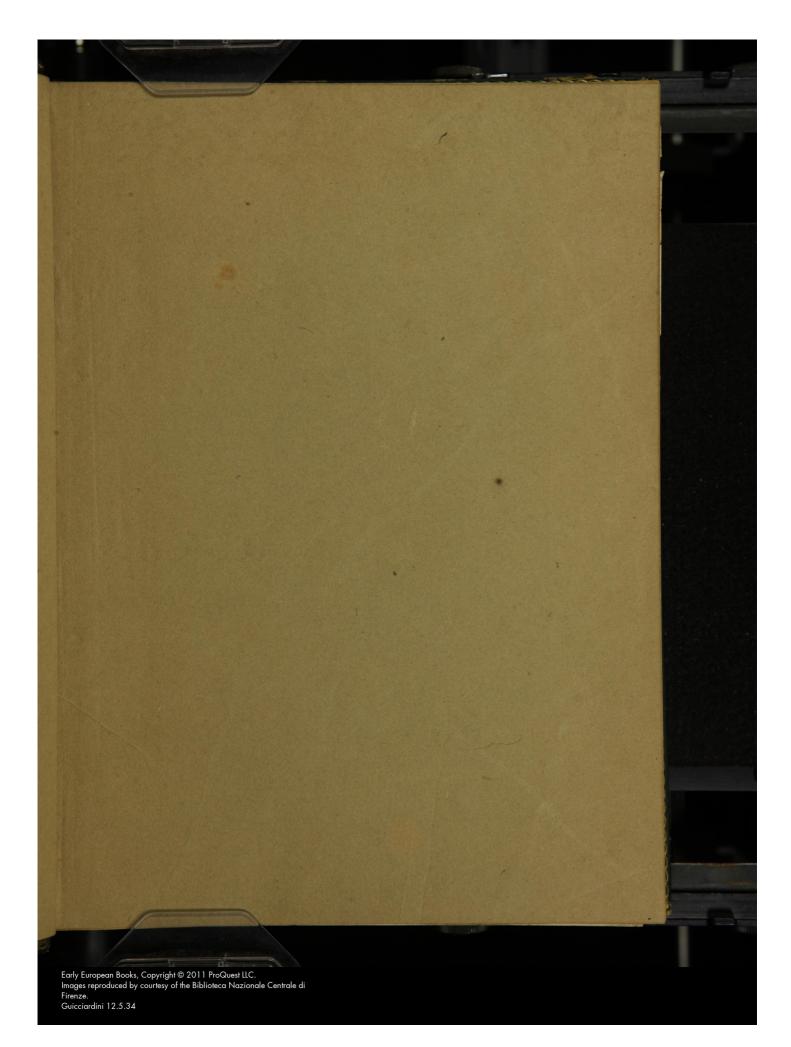

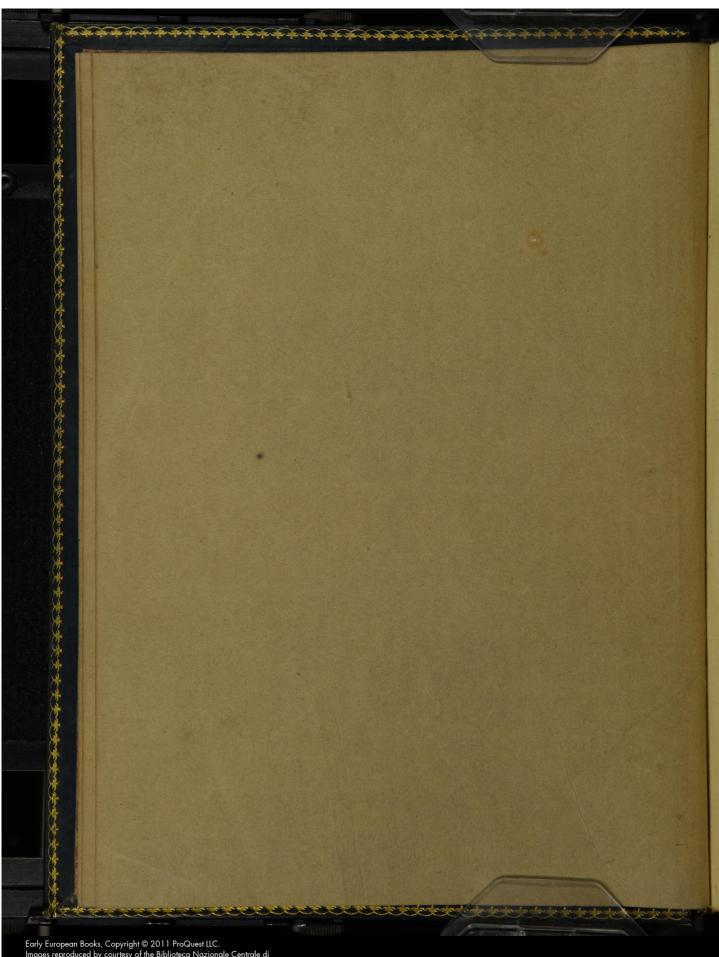

Ncipit liber apocaliplis Sci Iotis apostoli & euangeliste cum gloss Nicolai de lira ordis rum Minor. In dei noie Am:

VISTO LIBRO LOQUALE
Si e nominato apocaliplis. in fra
tucti lialtri libri de la (æa scriptura se deue legere & audire con
grande in tellecto & deuo tiõe p
tre rascioni. Lapma rasciõe se e
per che nel pmo capitulo de esto
libro e scripto cosa. Beato quellui
che lege & estudica ciascu
no che desidera de essere beato de
ue legere o uero audire co grâde

in tendimto & deuotione lopsente libro. La secunda rascione e questa p che in asto libro se cotene la pobezia del cose cto de gono ucire al tepo de atixpu & multo pfto legli farrado gradi & orribili. Et secundo che dixe el signore nostro nello euangelio de São Matheo.dal praípiu del creature in fine alla fine mai no forono simili tribulationi al modo. Aduqua e bono de sa pere p schifarle quato se pote p che dice Sa gregorio chi le saget te che se uedono uenire da loga ben che ferano pure no fanno h gran colpo como fano alle che ferono i puisamte. La tertia raccione e afta p che lo auctore po deafto libro no e alcuno bomo creato anche lo auctore poo e you xpo uero dio secudo che appare nel comsamto del libro. Vinde el comsa cosi. Apocar liplis you xpi. Et no dia Iotis Ad de notare chel pou aucto re e you xou & no Iota Questo no se po dire de alcuno altro libro de la seta scriptura. Per oste cascioni aduqua conso de lo ad intorio de dio. Io mepufci adesponere el psente libro quato ad lalectera. laquale expositioe in pte auemo de alcune reuela tioni da dio facte particularinte ad alcune psone sete lequali desiderauano & in demadauano humilimte adio ladechiarati one de alcuni passi liquali sono multi dubiosi in nel psete li bro: Et nota che exponendo afto libro in Vulgaro abiamopo sto anche el testo del libro in Vulgare ad pte ad parte secudo

che regre la expositioe. Quelle aducha che comesa laprima par te capi uersi sono el testo como che giace plictera & da po per Vulgare lo resto sono la expositio e cio e glose: Lapli pur

POCALIPSIS YESV CRISTI do e apocaliph de you xpo. In nel comesamto de gsto libro e da notare chasto nome apocaliph e nome greco Et la occasione p che li fo posto gsto nome i gsto libro e p che i pmo fo scripto i lingua greca esse do san ioti euagelista scriptore de asto libro in grecia.ch tâto e adire apocaliphs i ligua greca 🕏 to e adire reuelatione i liqua nostra latina Porria alcuno di re da po che San Ioti (críph gfto libro pet adung escripto in nel comsamto apocalipsi de Iesu xpo & no dixe apocalipsi de Ioti.Respondo qsto e pere Iesu xpu fo lu auctore prespale de afto libro. & Santo Iobanni fo solamente lo scriptore Et in per o lo libro se deue in putare ad lo auctore cio e ad iesu cristo & non ad lo scriptore do e Iohanni. Per questa cagioc aduqua confixo del ad autorio de dio me pusci ad exponere lo presen te libro solamte quato ad la lictera! QVAM dedit illi deus palam facere buis suis Cio e laquale dio li ba data ad manife stare alli soi bui Potera alcuno dubitare dicendo. Se Iesu xpo. e uero dio como aduca li ba data dio gita reuelatoe che lui la reuela ad li soi sui. Io respondo ad gsto dubio dicedo che Iesu xpo e uero dio & uero homo & igto lui e uero dio sa ogne cosa eternalinte no e bisogno che alcuno li dia alcuna reuelatoe de alcuna cosa·Ma igto lui e uero bomo.la sua humanita no sa ultra el naturale sapere. se no tanto gto dio li reuela. Ma dio li a data reuelatõe & sapere de tucte le cose che mai forono & sonno & serrado. QuE oportet fieri cito.cio e lequali bisogna esere psto. Dice che bisogna che asta pphezia sia facta presto: Cio e bisogna che se uerifiche psto al che se cotene inasto libro Et p che bilogna certo p che e coli puiso da lamete divina laq le e ifallibile. Aduca îl e i euitabile che no se Virificheno tucte afte cose che sonno scripte i asto libro reuelate da xpo ad San Ioti & San Ioti lu reuela ad noi Ma nota chel dixe presto. Como e pro cociolciacola che sonno gia passati tanti anni & acora no e uerificata ofta pphizia Respodo fo San gregorio

che offie cola cto a fine Vene plo prespecto de lamesura lognis fima de laeterna Et po dixe presto: ET SIGNIFICAVIT mictes pangelu suu Cio e lui lamada significado plosou an/ gelo Et lui cio e y nu xpo lamada fignificado plo so agelo Qui appare lagrade dignitate de ofto libro cociolia co sa che dio cio e la Scissima trinitate babia reuelata gsta pphizia al nostro si gnore you xpo i gto che e bomo. Et lui la ba reuelata ad lange lo Et lo agelo la reuelata ad san Iofi. Et cost p multi modi q' sta reuelatõe diuma e Venuta i nostra notitia. Et nota co dixe lui lamada fignificado f. socto figni & figure occultado do ph/ militudie methaforice & no manifestamte Et qsto p chefacto se dira disocto i nel.ix.capitulo.Dice aduca ch la psete pptia ytu xpolamada fignificado plo so agelo.mo figna ad chi. SERVO Suo Ioti qui testimoium probuit uerbo dei & testi moniu you xpi quiquidit. Cio e alo so suo Ioti elquale rede testimoniasa ala parola de dio & testimoransa de you xpoin tucte afte cose chi uede. Questo e scripto p dare ad cognoscere quale e gito Ioti. Et dice cti gita reuelatõe e facta al so buo Io bani el quale redecte testimo ansa a laparola de dio & latestió masa de you xpu. Vole dire che lui e allo Ioti che scripse lo e uangelio inel quale lui rede testimoniasa a la parola de dio Cio e como lui era dio/& e facto bo & afto lui scripse neleuage ho doue disse. In prapio erat uerbu. & Verbu erat apud deul Et deus erat uerbu. & poi disse. & Verbu caro factu e. & de afto Toti rede testioniasa de ueduta po dixe i tucte qte che uede cocioscia cosa che uede la parola de dio essere ho cio e dio essere bo quado uede xpo portare pena & passiõe & pcussõe & morte como uero homo. Et da laltra pte uede che xpo facea ope ligle folo dio potea fare como e refuscitare morti redere li occoi allicechi subito sanare ome i sirmitate multiplicare. V. pani i. Vii. mlia plone & lubito i mointo mutare lacqua in umo ptiolis simo. Per afti & pmulti altri signi ligh uede Toti colli occhi soi Vede chiaramte che you xpu uero bo era uero dio & de allui rede testimoransa po dixe nel sou eurgeho. Hic e discipulus ille qui testimoniù phibet de his. & samus quia ueru è testio niū eins. BEATVS Qui legit & qui audit uerba pphezie hu ius & fuat ea q i ea scripta sunt. Cio e adire. Beato allui ch lege

& allui che aude le parole de afta pptia & fua afte cole cti lo no scripte i ipi Beato allui che lege astolibro ad altri i segna do & allu che aude p se apphedendo & fua alle cose ch somo scripte i ipa bene opido. Nota che no uole dire ct plegere & per audire alcuno sia beato ma p che i asto libro se cotene la glia de la eterna uita de beati & la pena de la etna morte de danati Le quali cose legedo & audendo co i tellecto se moue lanima ad ben fare & ad schifare el male Et facedo gsto lu ho se dispoe ad puenire alla etrna beatitudie & po dixe Beato gliui chilege TEMPVS Enun ppe est. Cio e adire che lu tepo e appresso. El se porría domadare qui. El sonno gía passati mille & piu de tre cento anni che qfta pphia fo scripta & anchora no sonno ap pso qte cose che sono scripte qui detro. Aduca no e uero chel te po sia appsso. Respodo chel tepo e appsso p la breuta del tepo p che el tepo che passato da poi che so seripto el libro i fine che uer ra antixpu e multo breue prespecto del tepo eterno che mai no ba nne po dixe dauid nel pfalmo. Quonia mille anni ante oculos tuos tag dies externa q pterut. Cio e adire che mille ani auanti adio sonno tato longo topo quato e el di de bere del q le no e mête. Cosi se po dire che ben ch siano passatí mille & tre cento ani tucto gito tepo e quan mete ad respectu del tepo et no. & po dixe chel tepo e appiro. Nota che ancora se po dire unal tra rasciõe pet alcuni dixiro chel mudo deueua durare tanto tepo da po lo adueninto de xpujoto tepo era passato dalla crea. tõe del mudo i fine che uene xpu elquale tepo fo bo alcuni yfto riografi. V milia cccc. ant o arca. & ptollere ma alla oppinione lagnale no e uera accio cti noi no credamo chel debia stare. V. milia ani aduenire atixpo po dixe chel tepo e applio Cio e adire che e breue topo prespecto de ql che e passato. & ueramte no pass sara mai tuctu qsto tepo che e tra xpu & atixpo Vltra mille & V.ceto ani fo cis dicono li sa doctori & fo le reuelatoe lequale a facte dio ad alcuni soi bui pfecti ligh al psente no refirisco. 10 ties septé ecclesis que sut à asia. Cio e Ioti ad septe ecclesie che sonno i asia. Nota cii sono doi asie una maiore & laltrami nore.La maiore e laterza parte del modo, pehe bo li philosofi el mudo cio e latra babitabile se dinide i tre pti Vna pte laquale e maiore si e appellata asia. & gsta i comsa dalle pu della terra

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Guicciardini 12.5.34

10

sca o li aposso i fine alla fine della fra uerso oriete & uerso au Atro & uerso septetrione & passa daglla parte de ierusalem & lu mare adpsso ad Venetia o tre sornate & gllo mare un pmezo latra dividennola i dui pu i fine alla fin della tra i spagna. Et afto mare si e appellato mediterraneo poto passa prezola terra Aducha alla pte de terra che e tra asto mare & austro si e appel lata africa. sop lagle era posta antichamte cartagene. Laltra pte de laterra che e tra mare & septétrise. se appellata seuropa sop laquale pte e posta Roma & gsta nostra ytalia & gran pte de la grecia. & i ofta grecia h e Vna puicia laquale etiadio e ap' pellata asia minore.ad differctia de laltra asia cto e dea de sop. Questa aducha e appellata asia minore Laltra sopdata si e ap pellata asia maiore. In gsta asia minore erano septe citadi de lequali qui sonno linomi ao e Effeso. Smirna pgamo. Tiatira. Sardis Filadelha & Lauditia. Et afta puica & afte septe ata di san Ioti haueua co uertiti ad la fede de xpo. & haueua etia/ dio fudate Septe ecclesae i gste septe atadi Cio e paasama ata de. V na ecclescia. & ciascuna ecclescia lui bauea facto & costitu/ ito uno Vescouo. & adqste septe ecclesie do e alli Vescoui de q' Ate. Vii. ecclesie Sco Toti scripse astolibro & polui dixe. Toti ad Vii. ecclesie che sono i asia cio e alli. septe Viscoui de le septe ecclehe legle soño i aha. Et sá scrue asto libro pmodo de una epistola laquale se divide i tre pti so el modo de le altre episto le cio e i exordio. narratoe & co dusioe. Lo exordio e dalpnapio del libro fine. doue dixe. Is ioti Vostro fratello. La narratoe co mesa da qui. lo Ioti & dura fie alultió capitulo de gsto libro doue dixe. & dixeme. Queste parole sono fidelissime & uere fin alla fine del libro & e laterza parte del libro. GRATIA Vo bis & pax ab eo qui est & qui erat & qui uenturus est. Cio e a dire. Gratía ad uoi & pace da parte de gllo che e & che era & cti e da uiníre: Vole dire. Gratía ad uoi & pace ha data da parte de latrinita laquale e uno dio tre psone cio e Patre filholo & spu scu. Et pma i comsa dal patre dicedo da pte de allui che e & cto era & che e da uenire. Cio e da pte de dio patre el quale e pná pio & casione de ome cosa & era eternalinte & e da uenire i sin del modo.colo filholo & co lo spu sco ad iudicare ome gete. ET A septe spiritibus. Cio e adire. & da parte de septe spiriti.

1/enzopa

Questo tâto e adire quâto e da parte del spu seo dalquale soño appellatt septe spi p septe doni del spu sco & p septe nomi ligh a lo spu sco. i nella sca scrptura. Vñ parlado ysaya ppheta del spu sco lui lo noia p septe nomi dicendo. & regescet sup eu sps dni sps sapietie & i tellectus sps contu & fortitudis sps scientie & pietatis & spiritus tioris dei. Cio e adire el se posara sopra de lui lo spu del signore ao e spu de sapia spu de i tellecto spu de contluo spu de fortecza spu de scietia spu de pietate & spu de pagura del fignore. Qui appare che fiano septe spi. & no e altro che uno spu sco el quale e noiato p gsti. Vii nomi sopra dicti. QVIIN cospectu throni eius sunt. Cio e adire liquali sono i conspecto del trono sou. / Quale e osto trono de dio qui e da sa pe chel trono so la gramatica e la sedia regale & Iudiciaria. & p qsto respecu la humanita de xpu e appellata trono de dio p che i ipa bumanita dio sede.p amore p fassimo & i ipa afi i trono & i sedia sedera dio quado indicara tucto lo V muerso mudo. & i gito modo parla lo apostolo dicedo. Tronus tuus de us i seculu seculi & cethera. ET A you xpo qui est testis fi delis. Cio e adire da parte de you xou elquale e testimoio fide le: Nota che you xou si e appellato testimo io sidele imulti lochi della sca scriptura. Vñ dauid nel psalmo dixe. Et testis in celo si delis Cio e adre you xou e testimoio i celo fidele. Et parlado Ysaya ppha ipsona de xpu dixe.. Egoiudex & testis & ceta. Cio e adire. 10 xpu so indice & testimoio. Questo dixe qui i dio sco 10ti ct xpu e testimoio fidele. & asto recorda san 10ti accio che ome plona creda sensa dubitatoe co que cose co sono scrip te i gsto libro & ch sono reuelate da xpu sono uerissime.p che de afte cole rede testimo io xpu le parole del quale sono tanto uere che piu tosto uerra meno el celo & latra chel uenga meno mai parola del soe cis ella no sia uera so chel dixe nello euage lio. Celu & terra trasibut. Verba aut mea no trasibut. Cio e adi re. El celo & laterra macara ma lemei pole no macarado mai. PRIMOGENITUS Mortuozz. Cio e adire Primogenito delli morti. Xpu fo dicto progenito delli morti p che el fo el p/ mo comai resuscitasse dali morti remancno i mortale. & ben chi multi altri sciano resuscitati auati chi xpu como fo lazaro & multi altri miente demeno tucti quati resusatareno mortali.&

moreronounaltra uolta: Ma xpu you fo el pmo logle relula to i nella uita i mortale. & po e decto pmogenito delli morti. & lo apostolo dixe adasto itellecto. Xps e pritie dormictiu. Cio e adire. Xpo e le pmitie cio e el pmogenito de li morti po che e stato exposto disop. ET PRINCEPS Regu terre. Cio e adire Et pncepe de la Ri de laterra. Questo e uero no solamte ignto \*po e uero dioi ma ignto lui e homo. Vnde lo apostolo dixe. Xps e rexregu & dns dnantiu. Cio e adire. Xpu e re deli Ri & Singnore delifignori. & cofi dixe nello euagelio ipu nostro fig nore you xpu. Data emich onnis potestas i celo & i terra. Cio e adire o e possansa e data ame i celo & i tra e aducha el nostro signore you xou prape deli Ri. dela terra. Cio e co lui a possasa sopra deloro ad ponire quilli & de deponereli secundo che allu piace. & secudo cti dixe nel libro della sapia. pme reges regnant Cio e adire pme li Ri regnao dixe xpo logle esapietia icreata: OVI DIlexit nos. Cio e adire el gle ba amato noi Nota si gularemente po cto loamore & ladilectione laquale ha portata you xpo ad tucta labumaa generatioe passa tucti lialtri amori del modo certo e che lu amore chi porta lamatre al filliolo pal' sa tucti li altri amori del modo. ma luamore de xpu elquale me a portato emaiore che no e allo cio porta la matre al filiolo aducha el passa tucti liamori del mudo. & gsto si pua el no se tro ua ne i cronica ne i alcuna altra ystoria comay alcuna matre facesse uno bagno del sou ppo sangue pourrire el sou filholo. ma afto afco el nostro lignore y bu xpu pnot po co lui aspar so el sou sacratissimo sangue acio co labumana generatiõe fos se sanata delli soi peccati. & pog semostra loamore sou pfecto & smesurato uerso denui secudo co lui dixe ui nello euangelio. Maioré caritaté nemo babet, ut aiam sua ponat que pamicis suis Cio e adire. El no se a maiore caritate co qudo la psona mette laia soal & plo simile el corpo plisoi amici. ET LA VIT Nos a peccatis nris i sanguine suo. Cio e adre. Et hanne lauati dalli peccati nostri i nel sangue sou. Questo e phatione de alla pte de sop p che dixe de sopiel ale ne a amato. & afto e el signo che el ce ama p che el ne a lauato dalli peccati nostri i nel sou sangue. Et p asto effecto semostra beneiche ello ne ha amato. & gita lauada del sou sangue fo facta el uenardi sacto

quado stado el nostro signore y bu xpo i sulacroce pleuene ro cte delle mai & delli pedi & dello pecto. Vicio tucto el sague sou & porto qua acerba pea p tollere ma la nosta origiale colpa. Per o ch uole laduuna iustitia chogni culpa se remecta co co respodente pena. & nota chi asto era figurato in nella atica lege. Onde plocomadamto de moyses.qudo el popolo aueua peco p peccato comuno che toccasse ad tucti uoledo mudare el popu lo da qua colpa accio co la ira de dio no uenisse sop diloro el pil lianano uno angello ouero uno caprecto & sci lo occideano ana/ tí al populo le refundeano tucto el sou sangue alle pede dello al tare. & poi el corpo mecteano sop le ligna de lo altare & facea nolo ardere la columado allo sacrifitio era tolto subito el pecco dal populo. & pasto modo lo agnello i nocete spadeua el sou sa/ guel & portaua pena plo populo nocete & peccatore. & gito auea ordinato dio pfigurare che deueua uinire uno angello i noce tissimo you xpu del que dixe Sco Ioti bactista. Ecce agnus dei qui tollit peccata mudi. Questo agno spadecte tucto el so san/ gue al pedi del arbore de lacroce. & posto sop le ligna delaltare cio e sop loligno de lacroce & fo arso dal foco de lagradissima & acerba penaj& fo arso dal foco de lo amore plogle ello porto g sta pena. Et cosci lui agnello i maculato so che dixe sco Petro i ne lasoa epistola. Qui peccatu no fecit nec i uctus e dolus iore eius. Cio e adire Xpo no fece peccato alcuno ne fo mai trouato in ne lasoa boccha alcuno dolo o uero i gando. Porto aduncha la pena plo populo igsto agnello i maculato. cio e ptucta labu mana generatõe. Cosci pobeto ysaya dicedo. Vere dolores no stros ipe portauit. & langores nros ipe tulit. qui peccata nostra ipe portanit i corpore suo. Cio e adire. Veramte ipu y hu xpu ha portati li nostri dolori & li nostri langori po che ipo a por tatili nostri peccati i del sou corpo. ET FECIT Nos regnu. cio e adre la anne facti regno. El regno se i tede pmulti modi Alcuna nolta pregno se i tende el pagese el gle e socto uno Re ad asto modo se dice el Reame de Vngaria e uno grade rego. cio e uno grade pagese. Alcuna uolta p Regno se i tende le pso/ ne che babitano i qllo pagese elqle e subrecto allo Re. Et so q sto modo sedice el reame de fracia je uno nobile regnolcio e le psone che habitano li sono nobili. Ladosto so modo se deue i

tedere afta pte & ba facto noi regno do e longnore nostro you xou ba facto desor sidele sur uno regno sopra loquale lui regna & regnara sopra ofto regno poloria. & de ofto nui lopgamo i nel paé nosto dicedo adueiat regum tuu. ET SACERDOtes Cio e adire. & sacerdoti do e prety. Questo se dixe palla parte de xpiani li gli sono prety. & anchi sepote i tedere ptucti boi xpiani ligli tucti sepoteno dire prety pehe allo pte se apptene de fare sacrifitio adio le depgare dio plupopulo le qsto fa das / cuno bono xpiano elgle fa facrifitio de semedesmo adio pdolo re & co trictõe delipeccati comissi. so che dice dauid nel psalmo. Sacrifitiu deo sps co tribulatus cor co tritu & huiliatu deus no despicies. Cio e adire El spu eo tribulatu e sacrifitio adio. & tu si gnore dio no despezarai el core co tritu & humiliatu. Et anche ciaschuno bono xprano pga dio plu populorcio e p tucti li xpi anildicendo el pater nostrolquado dice | & dimtte nobis debita nostra quella psona cto dice asto no lo dice pipo solo mallo di ce pluramte ptucti li xpiani & pquesta rasione tucti xpiani se poteno dire sacerdotiscio e pti. DEO & patri suo cio e adire. Adio & patre sou po san iobadi ha dicto desopra che xpu ha facti noi regno & facerdoti porria alcuno credere che lui ne ha uesse facto uno regno del modo. Et são Iotis da ad itedere che ipo parla spualinte & po dixe adio & patre sou. Vole direcino ba facto noi regno sop logle debia regnare alcunore terreno. Ma el ne a facti regno a dio & patre souscio e el ne a facti Vo regno lopra el quale dio regna & hanne facti sacerdoti non de sacrificare ali ydoli como faceano li pagani ma per sacrifi care adio & patre sou, IPSI GLORIA & imperium. Cio e a/ dire. Ad ipu saa gloria & ipio. Codosia de cosa cti ello ne a fce tale & coli facte gratie. & lui ha tale & coli fco como ho deo di sop po allui ha gloria ao e laude quato alli boni la Impio do e possanza quâto alli captiui & maluali V n li sci liquali sonno i celossenza fie dano gloria & laude adio dicedo. Ses Ses Ses sos ct dixe y saya ppheta. & p cotrario glli ct sono nello iferno bia stemano dio ma sop quilli dio a ipio & possanza de ponirile i nella eterna pena & supplica. IN SECVLA Seculozz Am. Cio e adire ppetua senza fine.pch eterna sarra la gloria la plu' cotrario lapena. po lalaude de dio e eterna anto alli beati. & ip

ao eterno cio e possanza sop la dânati. Am Cio e adire con sia co mo e dicto desopra. ECCE Venit cum nubibus. Cio e adire ec co chel uene co nubile cio e el nostro signore y bu x pu uenera al iudicio sopra una nebula clara & lucida lad gllo modo ch lui moto i celo el di de la ascentoe. Onde ille scripto ne li acti deli apostolische motando xpu i celos guardandolo la apostolis como no lo potono piu uedere de subito dui ageli uinero |& dif sero!O boi de galilea che state uoi ad guardare in celo. Con co/ mo lo bauete ueduto montare i celo ad ql modo uerra ad iudi care el mudo. Ma porría dire alcuno cotra questo passo. El disse Eccho chel uene. & e passato gia piu de mille & ccc anni chel fo scripto afto libro & ancora no e Venuto. Como aduncha dixe. Eccochel uene! Ad qfto respodo ct sco 10 hadi uede qfte cose ct todo scripte i gsto libro i spujosi fossero psenti allui & auati alli occini soi unaltra rasione sepote assignare de gsto labreuita del tepo che idapo che fo scripto que libroji fine aloiudicio finale e quali méte ad rispecto de lo tpo etnoico e da la duratõe etnal secudo che so de sop. ET VIDEBIT eum omis oculus. Cio e adire la ciascuno occhio el uedera. Cio e tucti le psone cti mai forono & cti soño & che degono essere. Et boni & rei tucti uederado el nostro signore y tou x pu uenire alo iudicio. Ma no / ta chel serra grade diffirétia nel uedere. po che li boni & li iusti uederado you xou nela sua gloria co gradissa alegrecza & be atitudie. so che dixe ysaya ppta Rege i decore suo videbunt. Cio e li boni uederado el Re you xou i nela soa gloria & bea/ tudie. Ma li peccaturi & dapnati uederado xpu you alloro terribile & orrebele có gradissima tristitia & pena so co xpodis se nel libro de la sapietia. Videtes turbabutur timore orribili Cio e adire. Li dâpnati uedendo y tu xpu se turbarado de una terribile & orribile pagura. Ma li boni uederado i xpu la diui/ nita & la humanita. Et po li boni hauerrado gradissima gloria Ma lidapnatí uederado solamente la humaita de xpoj& nola soa divita.como dixe ysaya ppta. Tollatur impius ne uideat gloría deí.cío e adrelfia cacciato uia lo captino & iniquo bolac cioche no uega la gloria de dio. Ma qui porria alcuno dire. Co mo pote essere che uno uulto medesmol& i uno tepo medesmo ha gratioso & benigno ad una psona |& sca orribile & penoso

ad unaltra psona. Respodo cti gsto i cotra multe uolte. Poamo caso cti sciao dui psoe auati lopo testate. deligli luno el potesta lolibera da lapsone la scilifa dare quale chi grade pmio & lattro el potesta loiudica essere morto. Al primo certo lafaccia del po testa liparera multo gratiosa & benigna. Al laltro quella me desma faccia liparera multo orribile & obscura, p questo modo apputo parera de lafaccia de you xou. unde el dixe sato gre gorio. Xps apparebit malif terribilisi& bladuf iustif. Cio e yesu xpu apparera tribile alli captini dapnati & piacenele alli boil cio e a li salui. ET QVI Eum pupugerunt Cio e adire Et quilli che lo ponseno. São Ioti ha dão di sop che tucti li occhi ue derado you xpo. Ma qui dice che singularinte glli che lo pon seno con le ponte de li chioui & de la lancia & con le ponte de le spine lo uederando la alloro crescera maiore pena ad uede relo quisti spetialmente lo uederando tra li altri. Et per o dis se quilli che lo ponsero cio e lo uederando como foro quilli che lo misero in croce & ficcarlo la suso. Et questo e el pongere del qle qui se parla. & qllo co lo ponse comadado como fo pilato. Et glli che lo ponsoro paradolcomo forono li iudeis & pluda traditore. Et alli che lo posoro segndo como fo la famellia de pilato. Quisti tra tucti laltri dapnati el uederadolco loro maio/ re pena & tormeto Vededo tato glorioso allui del ale faceua no tate beffe & derisioni & biasteme & psecution. / ET PLA/ NGENT se Sup eu omes tribus terre. Cio e adire. Et plagera do sop de lui tucte le famellie de la terra. No dixe piagerado de lui tucti quilli che lo uederado ma dixe solamte tucti le fame gle de la terra. Li să & li beati no piangerado ma sarrando in grandissimo gaudio & gloría como e deo di sop. p chipi no so/ no stati de tra gnto allo effecto.ct bene che fossero co lu corpo sop la terra lo desiderio & lamte di loro stana i celo.po dicea lo apostolo. Couersationostra i celis est. La couersatõe de li boni & pfecti auega chili hano corporalite i asto modolsoño icelo Ma li boi liquali banno lo sou amore & lo sou desiderio pure alla terra & no alo celo quilli sono appellati ne la sca scriptura de tra fo ct dixe y tu x po inelo eu agelio. Qui de tra é de terra logt. Quello cti e de tra parla de le cose terrene. Quilli a ducha che hano desiderato pure latra & no el celo Vededo essere unal

tra uita con gloriosa icelo aspañte piangerado sop de luiscio e pira & pi uidia laquale bauerado uerso di lui. Et ptato piage rando sopra de lui tucte le famellie de la terra. / EGO SVM Alpha &10| pncipiu & finis dicit dus deus qui elle qui erat | & q uenturus est omipotens. Cio e adire. To so alpha & opinapiu & fine dice lo signore diollo quale el & era & uenera omipotente. q e dasapere co lapma lictera deloalphabeto greco e alpha & la ultima e o secundo el modo greco. & e tato adire i nui ad notra ligua 10 so alpha & o quto 10 so pmo & ultimo. & podapor cta decto io so alpha & o igsi exponedo allo cis uole direllequita dicendo prapio & fine & qfte foño parole del nostro fignore you xpo. & bn co San Ioti le dica lui le dice i pso de you xpo po dixe San Ioti fequadoidice lo signore dio cio e xpo ytiujel quale e nato de Vergene teporalinte le era dio etno etnalinte & uenera oipotete ad Iudicare ome gete sono aducha parole de xpo you qui dice To so alpha & o cio e To so pmo & ultimo. Et note dire to so pmo ao e dio & ultimo ao e bo & tato e adi/ re 10 fo dio & ho. Et che dio sia pmo tra tucte le cose ch sono no bisogna de darare i p cho ogni psona laque a itellecto cognosce q / sto. Ma forscia alcuno dubitarebe como lo ho fosse lo ultimo p sape asto e da notare cti so che e scripto nel libro del genesis. Inpricipio creo dio tucte le cose del modo isepte di cio e locelo & la terra lacqua & lacre & lo foco | & tuste le al altre spetie de le cose cis sono Et da poi de retro ad ogni cosa ultimatamente creo lo bomo i nel. Vi.iorno si cis tra tucte le cose creati da dio lo bo elultimo. & po dixe xpo lo foño el pmo & lultimo. cío e io so dio & ho. Vnaltra expositoe ancora se pote diresch xpo e lop / mo & lo ultimo do e lui e prapio dalquale e preduto ogni co sal& e ulumoicio elo fine allo quale & ploqle efacta ogni co sa Como dice San Iobine lo cuagelio Omia pipm fa sunt. cio e che ogni cosa e facta plui. EGO IOHANNES Frater uester & particeps i tribulatoe & regno. Cio e adire lo ioti fra tello uostro partiape i ne le uostre tribulatio i & regno. Di sop Sco Toti ba pmisso lo exordio de la soa epistola. Qui comsa la narratioe. Et dice To Toti fratello uostro. Qui nota ct San Toti era prelato & maiore sop tucti glli a liquali lui scriuca el pite librol loro erano tucti soi fillioli spuali baptizati da lui. Et si

porria lui dire dignamte. To Iofi patre uostroip chi loro teano lui p sou patre. Ma per huilitate ad uegna lui sia loro patre 1& maiore pure ipo scriue fratelli & equale alloro dicedo To ioti fratello uostro. pin tendere laparte co sequita do e participe in nelle tribulationi.e dasapere chi quello too qudo san sobandi scriple ofto librojera una tribulatioe gradifima al mudo cotra lixpiani & gsto era p uno i patore deroma chiato domitiano & fo dereto a nerone poco tepo.gsto i patore fo ydolatro! & non potea audire no inare el nome delo nosto fignore y fiu xpu.& po lui psequitana li xpiani p tucto el mudo facedoli morire & i plonare & arrobare et p qito san sobadi era misso i confine ad una yfola cti sechiamana pathmos l& posan iotis scrine ad ght for filholi spirituali dicedo cho lui e prapeuele i una medel ma tribulatione i nella presente uita la cosi nellaltra uita loro sarrando pacipeueli i nello regno glorioso della eterna uita & gloria | & p ofto lui da ad i tenereleti no fe acqita gllo regno e/ terno sensa tribulatio e. so cis dice san paulo apostolo sper multe tribulato i ne conene i trare nel regno de dio. IN PATIEN TIA you. 'ao e adire inela patientía de you. lao e adirelio foi i afta tribulatõe copatietia de you.e decto di sopra che le tribulationi sondo casione de acqstare lo eterno regno. & po nota cli no ome tribulatione fa acqftare lo eterno regno. ma solamite quella tribulatione laquale e i patietia fa acqstare ui ta eterna.poch selapatietia no e nella tribulatoe no e merito/ ria anche dadosa. Enota ancora piu ch la patia el bisogna ch la i ybula e pamore de ybulouero i ybula e i nella gra tia de resu. & gsto era i sco robadi pmo p ch lui abe bona patie/ tia i qulla tribulatione secundariamete lui laportaua pamore de you lo uero i gratia de you. FVI IN INSVLA q appel latur pathmos peter uerbu dei & testamoium you xpi. Cio e fui i nella infula laquale fi e applata pathmos ipla parola de dío & pla testimoniasa de you xou. Questa i sula e nelle parti de gretia | i mezo del mare | & e piccola & desta | & noce habita p sonali gsta fo posto san iobadí p comadameto de doitiao i p/ atore po chi audedo gsto i patore lafama de san iohadi &co/ mo pdicaua la fede de you xpo & co uertea multe genti lofece prendere & fecelo mectere nudo i una tina o uero basello elgle

era grande & plino de ollio bullente accio chimoresse li dentro. Ma lonostro segnore you xpulno udse che moresse ad quello modol ne ch sentesse pena alcuna la uededo gsto lo i patore co mado cis fosse messo & cosmato i nella Isula sop dicta de path mos accio co lui moresse luide desciasci & de fame. Ma stando da longa sco Tobi da li bomini del mudo lui se retrouo esere co diol& i qta Isula lui babe qta Sollepnissa &mirabilere/ uelatione & prophetia. Dice aducha San Ioti como Fo i qta isula. Porrea alcuno dire lui fo posto p sou mal fare. p o lui se/ gndo dice larafioe p ch fo posto li ao e pla parola dedio. & pla testimoniasa co faceua ad ciascuo co you xpu e uero figliolo dedio. & qfto e quo co lui dice larafio e poto i qua ifula cio e pla parola dedio & testimoniaza de you xpo. FVI i spu Cio e 10 fui in spiritu. do e adire To fui astracto dali sentimenti corporali. & g da ad i tédere ad gmodo uede afte cose lequali fodo scripte i aftolibro.ct no leuede colli occhi dela mtel 2 po dice & fui i spiritul & no solamte uedea glle cose ma in tendea tucto que co fignificanano. IN DOMINICA DIE. co e in nel di dela dominica p chi qllo di ppriamte e deputato ad co/ teplatioe & e el tertio comadamto delalege de dio. filicet me meto ut die sabati santifices cio e adire recordate de santificare el sabato. Ma nota chi los abato e co uertito indominica. po che lo nosto signore y bu xpo resuscito la doinica laquale nui de/ uemo santificare lassando gllo di le opere corporali le actenedo alle opere spirituali como ele orationi coteplatio i pdicationi lectioi sante lo altre deuotioni. & cosi fece san iobadi po lui ba be afta con mirabele gratia cio e afta reuelatioc. / ET AVdi/ ui post me uoce magna tag tube. Cio e | & audi deretro ame una uoce grade como uoce de tromba. & audi depome no colle o / recchie del corpo ma con que de luspiritu. & dice chi audi uoce grade. & pch grade pch fignificana cole gradi & dice amodo de troba. Nota cti latroba se usa ad esitare le psone ad andare ad cobactere. Cosi lauoce laquale audio san sobadi exitaua & disponeua la soa mte | & deli altri fideli xpiani ad cobactere | cio e ad sostenere ualetemete i patietia bactallia deletribulationi & psecutioi lequali erao in allo tpol & alle cti degono essere al tempo de antexpu. & nota che dice che audio una uoce grade

deretro & nole dire cti qta noce fignifica cose lequale degono esere deretro ad Sco Ioti do e da polamorte soa per la maiore parte. DICENTIS quod uides scribe i libro. Cio e laquale dicea fillo ch tu uidi scriuilo nel libro.accio ch neremaga me moria deretro de te. Scriui aducha nello libro i materiale do e nella memoria ma p co lameoria e labile feriuelo acora nello libro materiale. & nota cho accio che se possa bene tenere in me/ moria la sentetia de questo libro po co e posto qui tucto socto dinerse ymagini pleqli ymagini se conserua la memoria dele cose meorabili & non solamte ofto libro ma ogni altro libro se pote tenere ad méte lapsona laquale sa bene larte memo ratiua. / ET MICTE septé ecclesis Ephelum Smirna Per/ gamu | Tiatira | Sardis | Filadelfiam | Et lauditiam. Cio e adire. & madale alle ecclefielad epbelo lad smirna lad pgamolad tia tira ad sardis ad filadelfia & ad lauditia. Cio e adire scriui loli bro & madolo ad qfte septe ecclesie. Cro e alla ecclesia de epha/ so & cetera. Quello cti sedice ad boccha psto se desmentica ma gllo che scripto e durenele i nella memoria i po madali gite uisioni lequali tu uederai scripte i nello libro accio cii liremaga lamemoria i fine alla fine del mudo. / ET Couerfus sum ui/ dere uoce q loquebatur mibi. Cio e adire & 10 mereuoltai per uedere lauoce laquale me plana qui sepoteria dubitare como sepote uedere lauoce | & se ipa no sepo uedere | como seuolto são nobadi respode cti uole dire yo me uoltai p uedere lauoce cio e yo pusi mete pi tedere allo ch lauoce significana. Quita noce lui audio i spirito la no col corpo la quale uoce era formata da loangelo madato da xpo ad anutiare qfte cole ad lan lobandi / ET CONVERSVS uidi septem Candelabra aurea. Cio e adire. Essendo 10 uoltato | uidi septe candeleri de oro C10 e ba/ biando posto mente ad in tendimento 10 uidi septe candeleri de oro. quisti septe candeleri significano queste septe eclese de afia in spetiale. ma in generale significano tucte le ecclese de cristo. & per uolere in tendere questo. nota che in quisto libro se cotene in tucto septe uisioni delequali gsta e lapma.laquale no era apptia de lecose che deueano uenire ma era p correctioe & p coforto de quelle septe ecclesie de asia. secundo nota cto ac cio ch se possa i tendere lopsente libro bisognia sapere ch la sta

scriptura ba pusanza mectere alcuna uolta le cose spirituali p le corporali | & act le cose corporali ple spuali. & luna se maifesta plattra uerbi gratia la sca scriptura alcue nolte mecte co dio babia occhi. qui losalmista dice. Oculi dni super instos. & mostra che babia orecche qui dice i quel salmo. & aures eius i pces eoz. & ancora mostra che sia uno leone & uno agnello como e scrip to in questo libro. Questo non vole dire la scriptura p chel sia coli ppriamte ma uole co p qte cole corporali nui i pndamo le spirituali. No uole dire aducha la sca scriptura et dio babia occhi ma che dio ha loeffeo de li occhi cio e chi uede la con dele borecchie | uole dire che aude | & ct e leone cio e | che e fortissimo. & pasto modo se i tede la sca scriptura i multi passi / mamete i qto libro el quale e tuctu repreo de qte similitudi. & nota che questo nome ecclesia al cuna uolta significa lacasa facta in bonore de dio alcuna uolta fignifica tâto quâto co/ gregatioe o uero ad unative de fideli xpiani. & p qfto fo modo tucti liboni xpiani liquali habitano i padua tucti in semi se appella la ecclesia de padua | & tucti lindeli xpiani del mundo fondo una ecclesia de dio . & ad questo modo 10 parlarog | & p tucto questo libro. alcuna uolta tanto e adire ecclesia quato el Vescouo co tucta la soa ecclesia. & nota qui co qui o sco Tobi scriue ad qite septe ecclese no scriue ad septe case co e al mu roma scriue alli uescoui colli sor chirici. & nota che gstonuero de septe e uno numero che significa uniuerstate so li doctori cheolocí. una de lerasioni de asto e che lo universo tepo sta in septe di la nomiase p septe di como e dominica lunedi mar tedi mercordi nouedi nenardi & sabato & p gsto modo se po di re co tucti li di de lo anno sondo septe. & ad qfto modo pla seta scriptura co uoledo significare una multitudie uninersalmte pone solamte septe i loco de tucta la multitudie. uerbi gratia in libro tobiel lo agelo raphael uolendo dire ad tobialchel era uno de tucta qua multitudine universale co stado auati adio. dixe chel era uno de septe dicedo i asta forma. Ego sum agelus raphael unus ex septe q astamus ate deu lao e adire 10 so lo a/ gelo raphael uno deli septe liquali stamo auati adio & cosi gsti septe cadeleri significano que septe ecclese i spetiale ma geral mête fignifica o i dio tucte le eccle sie jo uero la uinersale ecclesia

cio el tucta launita defideli xpiani liquali sonno i carita senza peccato mortale. unde dice effendo uoltato 10 | uidi fepte cade/ leri de oro. qîta e lapma uisione de quisto libroj & dura în fine alla fine de gsto capitulo. Qui e dasapere che quisti septe can deleri de oro fignificano le septe ecclese sopdicte i spetiale ma in generale quisti septe candeleri significano tucte le ecclesie d' xpo. & ancora quisti septe candeleri de orolignificano li septe doni dello spu scotti quali se acqstano i ipa ecclesia. & significa no le septe urraite le quali i ipa se ad operano. & significano li Vii.ordini ecclehastici ili quali i ipa se dispesano. & significano lisepte sacramti liquali i ipi se ad ministrano. & significano le septe ope de la misericordia! le quali i ipa se exercitao.ad du' cha li septe candeleri de orossignificano le septe ecclesie particu/ laremente ma universalemente significano tucte le ecclese de xpo: Nota che la ecclesia de cristo e decta candilero de oros per multe proprietati le quali ba lu candilero de oro. La prima lu câdelero luce plucetia de lo lume cost la ecclesia luce p spledore de saentia. La secuda lo cadelero de oro essaldo do e duro & no molte.con la eccleha e salda & dura plauirtu de la patietia La tertiallo cadilero de oro e ptioso p lo oro lo quale excede tucti altri metalli con la ecclesia e ptiosa p la gratia de dioslaquale excede tucti li beni creati. & nota co no se deue i tendere che la ecclesia ppamte sia cadelero ma deuemo i tedere la ecclesia i sentimto me aforice. Et nota che pla ecclesia deuemo i tendere la universale cogregatoe & unita de fideli xpianii li qui sonno in caritate | & prapalmte delle plone ecclehaftice. Ite nota che tu no divi i tedere q la ecclesia p mura ne p casa so ct fo deo desopra. Aducha li septe câdeleri ligh uede san iobâmisignih/ cano. Vii ecclehe imezo de le qui simile al filliolo de lo bo cio e you xpu. FT IN MEDIO Septé câdelabroy aureorum funile filio bominis. Cio e adire. Et i mezo de septe candeleri de orossimile al filliolo de lo bomo. Questo el quale era simile al fi! llilo de lo bomolera uno agelo fimile ad xpolcio e el qle repre sentana la psona & similitudine de la facia de xpo. & significa cis como afto agelo era i mezo de afti septe cadeleri con e xpo imezo dele septe ecclesie o uero i mezo de la ecclesia uiuersale. fo cti dice i nello euagelio. Ecce ego uobiscu sum oibus diebo

usque ad cosumatione seculi do e adire ecco et so con uoi tucti li di pfine alla cosumatione del mudo. Qui e da sapere & dano tare cio xpo e appellato filliolo de lu homo i qfto passoi& i nello euagelioi& i multi altri lochi. & larasione e questa p chi tucti li bomini co foro mai i qto mundo de donna sonno stati fillioli de li homini le no de uno solo pet tucti sonno natisde homo mascolo & homo femina cio e demascolo & de femina. & gsti so/ no dui bomini p ct secudo la gramatica | qsto nome bomo no significa solamte lo mascolo ma significa anche la femina pet se declina hic & bec bomoicis e adire lo bomo & lafemina. & per gsto modo ciascuno bomo excepto xpole filliolo de lu bomo cio e de duiscio e demasculu & de femia: ma lo nostro signore y tu xpu e filliolo solamte de la Vergene maria i igto lui e bo. & no de altro bo. & po e deo filliolo de lo bo. Et nota che ofto angelo lo que era imezo de quisti septe candelerissignifica xpu.quanto al capo & alemanisma oto dal mezo de lo corposfignifica lo cor pomístico de xpu. & qui e da notare | palli che no soño Instru cti i theologia che li sa o nero li apostoli & li altri sacti doctori parlano de locorpo de xpo idui modi. Alcuna uolta parlano de lo corpo de xpo po Alcuna uolta parlano del corpo de cristo mistico. so che dice san paulo apostolo ad romanos duodecimo! & i multi altri lochi. Omes fideles sunt unu corpus aius ca put est xps. Cio e adire Tucti lindeli & boni xpiani soño uno corpoide loquale xpu e lo capo. & tucto qto corpo mistico e ui/ unicato p lo spu scolloquale babita i ipo que angelo a ducha e i mezo de afti septe cadeleri de oro secudo che e sop deo repsen ta xpo quato allocapo & alle maní. & quato allautra pte de lo corpo & de lipedisfignifica locorpo mistico cio ela ecclesia.ma p che lo capo e la prapale pte de lo bol& e qua pte plaqle se co? gnosce luno ho da laltro po osto angelo e deto essere simile ad xpoi& che fignifica xpo sppriamte quato allocapo & allemani. & metaforice quanto aloresto. / VESTITVM Podere. C10 e adire. Vestito de podere. asto e adire quato ustito de ue/ stimto sacerdotale. Nota che qsto uestimto era logo i fine apps so lipedi & era | ne troppo largo | ne troppo strecto.ma coueien/ temte tenea lo mezoi & auea le maniche loge i fine alle mani. & era uestimto ptioso de colore ucctino co e de colore celestro

Quisto uestinto significa la uirtu de la fede laquale cop tucto el corpo mustico de xpolcio e tucti li fideli xpiani cto stanno co/ perti de fede. & p qualoro sono nominati cristiani uestiti de q' sta uesta celestrina. & nota cto lo capo & lemani erano discoperte de gita ueste p co xpo lo quale e locapo de questo corpo no ba fede anchi lui ba certissima notitia & clarissima efficatia de gle cose de lequali nui babiamo fede po e dicto che gsto uestimto copua tucto lo corpo excepto lo capo & lemani | & era de colore celestro ad denotare co la fede xpiana e de lecose celestíali & no e de lecose trenes era uestimeto ptiosolad denotare cis la fede xpiana e uertute ptiolissima sensa lagle niono homo po pia/ cere adio. Fo cto dice lo apostolo. Sine fide i possibile e placere deo Cio e E i possibile ad placere adio sensa la fede. & erano lema / niche longe i fine alle mani. ad denotare chi le opationi nostre degono predere da lafede nostra. Nota cti se fosse ad alcuno cti no fosse ystructo i tebologia dubio co cosa e fede. E dasapere co la fede e una uira plaqle se credono que cose le qui sonno re uelate da dioi ben che elle nose ueganoje sonno necessarie alla salute de lo homo ao e nostra. Como e ad credere che sia V no dio soloielqleie tre plone. co espatre sillilo & spu santo. & chilo filliolo dedioielqlele ipo dioisca facto homo morto & seppul tol& por resuscito da morte ad uita | & moto i celo | & deue ueire ad iudicare el mudo la darra pmio dela eterna uita alli un tuoli & supplicio de morte eterna alli untion & peccaturi quatuncha el dixe che qfto angelo el qle era tra quisti septe candeleri era uestito de podere nole direjos lui repsentana xpo logle ha lo sou corpo mustico mestito de fede. & p che la meste era longain fine alli pedi da ad i tendere co la fede no macara mai in fine alla fine del mudo ma agiongera p fine alli ultimi xpiani li qui brano significati p li pedi de xpo: / ET PRECINCTVM Ad mamillas zona aurea. Cio e adire. Cictu ale mamille de ce/ tura de oro. Questo e da sape che la centura i nela scriptura sca fignifica strictura.o uero phibitõe de alcuno comadamto. Se u/ no fignore comadasse ad alcuno suo sou che no andasse fore de laterra o uero co no uscesse de corte o co no fuesse ad alcuna p/ sona lo che no parlasse lo simili cose. El se dirria. lo tale homulto eligato strícto o uero chel e anto multo strícto. & lo legame o

Cevernias à J. Demetris 1724

uero cetura che lostrenge no e altro se non laprobibitione del comadamto del fignore. Ad afto modo el corpo mistico de xpo. e anto do e stripto p alcua phibitoe delli comandamen de dio Como e no occides no mecchaberis non furtu facies | & cetera. Ma qui e da sapere che daniel ppoeta babe unaltra unione & rendatioe i alcune cose simile ad osta. V nde dice daniele deció capitulo Ecce uir unus erat uestitus lineis & renes eius accinti. Vede daniel ppha uno angelo uestito como gsto che uede san 10bani Saluo co le uestinta de gllo co uede daniele erao de lio & era cinto alle rine. & gito che uede san 10 hanni era cinto alle mamille. Qui e da notare que nole dire che qito angelo chi ue! de daniel era cento alle rine. gsto no e al trosseno dare ad i te/ dere ci la lege atiqua de dio no stregea ne no bauea phibi tione de li comandamtisseno gto alle opes Cio esnon occideres no furare | no fornicare | no arrobaret & cetera. & per ch tra tucte le ope phibiteiqua i nella que piu breuemte se falla e la for/ nicatione laquale prede da le rine. po lo angelo cis apparse ad daiele significaux el corpo místico de dio. In allo tepo era cito i nelle rine jos dica co la lege antig stregea solamte le opationi & no li penseri & le uolutati detro i nella mte. V nne in quello tpo se uno bauea uo lutate grade de occidere uno altro pur che lui nollo occidesse i no facea cotra la lege de dio. Ma lo angelo cis uede san sobadi cis era cinto i nelle mamille cio e allo core. Adare ad i tédere che la lege noua cio e la lege eu angelica de you xpolla quale e piu pfecta che la lege antiq po chi ipa no solamte strege & legalquato alle opationi ma lega & strenge etiadio quato alle male uolutati legli stado detro al core. Vn/ de ben che no occida lo inímico mio pur la uoluta de questo e detro de ma po 10 faccio cotra la lege euage ica de xpuiso che ipo dio fignore nro you xpo dixe nello euangetio Sigs uiderit muliere ad cocupiscendu eamia mecchatus e ea in corde suo. Cio e adire quillui et uede la donna co defiderio carnale ba ia peccato nel sou core. Eladucha cinto alle mamillelcio e sop del corpo de xpu miltico. & e tato adire | gto ch li fideli xpiami fono stricti pla phibitione delli comadamti della lege euangelica. & no solamite gto alla opatoe fo chera atiquite ma etiadio gto alla uolutate & peleri liglistado i nel core sopto alle mamille.

ET nota chi afta centura era de oro. Qui e da sapere che loro nella scriptura sanctassignifica la caritatescio e lo amore de dio & dello pximo. Aducha tato e adire cetura de oroigto la phi bitõe delli comanamti de diolp caritate & per amore de dio & dello pximoi& fensa questa caritate no uale alcuna strecteza delli comanamti de dio po chel dice lo apostolo Caritas e ui culu pfeccionis co e adire la carita e uno leame o uero centura de pfectionei& e doroipo cti como loro paxa ome metallo cosi la carita passa ome altra urtute qta caritate aducha e ad mo do de uno legamejouero centura de orollagle strectecza uene ad ponere lo core nostro co dio. / CAPVT EIVS ET capilli erant canidi. Cro e adire. Locapo sou & li capilli soi erao biachis Qui e da notarelot plocapo se in tende xpol& pli capilli se in tendono li sa apostoli & li altri pini disapuli ligli sonno coi uti co xpo p amore pfectissimoi& como li capili sono firmi nel ca poi& sonno nel prapio del corporcosi li sei apostoli soño in nel pacipio del corpo mistico de xpo. & firmi i nel capo do e i cristo. & como li capilli soño coi uti col capoi& da allo de pedonoi cosi ly fact apostolisono cointi i seperabilemte co xpoi& dependo no da ipo Perla bianchecza in nella facta scriptura se in tendes lapuritate & la i nocetia | & la muditia. uole aducha dire ci lo capo cio e xpol& li capilli do e li sci apostolisono bianchy pu ríssimi & i nocetissimi & mudissimi da ome macula ipirituale. & sono biacio pla puritate della luce della beatitudie soa & po soño quilli i pressi nel capo p cto andauano baptizano & facedo branche le anime xpine. TAMQ VAM LANA ALBA: Cio e adire como lana biancha. Lalana biacha ha tre coditioi! pmi emolleifa ecalda.la terza emuda cofi li fa ligli foño co/ iunti con xposono molli p grandisima mansuetudine somo caldi per amore & dilectione | & sonno mudi da ome peccato. / ET TAMQ VAM NIX Cio e adire & como neue po cti tra tucte le cose create nose troua cosa piu biancha co laneue po ad demostrare la excelletissuma & mudissima puritate delli sa apostoli ligh sono co unti co xpo dice co illi sonno biachi como neue cio e adire bianchissimi che denota che loro sonno mudifimi & purifimi: / ET OCVLI eius tam gflama ignis. Cro e adire. & li occhi soi como flama de foco per li occhi in gito

passo se i tede lo uedere de xpulp che si occhi sono nel capole lo capo de afto corpo e xpo fo cto e stato disposto de sop. Aducha lo uedere de xpo e como flama de foco uole dire che louedere de xpu e como foco. Et q nota ch lo foco tra tucte le cose naturali e de maiore uertute la penetra offie cosa perla soa uirtute. Item le uertute dello foco penetra ome metallo | & penetra la terra & la yrol&lacq |& ome altra cosa corporale la doue ad ioge la soa uirtu. V nde ad dare ad i tendere ci lo uedere de xpo penetra ome cola & niuna cola no po relitere cti lui no uega bo cti di ce la sca scriptura. O i a nuda & apta sunt oculis eius co e adire. O me cosa e nuda & apta alli occhi soi. & po dice co li occhi de gito angelo che fignifica xpulerano como flama de foco. Item se expone altramti.cio e cto li occhi sono li docturi excelletiminii della lege como e Iberoimo & agustino liquali soño como occh del corpo mustico de xpo p lo loro socule uedere & gradusimo in tellecto & sonno como fiama de foco p ardentistima caritate. / ET PEDES EIVS similes auricalco sicut i camino ardenti. Cio e adire. & li soi pedi simili allo auricalco qui e nella fornace ardente. Qui e da sape cti se intende p Quisti pedi. & nota cti li pedi sonno la ultima pre del corpo humano. Aducha lo corpo mistico de xpolloquale e tucta la cogregacione de fideli xpiai. Li pedi fignificano li ultimi xpiani liqli farrando alla fine del mudo al tpo de antexpo. Aducha li ultimi xpiani boni liquali sonno alla ultima parte de qsto corpo mistico sonno lipede de xpo. Ma nota cti dice simile allo auricalco quano e i nella for nace ardente. Qui e da sapere cto lo auricalco quato piu sta nel foco tanto ello deueta piu bello & piu resplede te & gsto da ad in tendere et lifideli xpiani che frando alla fine delmundo al tpo de antexpo bauerado tribulationi gradiffune & i portabili como fornace ardete. & como lo auricalco se affina & resplende în nella fornace ardente.cosi loro i qste tribulationi & angustie gradissimi legli loro portarado patietemte plo amore de you xpo se affinarado i uertute & deuctarando splendeti i satitate &in gratia dello spiritu santo. / ET VOX ILLIVS Tamo uox aqru4 multaru4. Cio e adire. & lauoce de qllo como la uoce de multe acq. afto se expoe p dui modi. Luno e che multe acque i nella sca scriptura fignifica multe geti & diuerse lingue. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. lmages reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Guicciardini 12.5.34

secundo co e scripto. Aq multe. populi multi. Cio e adire multe acque fignifica multi populi. Tanto e adire aducha la uoce foa como uoce de multe acque como e adire la noce soa la noce de multe geti ao e de mtte lique po co lo corpo de xpo misticono e adunato pure degente de una lingua anchi ille adunato de gente demulte lengue anchi de tucte lo altro modo de expocre e co lacquidifica li corpilcon la noce de xpo co e la pdicanza mudifica le aie secudo co dixe xou i nello euangelio. Iam uos mudi estis speter smones meos. Cio e adire Voi sete facti mu di pli mei smoni. Lauoce aducha de gsto mistico corpo de xpoi fonno li pdicaturi li qli fonno como acq pet lauano le anime como fa lacq. / ET HABEBAT indexta sua stellas septe. Cio e adire. & ui bauca innella soa mano dexta septe stelle ple mani se itede la possanza. & xpo ba dui mani una dexta |& lal tra smistra. pla dextra de xposse itende lapossanza de cristo che ba ad pmiare co e ad dare gratia & gloria da defederse dallo înimicola simile opatoe. pla mano sinistra de xpu se itende la possanza de xpu co ptene alla punitione & pena. Secundo qsto modo dixe nello enangelio che allo finale indicio tucti li beati frado dalla mano ouero parte dextra de xpoi&la dapnati fra' do dalla parte ouero mano senistra. Vnne la manu dextra e la soa uirtute & possasa igto allo primares al ben de gratia & de gloria. & la mano sinistra de xpule laurtu & possanza soa igto apptene dare pena & punitoe. afte septe stelle significano septe inscoui delle septe ecclesie de asia sop dicta o ueramete tucti li uiscoui boni uniuersalemente. ligli sonno significati plonumro de septe che numero de universitate so che dicto de sop. Nota cti lo bono uescouo o plato fi e appellato stella p cti como lastel la fta fiffa icelo con lui e fixo icelo co e i xpu p amore & defi/ derio Lastella cir e i celo pare piccula ma niete demino ella e grandissima so li astrolagucosi el bono uescouo o prelato pare piccolo pla uirtute della builitate ma ille gradissimo pla san/ titate. Ite la stella e alta dalla terra | & lui e alto dalle cose frene lequali lui non segta ne cerca. Ité como la stella luce & splande liragi della luce fua |Cofi el bono Vescouo oplato luce p boni exepli |& spade la luce della soa bona fama & saitate. como fo de iberonimo agustino ambroso le gregorio sassimi & bidato

Fracescolmartino & nicolao. & multi altri simili. Aducha appare ch tato uole dire chi bauea septe stelle i nella mano dextra gto che hauea li septe uescoui delle septe citadi de asia in nella soa possanza de pmiareli & de defedereli petiloro erano boni & sa homi lucenti i sactitate como stelle po xpoli tenea i nella sua mano dextra |Cio e li defendena | & filli disponena allo premio della etna uita: / ET DE ORE EIVS gladius ex utraq pte acutus exibat. Cio e adire. & della bocca soa uscia uno cortello acuto dalluna parte & dallaltra gsto cortello el gle usciua fore della bocca de xpu fignifica qua terribile senctétia laque uscera fore della soa bocca qu'in nello iudicio finale lui dirra discedite ame maledicti i igne eternii co e adire, parteteue da me male dicti & andate allo foco etrno. Questa sentetia fra uno cortello & una spada orribile adglli danpnati alli quali toccara la snia | & nota chi dice chelli e acutu dalluna parte & dalaltra Per dare ad in tendere chi la sentetia de xpu ponge li peccaturi i questo mundo & in nel altro. Lu bomo ba dui parti ao e lanima & lo corpo. & questo cortello co e la snia de dio tallia cio e punisce daluna parte & dalaltra cio el lanima & locorpo. Lapena dello corpo fra posetína | qlla delaja fra punitina | ouero prinatina | & anche serra posetiua glia pena dello corpo posetiua serra lo i ce' dio i extinguibile dello foco etno Lapena puatina delaia serra puatioe de uedere lo nostro signore y bu xpu ch e lo sumo bñ dellaia. & gfta pena so li santi docturi bra maiore co la pma & qto echiaro i theología. De qto cortello dixe 10b. fugite afacie gladujcto e adire Scapate dalla faccia dello cortello & ylaya p pheta dice. Visitabit dus in gladio suo duro & grandi & forti. ET FACIES EIVS heut sollucet i uirtute sua-Cio e adire Ee la soa faccia luce como el sole inella soa urtute q e daotare co la faccia e laprincipale & lapiu nobile parte del corpo po la facía degito angelo elquale fignificana xpullignifica xpo gto alla piu nobile pte del corpo. & p ct xpo e dio & bomo. La piu nobile pre de xpo el la diuinitate & parto modo pla faccia lu cete como lusole deuemo i tendere la divinitate de xpos Cio e diu uero q poterea dubitare alcuõ & dire. Nõ e piu diu chel sole! Respondo chi no e alcuna coparatione tra laluce de dio & glla del sole p et la luce del sole e una obscuritate ad respecto de la

luce de dioi dela gle dice lo apto. Quod deus babet luce i mar cessibile. Cio e adire una luce lagle e i coprebensibie. Ma p cto el mundo tra le cose corporali no se troua maiore luce como e glla del sole quado illo e inella soa maiore uirtute. Si in nella state nel mezo di remosso ome i pedimto de nebule, po uoledo dare ad i tedere la luce de dio dice.como gila del sole cio e no e luce alcuna la jle la luce de dio no passe sesa coparatoes como el sole passa q nel mudo ome altra luce. / ET CVM uidissem eumicecidi ad pedes eins tang mortuus. Cio e adire. Et abiado ueduto lui 10 cascai alli soi pedi como morto . q e dasapere che san Iobi uedendo qito ang to i qita forma sopdicta lui in ten/ deua pfectissimamte ome cola laquale si era significata p gsta ymagine lui i tele li pedi co lignificauano li fideli xpiani ligli brado i nel ultimo tpo de anxpolliquali brado como auricalco in nella fornace ardente so che fo exposto de sop. Videndo san 1051 & i tedendo tâta grâdecza de tribulatioe chi loro sostene/ radoj fil maco i se medesmo. po dixe. & 10 habiando ueduto lui caschai alli soi pediscio e alla cosideratio de soi pedisuedendo tâte tribulatioi j te degono sostiere li pedi de xpojcio e tucti li ultimi fideli xpiani de xpolal tpo de añxpo: / EE POSVIT Dexitera sua sup me dices noti timere. Cio e adire · & ipo puse la soa mano dextra sop de me dicedo no bauere pagura. Lo a/ gelo chi apparue ad sco Iohi & chi repsentaua la psona de xou extese la mano soa & leuolo su no gto al corpo ma quato allo spritu p che tucta gsta uisione fo pure i spritu uole dire che lui lo coforto dicendo no bauere pagura delle pene & delle tri/ bulatioi lequali degono sostiere li pedicio e li sui mei in nello ultimo tpo. & salli assigna la rassoe p et lui no deue bauere pa gura Vñ dice segndo Yo so el pmo. / EGO SVM primus & nouissimus. Cio e · Io so pmo & ultimoscio e Io so dio & bo fo ch fo dicto de sopl& po no hauere pagura de qte tribulationi del mudo de sostenerele p che Yono so solamte homa Io so ache dio. & p tato Io posso te & li altri mei sui defedere la custodire & fialmte piare. po cti yo so lo pmo & lo ultio cio e Io so dio & bo. / ET SVM VIVVS & fui mortuus Cio e 1& so uiuo & fui morto. Vole dire Io fui morto teporalinte. & so viuo etnalinte Io fui morto pla passioe | & uiuo pla resurrectione | & ptanto no

bauere pagura de morire ne de portare pena p me po che coh bra de uoi como de me po co bauedo la passione & morte uoi bauerete la uita ppetua. ET ECCE SVM uiuens in secula sctor. Cro e adire. & ecco ct yo so muete etna mente ao e adire To loquale fui morto & umo | & anche yo so umete in poetuo. & portai pena molto acerba & psecutione. No bauere aducha pa gura ne no temere de portare pena & paxione ne morte pme p ch uoi resuscitarete psimili i sépitno. ET HABEO daues mortis & i ferni. Cio e adire. Io bo lechiaui della morte & dello in ferno Nota cti qte chiam della morte & dello i ferno sonno dui una p apre & laltra p i serrare | qfte chiam xpu ba in nella soa mano sinistra alla quale apptene de ponire so c'é e dicto de sop & uole dire no bauere pagura de morire pme p ct 10 bole chiaui della morte ao e la possanza sop la morte si che de gla no bauere pagura co ella te tenga. & si bo le chiaui dello i ferno ao e Io bo la possanza dello i fernolco no te noccia. Ite Io bo le chiaui do e la possanza sop alla morte & sop allo i ferno de bra/ relo ad chi yo uoglioi& de aprelo. po no dini tu banere pagura della morte ne delle pene corporali ma delle eternali delle gli enadio yo bo le chiamico e lapossanza. SCRIBE Ergo que uidifti & q'sut | & q'sieri oportet post bec. Cio e | Scriin aducha qle cole ct tu bat ueduti & alle ct lono & alle ct bisognão effere fce deretro ad qfte Cio e adire. Scriui aducha pordie tucta qfta uili one lagle tu bai ueduta & ch uidi &glla ch tu uiderai accio ch elle no se dismetecbenoiscriuile aducha no solamte i memoria ma scriuele etiadio nello libro accio co neremaga memoria de gita uisione i nel libro i fine alla fine del mudo. / MISTE/ RIVM Septé stellaru quas uidisti i destera mea. Cio e adire Lomisterio dele septe stelle lequali uidisti in nella mia mano dextra. Cio e adire. Scriui el misterio delle septe stelle leglli ui disti i nella mia mano dextra & no lo declarare ma lassalo pu/ re essere mistico ao e secreto o uero occulto · / ET SEPTEM Cadelabra aurea. Cio e adire. & septe cadelerí de oro co e adire Scriui etiadio septe cadeleri de oro & gllo co significano & scriui con do e scriui como segta. SEPTEM STELLE langel sut septe ecclesia24. &candelabra septem. septem ecclesie sunt · Cioc adire & le septe stelle sonno li angeli delle septe ecclesie. & septe

candelerí soño septe ecclesie. Quí e da saperció lo signore nostro you xou auctore pracipale de asto libro uosse asto libro essere manisesto alli sideli xou anisaccio co loro piglassero conforto in nelle tribulatoi & psecutioni sequali frado al mudo cotra si cristiani massimamente nel too de antexpo & uosse cio fosse maises sto socto sigure accio che si boni bauessero exercitio de studiare ad in tenderelo. & no essendo chiaro si eretici & in sidesi non so possano mutare, ne ad iongerelo ne diminuirelo poto ipi no so in tendano & accio cio nui possamo da nui medesmi studiare & in tendere asto libro. Lui expone q nel prapio una piccola pte p darne la uía & so modo depossere nui exponerso & in tederso po disse cio se septe stelle soño si septe angeli; co e si septe uiscoui dele septe ecclese si septe candeleri soño le septe eccles se secuido che sui medesmo expone:

T ANGELO EPHESI eccletie scribe. Croeadi re. & allo agto della ecclesia de ephaso scriui. Qui i comensa Sco Iobilad scriuere particularemtelad ciascuo de uescoui delle septe ecclesie de asia sop/ dicte. & p afto modo lui scriue septe epistole cio e septe lictere. & sci durao aste septe epistole p tuc/ to asto so capitulo & plo terzo. & p ch lo uescouo de epheso era lo pmo de gfti septe do e archivesouo po comsa ad allo dicedo cost & allo angelo della ecdesia de epbelo scriui in questo modo. Questa epistola ba tre pticio e exordio narratoe & coclusione Lo exordio comsa li gsto dice colui cto tene septe stelle La nar ratione comsa li chi ha horecchie auda & cetera. Nota che aste epístole Io declaro breuemte p no essere tedioso & p andare piu tosto alla expositione delle cose piu grani & piu utili da sapere. Dice aducha & alo agelo della ecclesia de epheso scriui. Nota cti in afto puffo tato e adire angelo ato nescono & e nero larasto e e gsta. lo angelo ha tre coditioni. La pma e cto lo angelo e casto como e scripto nello euagelio de sco marco. No nubet neg nu? betur set erut sic angeli dei. Cio e adire. In uita eterna muo se maritara | ne fo may maritato. ma ome bomo fra como li an' geli de dio casti. La sa coditione e ch lo angelo ha cotinua con/ teplatione como e scripto nel de euagelio. Angeli eo21. semper uident facié patris mei. Cio e adire. li angeli sempre uedono la

faccia del mio patre.dixe y isu xpo. La terza e che lo angelo ha dello poplo sollicita cura & guberatõe como e scripto nel psalmo. Angelis suis madauit de te ut custodiat te & cetera. Cio e adire Dio ba comandato alli angeli soi chi babiano custodia del sou populo & pct el bono uescouo ba queste tre coditioni cio e ca Ritate coteplatoe & sollicita cura & gubernatoe del populo.po el bono uescouo si e appellato angelo in nella sancta scriptura. HEC DICIT qui tenet septem stellas in dextera sua Cio e adire. Questo dice quillui el quale tene septe stelle in nella soa mano dextra Cio e igsto dice y tiu xpo el quale tene septe stelle co e septe uescoui i nella soa mano dextra cio e i nella soa p tectoel defede gli ci no cadeno i dad atoe fo che dicto de sop QVI AMBVLAT i medio septé candelabro24 aureo24. Cio e adire. El quale ua i mezo de septe candelery de orosao e in mezo de septe ecclesie sopdicte ouero i mezo della ecclesia u/ niuerfale so ci fo exposto de sop. in mezo della ecclesia cio e de boní xprani che xpo uada in mezo della ecclesia sur lo dice in nello euagelio. Vbicuq fuerint duo uel tres cogregati i nomine meo ibi su i medio cor. Cio e adire. i ciaschuo loco doue sono dui ouero tre adunati, i nello nome mio lo fo li i mezo de loro / SCIO OPERA TVA & labore tuu & patientia tuam. Cioe adire·Io so le ope toi & la fatiga toa & la patiétia toa· Nota ch qui comenza la narratõe de gita piente epistola i nella quale San Iobi comenda qto uescouo delle soi bone ope po el diceyo so le ope toi sessere bone & si comenda que delle psecutioni & in iurie cti portaua dalli i fideli plo nome de ytu x po po lui segndo dice. & la fatiga & la patietía toa laquale tubai cotra de quilli. / ET Q VIA no potes substinere malos Cio e adire.& ct tu no poi sostenere li mali bomini cio e alla toa ecclesia oue ro conpagnia tu no poi softenere li captini boi p ch dice danit ppheta. Cum sco scus eris | & cu puerso puerteris. Cio e adire. Se tu usi colli boni tu brai bono & se tu usi colli captini tu sarrai captuo. & Salamone dice · Qui tetigit pice in gnabitur ab ea. Cio e adire chi tochcara la pece se i pechara con chi couersa collo iniquo couenili sentire de inigtate: / ET TEMPTASTI eos qui se dicunt aplos esse la no sut la i uenisti eos mendaces Cio e adire. & puastí glli che diceano se essere apli & no sono & haili

trouati busardi. in gllo too chi sco Iobi era posto in conne alla insula de pathmos no possendo essere co ipo li soi siglioti ligli lui banea conertiti & baptizati. Multi indei neniano etiadio in qua puicia de asia la diceano co loro erano apli madati da dio & andauano puertedo la doctrina xpiana. Essendo gli uenuti ad ipogsto uescouo uosse puaresse illi erano ueramete apti de xpo. Et trouo ch gto alla uita & gto alla doctrina erano cotrarii ad xpo. & questo e quelo che dice q San Iotii. & trouoli busardi. / ET PATIENTIAM HABES. Croe adire & tu bai pati/ entra i nelle psecutioni & i iurie chi loro te hano facte la pse & p altri & de questa patientia gsto nescono e multo comendato. ET SVBSTINVISTI speter nomen meu | & no defeasti. Cio e adire. & bai sostenuto plo nome mio la no bai machato. Cio e tu bai substenute pene & agustie & tribulationi multe p lo nome mio. Cio e p chi tu sci xpiano | & bai el nome de cristo | p ct da xposh e dicto xpiano. & glli ct erano xpiani in quello tpoibaueano mete p secutioni dalli pagani la maximamente li uiscoui erao li piu molestati & psegtati como era gsto nescono Vñ qui lui uene laudato & meritamte p ch el no ha machato. SET HABEO ad uersu te pauca q caritate tuam primam religiti. Cio e adire. Ma 10 ho contra de te poche cose che tu bai babadonata la toa pma caritate. Nota chi asto uescouo era una bona plona |& fidelissimo xpiano |& no era altro difecto i lui se no con o era con feruente in nella caritate como lui solea & de afto san Iota lo repnde i psona de xpolaccio cti essendo represo retorne al pmo stato de feruore & caritate. & po dice sequendo. MEMOR ESTO itags unde exideris. Cio e recordate unde tu si caduto. Nota et questo uescouo no era caduto per peccato mortale Ma illera caduto da grande stato de perfectione j& de grade feruore de caritate. ad stato piu basso. & po dice. Recor/ date unde tu si caduto cio e da quanta altecza de sanctitate.& recordado te de gsto tu te sforsarai de retornare. Nota che uale meto la memoria delle bone operationi po dice lo ecclesiastico. In die malo ne i memor sis bonoz. Cio e adre. i nel stato del peccato recordate dello stato della gratia de dioi& delle toi boë opationi accio chi tu tesforsi deretornare ad quelle. / ET AGE peîtetia. Cio e adire. & fa penitetia. Cio el & fa peitetia doledote

m nel core | & cofessando colla boccha. & satisfacendo | colle bone opationi & p qito modo lo bomo retorna allo stato pmo de gra: FET PRIMA OPERA FAC. Cio e adire. & fa le pme ope. Nota cis meti comsano al ben fare. & nello i comensamto sono feruidi ma de post uado macando cost era gsto uescouo logle era mâcato dal grade feruore de caritate. po dice | fa le pme ope cio e qlle cti tu solui fare p cti no giona solamte ad i comiare. ma el bisogna pseuerare po dixe el não signore you xpo i nel euagelio No q i ceperit set q pseuerauerit usq i finc saluus erit. Cio e adire. No chi comfara ma chi pseuerara fine alla fine fra faluo. SIN AVTEM VENIO TIBI & mouebo câdelabru tuu de loco suo misi penitetia egeris. Cio e adire. Se tu no farrai le pme ope uenero ad te & mouero el candelero tou dallo loco soulse tu no farrai penitetia Cio el Se tu no recepi la correptioe yo uenero ad telcio e cotra de tel & punirocte & p punitione yo mouero el candelero tout co e la ecclesia toa dallo loco sou. Cio e dalle toi mani. Cio e adire : 10 te tollero dalla dignitate episcopale i nella que tu si & mecteronce uno altro in tou loco se tu no farrai penitctia Quali dica ma se tu farrai penitentia tu starrai i nella toa dignitate | & tornarai alla pma gra sfacedo le pme ope legli tu soliui fare / SET HOC HABES bonu quia odifti facta nicholayta24 que & ego odi. Cio e adire Ma questo bene bai tu co bai baunto i odio li facti delli nicholayu | liqu & 10 bo baunto i odio. Qui se comeda qfto uescouo p ch lui ba bauuto i odio li facti delli nicolayti & nota ch questo dice li facti & no le ope p dare ad in tendere ch qudo le uno captino bomo nui deuemo bauere in odio le soe ope ma no la persona. Con gito uescouo bauea in odio li facti delli nicolaiti & no elli-Nota che li facti de gst nicholayti erano gsti. & chiamauanose nicholayti qlloro chi segtauano nicola gsto nicola fo uno delli septe diaconi ligli li apti misero sop le donne uidue secudo che e scripto nelli acti delli apostoli · & babiado questo belldissima moghere | lui era mêto geluso de ipa & de asto el uene era mêto repro. & lui habe adire cti chi uolesse stare co soa moghere lui era cotento. & como p qito adire ci le mogliere deueano effere comune Si che aaschuno per questo potea licitamente stare co lamoghere de cialchuo. & de glta oppinio lene fece una septa.

ligli ueneano chiamati nicolayti p ch segtauano nicolo sopra dicto el que lo ro segano. Le de gsti ne erano alcuni in epbeso alle ope delli qli qito uescono nolea grande male & no alloro | ao e alle proe Ma solarite alle loro captive opatioi & fail dissocte tornicationii & de ao se comda q asto uescouo. QVI Habet aures audiendi audiat quid spiritus dicat ecclesiis. Cio e adire. Chi ha orecchie i tenda allo co lo spu dice alle ecclesie. Qui e la codusione de asta epla. & dice chi ha orecchie gto alcorpo auda & punamte gto allo in tellecto p ch sono meta ligli audeno colle orechie del corpo ma no in tendono pin tellecto po che illi no mecteno inte. Vole dire. Ciascuno che aude o uero lege quisto passol punamte & i tenda p ct e certo allo ct lo spu sco dice alle ecclesie co e alle cogregationi de fideli xpiai. Ma co ello li dica Nota quo chi segta & uederalo. / VINCENTI DABO edere deligno uite. Cio e adire al uecetore io darro da magnare dello ligno della uita. Questo e allo cti dice cti nui debiamo in tedere co i tedemto. & afto san Ioti no dice da se ma lo spirito sancto lo dice i psona de xpo.& dice cost. Al uecetore Io darro ad ma gnare dello ligno della uita. Se porría domadare ad que uecetor Respondo ad allo certo el ale uecera asto mudo & lo demoio & la carne. unde san bernardo dice. Mudus caro & demona di uersa mouent plia. El mundo do e el stato mundano moue li bomini ad richeza gradeza & uendecta. La carne moue ad lu xuria | ad dissordenc de magnare & de beuere | & ad ebrietate. Lo demonio moue ad in fidelitate & no servire ad dio. Quisti tre in nimici coli facti | uicono delle plone sancte. Et nesciuo bra faluo le no gllo co bra uecetore finalemte. & ad gllo bra dato ad magnare dello ligno della uita. Cio e li serra dato ad gustare della eterna beatitudine. Qui e da sape so co escripto i nel libro genesis. In nel paradiso terrestrostra li altri arborinobilissimi si e uno arbore che e appellato ligno de uita per chi chi magna del fructo de allo arbore deuenta i mortale & p aftomodo xpo ba deo & appella etiadio ligno de uita figurado p allo. Ite e dicto ligno de uita p ct ciascuno ct lo magnara cio e chi lo uedera i nella eterna gla bra i mortale · plo magnare aducha in questo passo i tedi el cotenplare. & plo ligno della uita i tedi xpo. uole aducha dire. Al uecetore darro ad magnare delligno della uita

Cio e adire al uccetore yo darro eterna beatitudine laçõe e cotenplare you xpo dio & bomo i nella supna gra l & po dice segtando Loçõe e nel paradiso de dio miolcio sequita: O VOD ci paradiso dei mei. Cio e adire. El quale e nel paradiso de doi miolcio e adire. El quale e nel paradiso de doi miolcio e adire. El quale e nel paradiso de doi miolcio e adire. El quale e nel paradiso de doi mio so co parla i çu bomo po dice el çue e nel paradiso de dio mio so co e dicto desopixo e dio uero la uero bomo dio e sou dio & sou maiore i çu lui e uero bomo Ma i çu lui e dioldio patre no e sou dio ma e sou patre la tucti dui sono uno dio. Per tato xpo parla q como bomo puro i po dice del dio mio. Qui sinisce gita

pma epistola: / Soli fa:

ET ANGELO SMIRNE ecclese scribe. Cro e adire. Et allo angelo della ecclesia de smirna scriui. Qui comsa la sa epistola laquale San Ioti scriue allo so epostoquale era uescono della sa ecclesia de asia chiamata smirna & nota co osta epta ha tre pti filicet exodio naratoe & coclusione. Fo ct fo dicto nella epistola predente dice aducha & allo aglo della ecclesia de smirna scriui. Qui in afto pesso el uescouo e appellato angelo co e adire. & al uescouo della ecclesia de smirna scriui. & gsto p le casioni dicte de sopra i nella pma epla p tanto recurri ly. / HEC DICIT pmus & nouiffimus. Cio e adire. Queste cose dice lo pmo & lul timo. Cio e you xpo el quale e dio & homo fo como fo exposto di sop in nel pmo capto che pmo & ultimo e adire & significare dio & homo. QVI FVIT moraius & viuit. Cio e adire | el quale fo morto & uiue. Cio e adire el gle you xpo fo morto te poralemte & uiue eternalmte el qle fo morto p nostra redeptoe & uiue ad nãa retributione. el quale fo morto per tollere uia la morte eterna. & uiue per dare ad nui eterna uita & beatitudine.

SCIO tribulatione tua & pauptate tua Cio e adire. Io saccio la tribulato toa | & la pouertate toa. Cio e adire. Io uegio & co sidero la tribulato toa la fle tu sostei per me. & la pouerta toa alla fle tu si deuenuto soccorredo alli poueri p mio amore. fisto uescouo de fisto e laudato. Cio e ci lui bauea substenute plo no me de y iu mitte tribulationi & psecutioni | & ci lui bauea sob uenuto alli poueri x piani della soa robba & anche era deue tato mitto pouero p lo nome de y iu x po. SET DIVES ES Cio e adire. Ma tusi riccho Vole dire. Auega cii tu si pouero i nelle

tole teporali tuli riccho i nelle cole spuali. & ben ch tu si pouero nel mudoitu fi riccho i celo. & ben che tu fi pouero i ricchecza tu si riccho i cocientia. Quisti con facti poueri xpo ama como dice sco Iacobo apto in nella soa epta. No ne paupes elegit deus di uites in fide peredes regni & cetera. Cio e adire. Dio ba electi li poueri ricchi in fede | & soño beredi della gloria eterna: / ET BLASFEMARIS ab hús q se dicut sudeos esse & no le. Cio e adire. & tu si blassemato da quilli ligli dicono cti sono iudei & no sono. Vole dire ben chi tu si tale & cosi facto como bo dicto Anche piu tu si blassemato & uitu pato |& i iuriato da gli ligli deuereano effere boni p cti loro sando cti ipi sono iudei & non sono. Quistí i uerita erano iudei gto al natorale nascemto ma no gto alle coditioni chi degono bauere li ueri iudei po chi tanto e adre iudeo gto glo cts cofessa laueritate. Ma loro iudei non cofessauano la ueritate.cio e che xpo sia uero messa la uero dio poloro no sono ueri iudei. ' SET SVNT sinagoga sathane Cio e adire. Ma illi sono sinagoga de satbanas. Vole diresto ro sono sinagoga del diabolo.ch tato el adire sinagoga quanto cocregatoe & p ch loro sono aduersarii & contrarii de xpo. po dice che sono sinagoga co e cogregatoe de sathanas. & tanto e adire sathanas gto aduersario. p cto el diabolo sep el cotrario ad xpo. / NIHIL Hoy timeas que passurus es. Cio e adire. No hauere pagura de alcuna de q'île cose lequali tu divi sostenere. Vole dire. Tu diui sobstinere plo nome mio mete psecutioni in nella psona & multa pouerta i nella robba & mite in famie in nella fama | & fimili tribulatioi | ma no bauere pagura de al ana de esse psecutioni legli subbito segtano. ' ECCE missu' rus é diabolus ex uobis alicos in carcerem ut teptemini. Cio e adire. Et ecco el diabolo mectera al cuno de uoi i prone accio cto uoi saite puati. Queste sono letribulationi che degono uenire sop de te & sop delli toi subditi ao e com meti de uoi bauerando tribulatioi | & psecutioni assai so cto e de sop | & ultra de cio miti de uoi frando posti i psone plo nomemio. & gste tribu lationi uoi hauerete accio chi uoi sciate puati. Vn nota chi latri bulatione le glla ct pua lo amico & lagle pua lo servo de dio Con dice lo ecclesiastico. Vasa figuli probat fornax. La fornace proua le uasa de terra. Et uiros iustos temptatio tribulationis.

Et latribulatõe pua li boi iusti. / ET ABEBITIS tribula/ tione diebus decem Cio e adire. & bauerete tribulatoe dece dy. Vole dire. Queste tribulatioi chi uoi portate p me frando i tpo de dece i padori deroma. La pma psecutõe bra i tpo de domi tiano i pator el gle regna al psente. La ba bra al tpo de traiano La terza fra al tenpo de âtomano. La grta al tenpo de seuero. La gnta al tpo de nerone. La sexsta al tpo de detio. La septima al tpo de ualeríano. La octava al tpo de marche. La nona al tpo de dioclitiano. La decima al tpo de iuliano apostata. & ad gsti dece tpi de gsti dece i padori de roma padi la ecclesia de xpo p tucto lo mudo bauera gradissima psecutoe in cronica martiana betur q nero itulit pma psecutione domitianus aliastroianus alia martianus cu fratre suo aurelio alia seuerus alia aurelianus alia diochtianus alia julianus alia detius alia & atoianus alia. / ESTO FIDELIS usquad mote & dabo tibi coronam inte. Cio e adire. Sci fidele p fi alla morte le yo te darro coroa de unta Vole dire. Aduenga cis steano puenire multe tribulator supra de tel& altri mei bui no macare poma fi fidele fine allamorte etiadio sostinendo la morte | & io te darro corona de unta. Cio e io te darro uita etna La corona no ba fine cosi uita eterna no ba fine. po tâto e adire yo te darro coroa de uita igto yo te darro uita eterna. / QVI ABET aures audiendi audiat quid sps dicat ecclesis. Cio e adire chi ba orecchie i teda | qllo che lo spu dice alle ecclesie. Vole dire chi i tenda colle oreccine del corpo & puna mete ad afto ch segta. / QVI VICERIT non ledetur amorte secuda Cio e adire. Quilli chi uencera la sa morte nolli nocera. Vole dire quillui chi uencera le tribulationi che degono uenire con patientia sera libero dalla morte fa ao e dalla morte eterna. Vn notalet la pma morte e appellata gsta del mundo quando laia se parte dallo corpo. Ma la sa morte e appellata la morte etna lagle el nello cruciamto dello i ferno ppetua: Glag / ET ANGELO pgami ecclesie scribe. Cio e adire. Et allo an/ gelo della ecclesia de pgamo scriui. Questa e la terza epla lagle etiadio ha tre parti. Cio e exordio maratoe la coclusione so che bando le altre sop dete. Vn dicei allo angeloi cio e allo uescouo della eccllesia de pergamo scriui questo che sequitara. HEC DICIT q habet rumphea ex utrag parte acutam. Cio e adire.

Questo dice gllo lo gle ba laspada acuta dalluna pte & dallaltra Vole dire. Questo dice xpo elgle ha la spada acuta dalluna pte & dallaltra · cio e elqle ha la snãa iudiciaria che talgia cio e pu' nicíce dalluna parte & dallaltra cio e i gíta uita | & i nellatra o/ uero dalluna pte & dallaltra ao e i nellaia & i nel corpo fo che fo dicto de sop. ' SCIO VBI hitas jubi sedes é sathane. Cro e adire. yo so doue tu babiti p che tu biti la doue e sedia de sa/ thanas. Vole dire. yo so la pena toa & lafatiga toa p ch yo so ch tu hiti tra male genti & tra captini homini. Questo dice lui per che i afta terra de pgamo ce erano pochi xpiani & asai pagani beretta | & altra mala gete. / ET TENES nomen meu. Cio e & teni lo nome mio. Vole dire. tu teni lo nome de xpoidal qle tu fi dicto xpiano. El gle nome tu no bai mai abandonato ad' uenga cti tu fi tra cosi mala & iniqua gente. Vnde p asto illo e laudato qui / ET NON NEGASTI fide meam. Cio e adire. & no bai negata la fede mia diceltu no bai mai negata la fede mia ne p menacciar ne p parole i iuriose ne p parole de altri ne p tribulatoe si cti mai tu no bai negata la fede mia ne i nel core ne i nel parole ne in operatione & de afto tu porti laude. FT IN DIEBVS antiphas testis meus fidelis. Cio e adire.& i alli di fo antiphas testimoio mio fidele. Nota cti asto antiphas fo uno fidele xpiano logle fo preso dalli pagani in pgamo &fo 1 morto finalemte plo nome de xpo. Vedendo qfta morte qfto uescouo no po lo nego. unde fo laudato i gsto modo In quello tpo cti antiphas fo mio fidele fuo | & testimonio della mia fedel plagle illo fo morto. tu uedendo gito effere morto pme |& pla mia fede | tu no la negastí ne li altri mei sui sideli anche semp tu fosti plu sidele. Vnde tu meriti plu laude. / Q VI OCCISVS est apud uos lubi sathanas hitat. Cio el Logle fo occiso appresso de uoi doue satanas hita. Nota eti dice. Elgle fo occiso appresso de uoi & no dice da uoi p che illo fo morto ad pgamo dalli in fideli liqli hitauano i pgamo po chi lui no uolse negare la fede de xpo ne restare p loro de pdicare po lui fo martirizato segta da por doue sathanas hita Qui e da sape cti coso como dio hita tra lepsone bone & iuste secudo cti dixe xponello euageho. ubi fuerint duo uel tres cogregati i nomine meo ibi ego su in me/ dio eozy. Cro e adire idoue serrando dui o tre in nel nome mio

cogregatilyo so i mezo de loro. Cosi i tra lepsone i iuste & capti/ ue nita el diabolo. Et p che i pgamo era una gran parte de pa gani & mali bomini po dice co fatbanas co e el diabolo babita In tra glhi con facti. SET HABEO ad uersus tepauca Cio e Ma ho cotra de te poche cose. Nota chi pma lo ha comdato osto uescouo. Ma g lo repnde dicendo. Ben cto tu si da esser laudato como e dicto al presente yo te repndo accio che tu te corregi 1& porrailo fare legeramete. colidera cti yo bo cotra de te poche cole legli subito segtao. QVIA HABES illic tenetes doctrinam balaam Cio e adire po ch tu bai quilli ligh tengono la doctrina de balaam. Nota cola doctrina de balaajera ydolatra & forni catoria boch appare nel libro de li numeri. & i qfta cita de pga/ mo ce erano meti ligli uiucuano i gsto modo no se facedo coci ctia de comectere fornicatoe & de magnare delle sacrifitu facti alli ydoli & de qîto fo repio qito uescouo co tucto lo sou uesco uato p ch lui lassaua essere quisti eretia o uero pagam i pgamo ligli teneano gsta doctrina de balaam lagle era como de sopra e dicto. / QVI DOCEBAT balacmictere scandalu coram filis ifrael·Cio e adire. elqle i fegnaua ad balac mectere scadalo i natí alli figlioli de yfrael·Nota cti balac fo uno Reielqle tem/ dose dalli figlioli de yfrael | qui andauano cogstandole priisse oni legli erano mete & gia liffe approfirmanano ad gito balac. Questo balacmando p uno mago o uero nigromate co bauca nome balaam & pmiliti de gran denari & lui maldicesse lo po pulo de yfrael sop dictolo cti li i segnasse lo modo p logle li po tesse uencere. Unde balaam uolse maldicere lo populo sopra di ctol& non possea per cti dio nollo per mectea unde alla fine lui in segnaua mectere scandalo tra loro. El gle fo gsto che sequita. / EDERE DE sacrifitis ydoloz. & fornicari. Cio e adire. de' magniare delli sacrificii delli ydoli & fornicare. Questo e quello scandalo logle i segno balaam ad balac. Vedendo balaa ch non potea maldire p alcuno modo ne arte el poplo de yfrael parte dose da balac Rejelqle bauea mandato p lui & lui li decte qsto contlio dicendo dio del celo e co quisto popto & sallo guarda & defende p tato no lisepo nocere. Ma lumodo e de fare cto quisto poplo pecche cotra la lege: laqle dio li ha data | & i quella uolta dio secorrocciara co loro & abandonaralli & allora tu li poteray

nocere prectedolo dio. Fa aducha cofi. Elegí le piu belle donne innene che tu possi hauere in nella toa signoria | & mandale bene adornate ad qsto popto | & loro uedendole cosi belle le uorrado bauere | & babiadole bauute | loro li pigliarando amore. Vnde tu ordina co qite donde chi elle debiano sacrificare al sou dio be belphegor elgle bauea con nome & facto los acrificio fa che elle ci mageno | & chine deano ad magnare alli for amanti & p qfto modo dio se corrocciara cotra lo sou popto. & cost fece secudo et e scripto nel libro de numeri. & per gsta ira de dio multi ne foro morti p la ydolatria | & p la fornicatoe legli comecterono cotra la lege de dio. ITA HABES & tu tenêtes doctrina nicolar ta24. Cio e adire. Cosi hay tu gli ligli tengono la doctrina del li nicolayti. Vole dire con como i segno balaba fornicare & ma gnare li sacrifitii delli ydoli cti p tene ad ydolatria. Cosi tu teni nel tou uescouato meta fornicaturi & ch segtano la doctrina no solamte de balaa ancis la doctrina deli nicolaiti delli gli fo dao de sop loquale amagistrana dicendo cto era licita cosa ad stare colle moglere dealtri po chelle deueano effere comune como fo des de sopra. SIMILITER penitéciam age Cio e Similimite fa pria uole dire cosi como yo disci alpmo uelcouo cosi dico ad. te. Similemte fa penitetia i nella piona appria della toa negli getialch tu no hay facto cotra deloro lo tou uedere corrigedoli o uero cacciadoli fore del tou uescouato lo ueramte fa penitcu. dico adte i psona de glli ci farrado peniteria de gsti peccatifin nel core p cotrictoe i nella bocca p cofessione in nelle opere per satisfatione. / SIQ VOMINVS ueniam tibi ato & pugnabo cũ illis i glado oris mei. Cio e Altramti yo uerro adte tosto 1& pugnaro co ipi i nel gladio della bocca mia Vole dire Se tu no farrai penitetia | & maximamete loro. To uerro plo adte | ao e | cotra de te la cotra de gli del tou uescouato delli gli e dicto de sop. & uenero psto. co e al finale judicio elgle bra psto so che fo dicto de sop & sá pugnaro co ipiláo elyo li puniro al finale iu dicio i nel gladio della bocca mia cio e nella sentetia iudiciaria cti oscera della bocca mia p questo gladio cti esce della bocca de xposse i tende la sentetia indiciaria de xposcomo so exposto de sop logle gladio sta alpsente i nella bocca de xpoicio essta pure in nelle parole de xpolp menaccie ma i nel finale iudicio el fra

un nelle mani de xpo|p uendectai& allora da quello gladio no porra fugire alcuno p chi el gia bra i nelle mani ma al presente ome homo cti uole po fugire p cti al psente el gia sta pur i nella bocca po dicea 10b. Fugite afacie gladir Cio eladire. Scapate dal la faccia del gladio o uero cortello de xpo per fin che uo i poete. OVI HABET aures audiat quid spiritus dicat ecclesus. Cio elchi ha orecchie oda gilo co lo spiritu dice alle ecdesie. gsto pusso e da i tendere como e ducto de sop i nelle altre epte. Ma cti dice lo spirito! Respondo el dice osto cos segua. VINCENTI dabo manna asconditam. Cao el Al uecetore yo darromana ab scodito. Vole dire cts al uencetore lui darra manda cio e beati tudine gto allanima. Et nota chi gito passola beatitudine sci e chamata mana abscostolp alcune condition lequali bauea la manna legli coditioni se couegono colla beatitudine . prima. la manna laque dioma ido in nel diserto alli figlioli de yfrael bauea qta coditoe co algutto era dolce como mele. I tem illera brancha al nedere. Ité ongi piona tronana i ipa allo sapore che desideraua se p gsto ella bauea ome desiderio i gto al gusto Et afte tre coditioni sono sprie le coditioni della beatitudine laquale bano colloro chi fono codio in nella eterna gia pma la beattudine e dolce como mele. Et p ch el mele excede ongi al tra dolceza fo che fcripto i abro indicum. Quid dulcius melle cio e adre co cosa e piu dolce chel mele! po dico co la beaticudie e dolce como mele ido e adre i co la beautudme passa & excede onge altra dolceza po dicea dauíd pota i nel salmo. Qua ma gna mititudo dulcedinis tue dne quam abscodisti timtibus te. Cio e adirejo signore diojcomo e grade la metitudine della toa dolceza laquale tu bai nascosta dal mundo ma tu la salui ad alli che te temono. & so che dice aristotile. Ongni cosa j gto plu pticipa de luce tanto e piu bianca. Vn lo stato della beatitudic co sta i uedere dio i ppria natura le co luce i extimabile.como dice sco paulo aplo. Deus habet luce i marcessibile. Ite la beati tadine ha la terza coditoe della mana lagle copie ome deliderio. Et como la mâna da ongi sapore cosi la beatitudine da tucti li bení so et dice boeto in libro de cosolatoe. Beatitudo est status omium bonoz, cogregatoe pfectus. Cio e adire. La beatitudie e uno stato repieno de tucti li beni. bene pare aducha cto se i tede

la mana pli beatitudine i gsto passo. Ma nota che dice manna abscosto p cti la beatitudie e jascosta alle psone del mudo legli nolla uidono nella i tendo | & po la cerchano pochi Onde dice lo aplo. Octs no uidit nec i cor hominis ascedit nec auris audiuit que pparauit deus diligentibus se. Cio e adire. Occhio humano no uede mai | ne orecchie audero | ne core de homo pote mai i/ tendere la beatitudie lagle dio ba apparecchiata ad quilli che lo temeno. 'ET DABO illi calculu candidu. Cio ei & darro allui uno carbucto biaco. Vole dire. & darro allui uno carbucto biaco ao e al corpo glorificato. E nota qui co tato e adire carbuculo ! quato una pra priofa lagle e da carbuculo. & questa cosi facta petra posta i loco obscuro rende splendori & par ad modo de uno carbone i focatojo uero de una brasaj& ben cti ella para focojel/ la el piu biaca. Vole dire Aluecetore no solamte li darro beati tudine quato allaia lagle se in tende pla mana nascosta. Ma li darro acti lo corpo glorificato elqle se i tede plo carbucto biaco. Qui e dasapere | ct bo la sancta scriptura & li sancti docturi · In nella resurretoe generale tuch li beati auerado lo corpo glificato Et afta gloria del corpo humanosta in quastro coditioni legli bauera el corpo dello bomo legli soño appellate legetro dotí del corpo. Lapma dote e claritate cio e chel corpo humano sarra piu chiaro & spledido cto no emo el sole. La sa dote esche ipassibile & i mortale la nolli potera nocer piu ne foco ne acq ne spada ne cosa alcuna. La tza dote e agilitate cio e cto sarra legero la starra cosi in aero como nui stamo mo sop laterra. & senza fatiga de mouemto el bra i ogni parte chi lui uorra. La quarta dote elfoci tilitate cio e chel sarra tato soctale chel passara & penetrara ongi monte & ongi muro. Como se lege chel não signore you xpo in tro nel cenaculo de soi discipuli essendo serrato. Queste quactro dote soño significate per quaetro coditioni et ba lo carbuculo. pmalp cti ille biaco & chiaro fignifica la pma dote del corpojeti e la claritate. Ité pet ille duro & saldo significa la fa dote della i passibilitate. Ité peti ille retudosfignifica la éza dote et elagi litate o uero legerecza·p chi la figura retonda 160 chi dice aristout e aptissima amouemto & uelocitate Ite p chille piccolo fignifica Lagrea dote cto e la soct litate. dice aducha 10 darro allui carbucto bianco do elelcorpo glorificato / ET INCALCVIO nomen



flama ignis. Cio e adire. Questo dice xpo logle ha li occhii como fiama de foco fo co apparse alla ussone del pmo capitulo. Vole direixpo ba li occhii como fiâma de foco. Cio elxpo ba lo uedere chiaro & penetratiuo elque uede ongi cola Como dice la fancta scriptura. O mia nuda & apta st octis eius. Cao e adire. O ngi cosa e nuda & apra auanti alli occori de xpo. Questo scriue san Iobi quip dare ad i tendere ad glh de tiatira cii you xpo uede ongi cola / uede tucti loro peccati ligh loro credeuano fossero occeti. / ET PEDES EIVS similis auricalco. Cio e adire. Et li soi pedi simili allo auricalco. Questo se deue in tendere como so exposto nel pimo capitulo. Li pedi de xpo fono li ultimi xpimi eti brado al tpo de antexpo liqu brando como e lo auricalco elqle e uno. rame elquale posto in nella fornace p alcune decoccor & arfure de foco | p alcune medicine deuenta beldissimo | & fa locolore de oro le appare oro. Con li xpiani de quel tpo de antexpolhrado rame do e policaturi el rame e lo piu sonate trali altri mitalli els fignifica el sonojo uero el sonare delpdicatore. & qfto rame cio e quisti predicaturi liqueli sarrando i quello tpo. p meti conbu! stiuri do e p mitte tribulationi & angustie colla medicina della patientia deuentarando beldiffimi in untute la quali de oroldo el sarrado homini quali desticati tanta sarra la loro perfectione.

100

NOVI OPERA TVA | Et fidem & caritate & ministeriu & patientia tuam. Cio e adire Ho cognoscute le ope toe la lafede & lacaritate & lomisterio & lapatictia tua. Vole direj io bo uisto & ognoschute le toe ope bonelcomo e lacura lagle tu mostri al pximo | & lafede i uerso dio | & lomisterio ad subuinire al pouere & tili psone bisognose |& la tua patia lagle tu hai i nelle tribu' latioi & plecutioi plenti.ET OPERA TVA Nouissima plus ra prioribo. Cio e adire. & le ope toe ultime piu del pme. Vole dire Io so & cognosco lu to ben fare | & che tu no manchi inclle tribulatioi psentijanhi uai tu da bñ i mellioj& fi fai piu bñ ct no solini. & tucto asto io uego & so & piaceme. SED HABEO AD Versus te. Cio e adire. Ma io ho cotra de tel Vol dire bencto tu no mabile de gfte cose anche bisogna chio te correga de alcune cose benche siano poche. QVIA PERMITTIS Mu liere hiezabel q se dicit spotiam docere. Cio e adire | Tu pmitti la femina iezabel lagle dice cti ella le pphetissa amaistrare. Cio e adire Questo e allo de logle io te repudojet tu lassi nel to ue scouato co una femina amaestra & i segne lagle se fa pobilla accio cio luna data maiore fede alle soe parole la gito e mal fato! che una femia amaestre & pdiche | maxiamte pch ella no segna cole chi siano bone ma cole captue & dessoneste. & igsto modo lei i gana li bui mei. ET SEDVCERE SERVOS MEOS. Cio e adire. Et i ganda li mei fui. Questa mala femina iezabel i gânana li bui de xpu/socto forma de pphetisa amaistrado & i segnado altra doctrina che qua de xpu | « po dice. FOKNI/ CARIET MANDVCARE de ydolatias. Cio e iadire. Ad tornicare & ad magniare delle oblationi delli ydoli.Questa e' ra la doctrina de gita femina lagle ella isegnana pdicado Cio elche no era peccato ad fornicar & ad magniare delle offerte fce allı ydoli. Et no solumte ella isegnana coparoles ma isegnana anche co facti facendo leopere. Questa iezabel so che sedice fo mogliera de asto uescouo auati co fose fão xpiano. Et essendo foto xpiano & nolendo ninere castamte abandono lamoglicra lagle no uoledo essere casta fornicana co metis legnana li al tri dicedo co no era p To 1& qfto uescouo no lacorregeua pexco municatione |o| p altro modo |& deco lui fo represo: ET DEDI ILLI TEMPVS ut penitetiam ageret | & non ult penitere afornicatioe sua Cioeladire. Et bolh dato tépo chi ella faccia penitetiai & ella no se uole penitire dalla formicatione soa. Qui semostra lagradissima misercordia de dio che ssendo que femma con ria ancio dio nolla puma ancio li de el tepo che ella facesse penitétia accioct ella se penitesse del soumal fare. cio e | della soa fornicatioes ma ley no uolea. SET ECCE MITTO eam i lectum. Cioe | Et ecco co to lamecto nello lecto. Vole dire Da poy et ella no seuole penitire ecco et so lamecto nello lecto cio e yo praecto co ella babia baldansa & audatia de far ongni so i fornicatione como alle meretrici qui sondo i nel lecto: ET QVI MECCANTVR cu ea i tribulation maxima erut. Cio e Et alli liqui fornicarado co ipa serrado i gradissima tribulatioe Vole direlyo praecto chi ella babia baldanía & audatía & opor' tunitate de fare la uoluta foa ma guardese ciascuno p chi tucti alli cis fornicarado co ipa carnalemecto uo co altre p exeplo de questa illi sarrando i maxima tribulatoe do e nello inferno. Et nota chiquesto mudo e grade tribulatoe ipurgadorio ella maiore | & nello inferno ella el grandissuna: NISI PENITEN TIAM egerint ab operibus suis. Cio ejadire Se illeno farrado pnia de loro peccati. Vnde nota ganto eloona lapnia pet gl lo co fa penitotía scapa la no piccula tribulatoe co e nello iferno. ET FILIOS EIVS iterhaam i morte. Cio eladire. & li figlioli soi occidero imorte. Vole dire li soi sega l'10 occidero p morte Subita of pestiletia of guerre of altro modo & non solame te you occidero ( do el pinectero che sciano occisi quito al corpo ! Mi serrado occisi ancio gito allasa. po dice occidero imorte. No ch li santi martiri ben ch illi fossero occisi foro occisi uita Cio e aduenga coli corpi foffero & fiano occifi le aie uado i uita etna. podice el psalmo ptiosa i cospectu din mors scorp eius. Ille pti/ osa lamorte delli sci auati el ospectu de dio. Ma licaptini boi só do occisi i morte coe cos locorpo e occiso nel mudo al laia nello iferno imorte sempitna. ET SCIENT OMNES ECCLESIE Quia ego sum scrutas renes & corda 1 & dabo unicuiquestrum fecudum opa sua. Cio e & gsto saperando tucte le ecche che 10 sonno scrutatore delli reni & delli cori | & darro ad ciascuno de Vui secudo lope soi Vole dire. Q nio puniro como bo dato de sop tucte le ecclese do e tucte lecogregationi ucti uederado &

saperando p expericua et io so scrutatore delli cori Cio e adire! To so tucte lecogitioni del core & delli reni . Nota che dalli reni speede lo acto della luxuria. Ongi plona lapa eti yo uegio loc' tilemte ongi acto de luxuria cti pcede dalli reni a etia dio yo uegio lecogitationi dessoneste legli sono nel core. Et po che yo uego con prochile yo darro ad cialcuno secudo le soi ope & non solamte fo lope della opatoe ma etia dio fo leope delle cogitatoi leglistado nel cor. po lu dice co escrutator dello cor & delli reni VOBIS AVTEM DICO cetis q tiatire estis | geumq; no hnt doctrinam baciqui no cognouerunt altitudmes sathane. Cio el adire yo dico aducha ad ad uoi tucti altri ligli sete ad tiatira ! ciaschuno elqle no ba qsta doctrina laqle no bauete cognoschu te le altecze de sathanas. Qui xpo coforta & cosola liboni deglla ecclesia de tiatira. Quasi dica alli catptini boi ligli segtanano la doctrina de iezabel ilifarro como eldeto de sop. Ma uoi altri li quali sete bonilyo no ui darro tribulatoe. Aducha pebe uoi no hauete segtata qita falsa dostrina desezabeli ne no bauete seg/ tate le altecze de sathanas ao e la supora de sathanas ao e del demoio facedo cotra li mei comadamti . QVEMADMO/ DVM DICVNT no imicta supuos aliud podus. Cio e adir. Secudo chel dissero yo no madaro sop de uoi altra grauecza. No che afta iezebel & li soi segai pfare pagura alli boni xpiani di ceano co dio darra anche sop de xpiani maiore granecza cio el maiore tribulatõe & psecutiõe, cto no erano gile legli sostineano actualmte & anch maiore grauecza gto alle obfuatioi della le! ge antica de moises como era la circumciñoe & mitre altre gra/ uecze de obfuantie | legli diceano che bisognaua che li cristiani feruaffero. & po xpo li coforta dicedojci no e uo allo ci loro di ceano colla loro falsa doctrina .co e cto 10 uedarro anchora ma/ vore graueza de tribulationi de observatie. Ma youe auiso che no babiate paura de cio pet illi no dicono el uero po et yono undarro altra grauecza de tribulatioe se no olla co uoi bauete. ne no ue darro altra grauecza de obfuantie se no glla che uoi bauete plo euagho. TAMENID Q VOD HABEtis tenete donec uenià. Cio e la dire Niéte demeno tenete que cts uoi baue te i fine ch uenero. uole dif. ma qllo ch uon bauete degrauecza de obsuatée dellu euaghoisuatelo fidelemète i fine che youerro

al finale indicio ad redere ad ciascouno secudo le ope soe: ' ET QVIVICERIT ET QVI CVSTODIERIT usqui finem opi mil diboilli potestité sup gétes. co e aure Et collin che uccera & fu ir i le in i ope i fine alla fine lyo darro allui potesta! te sop legen. Nota che q el la codusione de ata epta & dice così Ad collin co uecera elmundo & lacarne & lodemoio | & chi uen/ cera facendo resisteua ad ast salía doctrina sop data la seruara le mei opeico e adire. & fuara li mei comandamici i fine alla fi ne della soa uita yo li darro possansa sop la gente allo finale iu' dicio. Qui e di sapere chel não signore you xpoindicara & dar ra la sentena propaleme cotra li dapriatile tuch li sa & beati darrando ancora loro lasenteda cotra lagete qui approbando & esfermado la sécétia de xpo po dixe xponello enaglio delli apla Vos q secuti estes m sadeb. us sup sedes & cetera. Vole dire uoi ligh me bruere segarto sederete sop le sedie indicado legeti ao e li dapnati. Etnello librodella sapia esferipto. iudicabue natoes cio el adire li sa indicarado le natini delle geti. / ET REGET TLLASIN uirga ferrea. cio ciadire. Et regeralle i baccheita de ferro. Nota q cti p la bacebecta se i têde la rectatudine della iu faciale ploferro le i tede una cola in flexibileicio e chi no le po spiecare. Et uole dire cti alla siña sup data bra co institu a iste al bile. po cti ella no se porra sconfare ne mingare p alcuno modo ne mengare p alcuno respectu lagle cosa nota. ET TAM QVAM VAS figuli cofringeur. Cio e adire. Et como uaso de terra frado corraca. do e adire legeti ligh frado indicati |fra' do cofracta cio e ructe como el uaso deterra. Nota etitouaso de oro o de argeto o de altro metallo sel le ructo ello se po refare da nous . usle d ra chi delle gen legli frado udican noce fra may piu remedio alcuno pretornarele ad faluamto do e ad meritar dapoi cti fra data la sententia. Ma de gto lomo e in ofta uita ! sel le rocto p alcuno peccato I ello se po resaldare & refare da no uo p pen tena. i allo tepo no ce ualera penitena ne penitire. SICVT ET EGO ACCEPI apatre meo . ao e adere con como Yo o receputo dal patre mio . uole dire como yo i gnto bomo bo receputo dal patre mio . cio e bo receputo da dio patre ofta possanza de indicare legen al smale indicio Cosa yo darro afta possanza ad gli cti uccera como e desto de sop / ET DABO

ILLISTELLAM matitinam. Cio e adire & darro allui ftel·lla matitina. uole dire. Ad quo con uccera & fuara limei comainamiti i fine alla fine dela uita soa secundo che fo disto de sop la ad qto cosi facto yo darro la stella matitina. cio e yo li darro me medesmo p pmio el que e appellato stella matutina. cosi dice la pobibia de balaa. numeri decimo octano. O rietur stella exiacob. cio e lastella cio e xpo nascera della stirpe de iacob. Inpo i nel ultimo capitulu de qsto libro dice xpo. lo so stella splecida & mitustina della radice & della generato e de david QVI HABET AVRES AVDIAT quid sps dicat ecclesis Cio es adire. Cio ba o recchie anda qllo cos lo spu dice alle ecclesie. No che qui e losme de qsta epsa. Et dice cio ba o recchie in gto allo corpo anda gto allo itellecto & itenda qllo cos lo spu sco i psoi de xpo dice alle ecclesie cio e alle cogregationi de sideli xpiami;

Lyel thuy epte gota T ANGELO SARDIS ECCLESIE SCRIBE: Cio e/& allo anglo della ecclia de Sardis scriui. Qui comesa la gnta epla lagle i nel phemio sedeue ex / ponere como sonno exposte le altre pcedenti. Cio es Scriui allo anglo co e allo Vescouo de Sardis quello che sequita. HEC DICIT Q VI HABET septem sps dei & septem stellas. Cio e Questo dice qlo elgle ba septe spi de dio | & septe stelle . uole dire. Questo dice you xou elquale ba sep / te spi de dio ao e li septe doi dellu spu são so co fo exposto de sopra Et septe stelle do e septe uscoui & platisligh deueno esse F como stelle 160 cts fo dicto de sopra / SCIO OPERA TVA Quia nom babes quiuis & mortuus es . Cio e adire yo so le ope toe & ch tu bai nome ch uiui & si mortu. q xpu reprime & repnde ofto uescouo de pocrisa p comostrana de essere bono como solea la no era a mostrana de essere uno a era mortu p pecto mortale i que tepo. & po xpu dicel yo so le ope toe leque fonno rei p ch tu bay nome ch tu uiui p gratia do e ch tu fci fão & bono | & tu fi mortu do e tu fi i peão mortale. et qfto e Ta ypocrifia comostrana de essere bono & diricto & illo era pec' catore. loqle solea essere bonoma era casschato i pecto mortale & stauai quo. / ESTO VIGILANS Et comma ceta quor/ tua erant. ao e adire Si uigilate & ofirma li altri chi erano morti

Quali dica. Tu bai dormito ifine admo | ma da qui ipoi non dormire | ma uigila colli altri | & osidera della saluatione toa | & delli toi subditi. Et essendo uigilate costrma li altri subditi ligli erano morti p peto pla toa negligetia | & conrmali co boni am maestramti & boni exepli . NON ENIM INVENIO opa tua plena coram deo meo. Cio e yo non trouo le ope toe plene dauanti ad dio mio. Sappi co le ope de gsto uescouo erano fæ p ypocrísia & po no erano plene de carita como deueano essere secudo eti dice Sco paulo .Plenitudo legis e dilectro.Cio e laple nitudine della lege de dio jej la caritate. & no baucdo gfte ope la plenitudine della carita de dio po erano uacue sensa fructoi& sensa prino auan adio bencto pla ypocrisia li paresse essere plene auiti li boi del mundo. IN MENTE ERGO HABE glié acceperis & audieris & bua. Cio e babi aducba ad mte como tu bay receputu & auditu & fua. uole dire babi i mite do e babi in memoria | & recordate como tu bay receputu da dio lafede & la gratia pi fusioe como tu bay audito dalli sci apostoli podica tione. Et fualo tucto oplitamte popatoe. SI ERGO NON Vigilaueris | ueniam ad te tamg fur & nescies qua bora ue niam adte. Cio e Aducha se tu no negliarai 10 nenero adte co mo latro la no saperar adque bora yo uenero ad te. Vole dire se degste cose tu no brai sollicito yo uenero ad iudicare subito lad bora ch tu nollo pesarai ad modo che fa lo latro gñ ua ad arro/ bare |& con no sapai ad che bora |cio e o de matutino o demezo dy o de sera o de meza nocte. Et po sta actito & ueglia alli fà toi/& no dormire. Et con dice nello euagelio. Vigilate Iga nesa/ tis diem negi boram. SED HABES PAVCA noia i fardis qui no iquinauerut uestinta sua. Cio eladire. Ma tu bai pochi nomi i sardis li quali no bano i bractate le soi uestinta. Cio e adire tu bai plon noiate o ucro digne de effere noiate lequali no bano i bractate le soi uestimta. Vole dire li qui non banno maclati li soi corpi defornicatõe. Nota co lo corpoje quasi ue! stimto dellaia p ch como locorpo sta inelle uestimta cosi laia. sta i nel corpo. Et afto uestinto el mudo la nel corpo no omecte alcuno acto phibito de luxuria. & glli che fado el otrario bado le uestinta bructe & maclate. ao e bado lo corpo bructo per lo pito della dessonesta luxuria | lagle e| phibita. ET AM

BVLABVNT mecu i albis qu digni sut. Cio e & uenerado meco i uestímití bráchi po et sonno digni. cio e gstí culi fà tigli fonno castí & mudi uenerado meco i uestiniti biachi; cio e in nelli corpi glorificati | biachi pluce gradissima | p ch sonno di gai p afta dantate po chi ando amata lamuditia un sonno di gai della mia pletia | qui plomio amore | loro fonno stati casti & mudi : QVI VICERIT SIC uestret uestimus albis. ao e Collui chuecera el mudo ppouerta lacarne pcastita el de / monio phuilitate con frado uestiti de corpo giorificato de ue' stimta biacha | cio e el corpolucidu & biaco ide biachecza de luce laque e la prima dote dellu corpo gloso fo cti fo dicto de sopra. / ET NON DELEBO NOMEN eins delibrouite. Cioe adire Et no casiaro el nome sous del libro della unta Nota cto lo libro della uita e lapsentia de dioli nellagle sonno scripti etnal mente quilli ligli franno salui de gsto libro dice el psalmo.par/ lando delli petori. Deleatur de libro uiuctiu | & cu iustis no scriba / turico e adire. Siano toltí uía li petori dallo libro della uíta & no frano scripti colli iuft. Beato gllo ct escripto i gfto libro elqle elchíamato libro de uital po che li elfcripto ciascasuno che deue effere i nella etna uita | & no altri po dice xpo. Quillo chi uencera el nome sou no fra casso dallo libro della uta ma sempel cebra scripto. ET CONFITEBOR NOMEN EIVS coram patre meol& coram angelis eius. Cio e adire | & yo cofessaro el sou no/ me dauâti al patre mio & dauâti alli foi angli | Vole dire. Non solamente yo no tollero uia el nome sou dallo libro della uita ancti farro piuicio eicti io ofessaro el sou nome dauanti al patre mioldo el yo lo psentaro auanti el patre mio i nella beatitudine eterna | & dauanti lisor angludalli quali lui bauera gloriolissima copignia & ofto nota spalemte . QVI HABET AVRES audiendi audiat | gd spirit dicat ecclis .co e ladire. chi ba orec / chie odajqllo chi lo spirito sco dice alle ecclesies Vole dire chi ba o recchie da audire | babia anche orecchie da i tendere que che lo spiritu santo dice in psona de xpo alle ecclesie! Cio el alli sidele cristiani. Esta. T ANGELO FILADELFIE ECCLESIE SCIBE Cio e la allo aglo della ecclesia de filadelfia scriui. ofto

e lo comesamto della sesta epta laquale se expone

como le altre precedeti ao el Al nescono de filadelha scrini ao e questo che sequita. / HEC DICIT SANTVS ET VERVS qui babet danc danid. Cro el Questo dice el santo & nero el gle bi la chiane de danid. Vole dire Questo dice xposelquale essco p misercordia & ueo piustia. como dice el psalmo Vinerse uie dni misericordia & ueritas cio e adire. Tucte le uie del signore sono misericordia & ueritatelel qle ba la chiane de dd. No qui cti dauid pptia i spirato dal spu santo fece fare una chiane de oro laquale staua nel templo | Et quel sumo sacerdote se para ua portana gita chiane sopi & questa se chiamana la chiane de dauid pduirasioni. Lapma pere dauit la ordino la fecela fare primamtei La secuda el pets questa chiane significana ets della cisa de d'di deuea uentre uno el quale bauera la chiaue cio el la possanza de apertre el celo alla bumana generatoel lo quale era Itato ferrato plo pão delli pmi nostri parenti ao e adam & eua. Et osto fo xpu el quale babe osta chiane do e osta possanza & la chiane son colla quale lui apse el celo so lacroce son & po el sumo sacerdote i nelle feste la portaua isu laspalla ad significare che xpo deuea uenire el quale portarebe la soa croce i nelle spalle como el fece lo dy della soa paxione co e jel uenardi sco. & con bauea speteato ysaia dicendo i psona de dio Dabo claue dom? david sup humezt eins co e adire. To darro la chiane de dd sop la spalla de xpo. Ité dixi de xpo. Cuius i perium suphume rum eius. Cio eladire. Lapossanza del quale essopra la spalla soa QVI APERIT & nemo daudit daudit & nemo apit. Cio eladire. Elquale apre & niono i serra. i serra & niono apre. Vot dire. Elquale .s. xpo apre le horechie ad audire apre locore ad credere apre la scriptura ad i tendere apre el celo ad in trare. & aprendo xpo in gfto modo míciono porra frare. Algle enadio ferra proffort frale orechie accio cti no audano | ferre lo core accio che no credano sere la suprura accio che nolla itendano sere lo celo accio co no cientreno. Et questo serrare e pmisso pla paul & pla i gratitudine delle psone captine. Questo lo dixe perche asto uescouo pdicaua actentamte | & sforsauase de convertire le pagani & îfideli alla fede de xpo. Ma ly erano alcuni puerfili quali in pacciauano chi no se apssero le orecchie nelo core dello populo ne la scriptura ne lo celo como eldeto de sop. Pero dice

xpo yo bo la chiane do e la possanza la apro la missumo porra ferrare do e adire. Se yo aprero le orecchie & locor degsti indeli nisciuno lo porra brare, plo cotrario, se yo braro le orecchie & ceta niono nolle porra aprire. SCIO OPERA TVA. Cio el yofo le ope toi lequali sono bone &sá te sforsi de apre lo itelecto & le orecchie del corpo & del core ad gfti ifideli igto yo so de tel& pracemetecco chi xpo lauda le bone ope . / ECCE DEDI CO / RAM TE bosti apertu. Cio e adire Ecco che yo bo dato auatí ad te lusscio apto. Vole dure. Ecco co auantí ad te cio e auantí le toi pdicationi te bo dato lo uffcio apto co e le orecchie aperte | Vole direlecco chi yo bo dato lussao aperto ao e chi apro le orec. chie de gfti indeli accioch audano & intendano le toe parole. & apro lo usao del core accio che el credano. & apro lo usao della scriptura laquale era obscura accio cti illi la itendano. & apro lo ustao del celo acao co loro entreno. / Q VOD NEMO PO/ TEST CLAVDERE. Cuo e adire. Elquale nisaono po brare! Cio e el quale uficio nisuno beretico ne alcuno altro peruerso po ferrare | al modo che yo bo dicto. / QVIA MODICAM HABES VIRTVTEM: Cio e per tu bai poca uirtute. Vole dire | perche tu bai pochi che te audano |& multi che te contra/ nano | & tu non si sufficiente da te solo aprire lo core de quisti po yo proprio aprero lo ussão del sou intellecto | & contrario alcuno non potera serrare . ET SERVASTI VERBVM meum & no negastí nom meum. Cio e adire. & bai seruata la parola mia | & no bay negato lo nome mio. Vole dire | & tu no bay negato ch tu si xpiano. Da gsto nome xpol soño dicti cri stiani & ben ch tu si stato i multe tribulationi & psecutioni plo mio nome | pur sempre tu lo bai cofessato. & si nollo bai negato Vñ dice xpo nello enanglio. Qui me cofessus fuent cora boib? contebor & ego eum coram patre meo qui est i celis. Vole dire Quillo che cofessara me auanti alla bomini yo lo cofessaro auati al patre mio loquale e i celo. ET ECCE DABO desinagoga Sathane qui dicut se iudeos esse la no sunt set mentiuntur. Cioe adire. Et ecco chi darro della finagoga de fathanas liquali di conoct sono iudei & no sono ma illi mentono pla gola. Dice Ecco cti darro | cio e | adte la sinagoga de sathanas | cio e questa cogregatione del demonio liquali dicoo chilli sono iudei do e

cofessano ma illi menteno pla gola peti illi no cofessaro auanti ad pilato chi xpo fosse sigliolo de dio anchilli dixero. huc nesa mus un sit. ao e adire. Nui no sapemo donda sia custui adun' cha yo te darro | cío e | farro chilli se conuerterando alla fede. & serrando tucti toi figlioh & toi subjecti pebe tu li baptizarai. / ECCE FACIAM ILLOS | ut ueniant & adorent an pedes tuos. C10 e adire. Ecco cti farro che illi uenerando & adorarado auanti li pedi toi. dice segndo. & ecco ch farro che illi uenerado cio etalla fede de xpo uenerado gfti toy cotrarii liquali al pnte soño sinagoga de sathanas | & farro chi illi adoreno cio e | dio ue/ ro & yhu xpol& farro che illi frando auanti li toi pedilcio e illi serrando apparechiati de sequirete in tucte le toi bone opere. / ET SCIENT Quia ego dilexi tc. Cio el Et illi saperando chi yo te bo amato. Vole dire. Essendo quisti couertiti alla fede illi saperando & cognoscerando chi yo te ho amato benche te habia lassato bauere alcune tribulationi & psecutioi | lequali te bo las sate portare p prouarete. Como dice lo aplo i nella epla ad be' breos. Quem diligit dominus castigat slagellat aut ocm filiu quem reapit. Cio eladire. Lo signore dio caltiga qllo che ama & flagella ongi persona laquale lui receue psou figholo. 6 Q VONIAM SERVASTI uerbum patientie mee. & ego te fuabo ab bora teptationis quentura e i orbem universum. Cio e adire. p che tu bai seruato la parola della patientia mea! & yo fuaro te da la bora della teptatione laquale deue uenire in nello universo mudo. Vole dire. pch tu bai servata la parola della patientia mea. cio e pet tu bai seruato el precepto mio 1 della patientia laquale ho pdicata | & ho amaestrato | & pexcplo demostrato. & po yo tesuaro allora della teptatione. cio e yo te seruaro dalle tribulationi della prito uita laquale e quan una bora prespecto della msura eterna della eternitate. & maxia mente vo te servaro dalla tribulatoe chi deue venire ad tucto el mundolopra li boni & pfecti xpiani. PROBARE HABI TANTES IN TERRA. Cio e adir. Ad prouare quilli co ba' bitano sop la terra. Cio e adire. Ad prouare li santi ligli biano s terra collo corpo. bnch la mente babita in celo. Como dice lo apto. Conuersationostra i celis est. ao e | Lacouersatoe delli sa auega chel hano colli corpi i terra sono colla mente i celo. Li sa Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

liquali sono i celo sono fore da ongi pena & angustia. Malisa liqu babitano anchora i terra, qlu bulogna chi fiano prouatt. fe' cundo che dice lo ecdehastico uasa figuli phat fornax & mros tep tatio tribulationis | ECCE VENIO CITO : ecco che uengo presto. Nota che qsto dixe p cofortare quilli cti sono i tribulatoe liquali se portanano patientemete. & dice cosi. Sappi che la tri/ bulatione uenera | ma no bauere paura | p ch bauerray uno bo no adutorio el qle le puenire pto . po dice. ecco et yo uengo psto. & dice . ecco quan ch sia al psente ad agutare li conbac tetí & ad liberare lipatietí & tribulatí & coronare li ualetí & uir mosi · I TENE Q VOD HABES ut nemo accipiat corona tuam. Tení allo cti tu bay accio cti nisuno tetolla latua corona Vole dire. Teni la santa & boà inta | & la connersatõe | & la fede & la speransa & la carita | & teni la bona & ferma ostantia & pa/ tientia in nelle tribulatiuni, accio cis nisciuno te tolla la corona toa. La que corona tu receuerai pseuerando i nella patientia; & i nelle altre bone opationi. po dice Sco Paulo. No coronabitur nisi q legitime certanerit. nole dire. No ferra coronato seno gllo elquale bauera cobactuto inne alla fine . & Sco Bernado dice . Cu cetere uirtutes currut istadio. Sola patientia accipit brauiu. Dice aducha. Teni quel che tu bai . cio e adire. pseucra in nella patientia & i nello ben fare accio che nisuno te tolla la toa cona do el Acdo che tu no perdi el tou pimolelquale te elapparecchi atoi celu. pseuerando tu ifine alla fine. QVI VICERIT faciam illum columpnam i téplo dei mei. Quillu che uécera yo lo farro colona nel tempio de dio mio. Vole dire. Quillo chi ue' cera | pseucrando ifine alla fini | como estato dicto. yo lo farro colopna ao e firmo & stabile nel tempio de dio mio ao e i celo i nella eterna gla del patre mio. Nota qui ch xpo parla in gto bomo . po dice | del patre mio. / ET FORAS NON EGKE/ DIETVR amplius. Et non usara fora mai piu. Vole dire. Quillo che itrara i nella eterna gla. none uscera mai piu . & e securo de starece eternalmete. Questa securta e una gran parte de beatttudine fo li sa doctur theologia. / ET SCKIBAM sup eum nomen det met |& nomen duitatis noue ierusalem |q descendit de celo adeo meo. do e & scriuero sop de lui lonom de dio mioi & lo nome della ata noua ierusalem laquale descede

dal celo de dio mio. Cio e adir. vo scriuero sop de lui cio e de gllo elquale uencera p perseuerantia sel nome de dio mioscio e idel patre mio po chi coli como yo lo lou figliolo p natura coli col' lui cti uencera fra sou figliolo p gratia. & lo patre mio fra patre sou. & scriuero el nome della cita del dio mio | cio el yo lo farro citadino della cita della eterna gloria i celo. La quale cita no e altro se no la ogregatoe de tuch li beati & delli angeli in nella eterna gloría. & afta elcitade de diomio cio e del patre mio in nella quale babita p gla. Laquale cita she appellata ierusalem! p chi tanto eladire ierusalem jto insione de pace. & gsto nome conuene ppriamte ad quella cita supna in nellaquale non se uede altro che pue. & sa se uede dio autore della pace | & uedo nose alli celestiali atadini amaturi della pace. Aduncha quella ata de dio ao e la celestiale gloria sie appelata ierusalem ao e uisione de pace. Ma accio cti tu no cridi cti ella sia glla ierusale uccena I nella quale fo crocesisso ytsu xpo | po dice I cts questa ierusalem e noua laque descede dal celo co escio ella uene in fine alli bommi boni cto ben che ella sia facta celestiale pli an' gneli | ancio ella descede dalli angli sa la uene ancio alli boi. & adosti e dal dio mio i cio el cto cosi ella desceda in fine alli boi. questo e dono de dio. ' ET NOMEN MEVM NOVVM. Et lo nome mio nouo. Vole dire, Anche ofto nome mio nouo! yo scriuero sop de gllo chi uencera pseuerando. Nota chi xpo ha dui nomi uno uecchio & lo altro nouo el nome uecchio e asto nome figliolo de dio ma lu sou nome nouo eigstu you. Secu' do cti dixe lo anglo alla Vergene Maria. Et uocabis nom eius voum. You tanto e adiree gto co faluatore do e gilo co falua. po dixe lo anglo ad ioseph. Ipe enum salui faciet populi sui apeccatis eozy unde dice. Quisto nome nouo you. yo lo scri/ uero sop de collui che uence ao el yo lo farro saluo. Vn da osto nome saluatore fo dicto saluo. & gsto e lo nome nouo de xpo elquale lo scriue sop li beati pche dalui che e saluatore el fece ch sciano dicti salini. / QVI HABET AVRES AVDIENDI audiatiquid spiritus dicat ecclesiis. Cio elChi ba orecchie odal allo cto lo spurtu dice alle ecclesie. do e adure. Chi aude i tenda quello che lo spiritu santo dice alle ecclesicio e alle ogregationi de boi xpiani. Ma q dice el spiritu dice qllo che e stato dicto

de sop & qui el la fine della sexta epla : Jata by. T ANGELO LAVDITIE ECCLESIE SCRIBE Cio e | Et allo anglo della ecclesia de lauditia scriui. Qui comeza la septima epta & dice cos & allo angto cio e al uescouo della ecclesia de lauditia scriui, cio e quello che sequita. HEC DICIT am testis sidelis & uerus. Cio e Questo dice lauerita testimonio fidele & uero. Vole dire. Questo dice xpo elquale e lapma & eterna uerita po chel dixe nello euangelio. Ego sum uia ueritas & uita. el que e testimoio silicet de tucte le ope nostre loquale estidele i tucte le soi pro messe el quale e uero i tucti li soi sudicio / QVI EST PRIN/ CIPIVM CREATVRE DEI. Cio el Elquale el prapio della creatura de dio. Nota cti lo bomo se appella creatura i nella sca fcriptura | p che lui e | la fine de tucte le creature | & p c to lui ba co' uenietía co tucte le creature. Et de gsta creatura | xpo cio e | lo figliolo de diojei prcipio pla creatione. Et pet ongi cosa e fea plui. Secudo che dice lo euagelio. Omia pipum facta ft. An/ che de gsta creatura xpo e pnapio precreatione. & questo pla redéptione facta pla passione soa. dice aducha. elque cio e xpol e prapio della creatura de diojao eldello bomo. 'SCIO OPE' RA TVA, Cio e Saccio le tor ope. Cro e adre. Yo saccio le tor ope legli no sono precte ben che parano bone da fore. pci elle no sono precte i caritate. po dice yo so le ope toe cio e yo le co/ gnosco ne me poi i gannare como tu in ganni le altre psone lequali nó uedeno se no le ope defora ma no uidono lo core. OVIA NEO VE frigidus es neg calidus. V tinam frigi dus esses aut calidus. Cio e po che tu no si frido ne caldo. Voles/ se dio chi tu fussa frido o uero caldo. Vole dire chi tu no fi frido] ao e p apta malítia & manifesta | ne caldo | cio e | p amore & ca/ ritate. Et po uolesse dio che tu fussa frido cio e chi la toa malitia & frigiditate apparesse de fora laque tu hai dentro. O uero caldo cio e che tu fusici caldo & repieno dello amore de dio dentro co mo appare nelle ope da fore. No che i gsto passo el caldo signi fica lo amore & lacarita de dio. & lo frido fignifica lo odio o ue' ro dispregio de dio. Et asto Vescouo era seducto dalli heretici & dalli îfideli & era manchato dallo caldo della caritate ma non

era po fredo quanto alla apparentia chi mostrasse odio lo uero i

dispregio de dio. & pono era fredo quanto alla apparentia ne caldo quanto alla existentia. SET Q VIA TEPIDVS ESI ET NEC frigidus | nec calidus. inapiam te euomere ex ore meo. Cio ei Ma perche tu si tepidoi& non si ne fredo ne caldoi i comensaro ad cacciarete fora dela bocca mia. Vole dire. p che tu sy tepido | cio e | ne tucto caldo | ne i tucto fredo | ma i parte caldo cio e i nella appentia de fora la i parte fredo cio e i nella cocietia) po yo comensaro ad cacciarete fora dlla bocca mía. No qui che la cosa calda no puoca uomito | ne ancio la cosa freda. Ma la cosa tepida puoca nomito allo bomo. Vñ p gstasimili tudine dice xpo p ch tu no fi ne caldone fredo ma tu fi tepido po tume puochi ad uomito Aducha io comesaro ad uoma carete fora della bocca mia. pla bocca i gsto passo el da itendere lo ordie & la dignitate delli sa paicaturi o uero deli sa docturi p chi loro usano la bocca ad pdicare & ad i segnare in nelquale ordie era afto uescouo po dice xpo chi lo comsara ad euomerlo fora della bocca | co e | ch lo buctara fore dello ordie & della di gnitate delli pdicaturi & docturi cio e della dignitate episcopale & offitio & ordie de uiscoui | & cti piu no pdicara | ne amaistrara la lege de dio al poplo. Et nota chi mellio era chel fosse in tucto fredo che lui fosse cosi tepido po chi qui lo homo e i tucto rio & captiuo/& dentro & defore no po i gadare le bon plon ma qu el pte caldo cio e dafore la pte fredo cio e detro i ganda le pson! e afto e quado la psona el ypocrita & po dice xpo Volesse dio cto tu fussci fredo o uero caldo p che tu no i gandaristi altri essendo tucto fredo o uero tucto caldo tu serrifi bono. O VIA DI CIS Q VOD DIVES SVM & locupletatus & nullius egeo. Cio el p chi tu dici yo soriccho & plino la no bo bisogno de alcua cosa Vole dire. p che tu dice colla boccha o pypocrina che fai apta/ mente. vo so riccholcio e delle cose spirituali & pieno delle cose teporali & no bo dessasciu de alcuna cosa Questo uesseouo mos traua de essere cosi facto | & forsa lui el dicea colla mente o uero colla bocca laudadose. ma dio che sa tucte lecose dixe altramti dicendo. 'ET NESCIS Q VIA tu es miser & miserabilis & pauper & cecus & nudus. Cio e Et tu no say che tu si misero & miserabile & pouero & ce :0 & nudo. Vole direi & non sayico el mustri de no sapere che tu si misero della miseria della colpai

& dello pato & miserabile pla pena ch te aspecta | & pouero | p che tu baí pduta lagratía & ceco pet tu no bai cocictía & nudo pet da onge uirtu si spoghato legli uirtute sono uestimto dellaima. / IGITVR SVADEO TIBI emere ame auru ignitu "pba" tum ut locuplex fias. Cio el lo te coselho aducha cli tu dibi co' parare da me dello oro ifocato puato aceto chi tu deucti riccho. Vole dire. Bench tu sy con facto & i digno de misericordia ni ente demino yo te cosellio | che tu copri da me oro abrusato & prouato cio e caritate feruente. Vn nota ci lo oro in gito passo fignifica lacaritate cio e lo amore pfecto de dio & dello pximo ! pamore de dio. Et questa carita si e dicta oro pet como lo oro excede tucti li altri metalli con lacarita excede tucte le altre uir tute. po dixe Sco Paulo! Maior aut bozz est caritas ao e laca rita el maiore de tucte le uirtute. & como lo oro i nella fornace ardente no se cosuma anche se affina con la caritate i nella for nace delle tribulationi no mancha anche se abrusa piui & de uenta piu precta fo chi dice lo aplo. Quis nos sepabit a caritate xpi tribulatolan angustia an fames an nuditas & cetera. dice aducha xpolyo te cosello co tu copri da me gsto orol elquale se copera facendo penitentia delli pai comissi accio chi tu deuenti riccho. pct sensa la caritate mo po essere alcuna ricchecza spuale. Secudo che dice lo aplo in nella epla ad corrintios. & si babuero omnem fidem ita ut motes trasferam. Et si huerim oem sae' tram Et nouerim mifteria omia. caritatem aut no babuero ni chal sum. Nota aduncha de quanta exellentia e la caritate. FT VESTIMENTIS ALBISiduaris ut no appareat co' fusio nuditates tue. cio e Et uestite de uestinti biachi accio che no para lacofusione della toa nuditate. Vole dire no solamete yo te segho chi tu copri da me dello oro accio che tu sy riccho. Ma yo te oseglio anchora ció tu sy uestito de uestimeta biache Queste uestinta soño le uirtute peto como le uestinta ad orano lo corpo con le urreute ad ornano laia. dice aducha Vestite de uestinta bianche | cio e | uestite de uirtute | o uero ad ornate de untute lequali sono uestimenta dellanima la fa chel siano bi anche p muditia & castitate lagle deue essere i te. essedo uescouo como tufi accio co no para la ofusione della toa nuditate cio e che aldy dello iudicio | qui onne cosa sarra manifesta no appara

la cofusione della nudita toa coe che tu no appari ofuso nudo. & spogliato de ongi uirtute. Et p questa nuditate tu baueristi la cofusione eterna in nello i ferno. Questa cofusione cosi borri bile le po schifare puna pocha de ofusioé che softene auanti lo cofessore. & megho e uergognarse qui nel mundo auanti una psona che uergognarse el di dello iudicio auati ongi creatura. ET COLLIRIO IN VNGE oculos tuos ut uideas. Cio el Et ungi li occhi toi col colerio accio chi tu uigi. Nota chi dui oc' chi dellaia | foño lo i tellecto & la uoluntate. Liquali dui occhi alcuna uolta i alcune psone se accecanoicio eign lo i tellecto no i tende ne cosidera li soi pati la morte uentura lapena eternal & lo stato delaltra uita. Et la uoluta e ceca qui ella no ama dio & no ama el pximo & no lo eterno & i finito pmio. Quisti dui occhi quando sono cosi cecati li bisogna ongnere col colerio. Nota chel colerio e una acqua medicinale laquale posta sopra li occhi, li sana & silli darinca | & rendeli la usta. Vn nota che p questo colerio se i tende la penitetta peti como el colerio posto sopra li occhi li da pena & fali lacremare | & manda fore li bu/ murí supslui & nociui & pure clarifica li occhi. Cosi lo penitr de peti comusti que e sop li occhi sprituali ce da pena & face lacriare & bucta fore li humuri nociui cio e li peti comissi liquali sono nociui allaia |& facto gito lo occhio mentale e clarificato po dice ad qfto Vescouo elquale era ceconellaia · Vngi li occhi toi col colerio accio ct tu uigi. Et nota che dixe de sop ad afto uescouo chel era pouero & nudo & ceco. Et polo ssegho de tre remedii stra gfti tre defecti. Primo pct era pouero I li coleglio ct copa raffe del orojaccio chel sia richo po poto era nudo li coseglio che se uestesse de uestimenti bianchi | tertio pet ille ceco li coseglia che se onga col colerio li occhi accio che ueda. ' EGO O VOS amo corrigo arguo & castigo. Cio e Yo quilli che amo repndo & castigo. Qui xpo sola qsto Vescouo accio che no se despere. Quali dica | ben che te habia repriso | no te descoforsare | po che la casione el questa pet que che io repndo & castigo lo repndo p parole & castigo p bocte (do e p tribulationi | Vn la repbenh one ch yo te ho facta no prede da odio ma prede da amore ad modo cti fa el bono patre che i primo corregie el figliolo co parolei& senolli bastano lice adionge le botte. po dice lo aptoi

Quem diligit dus caftiga flagellat aut offiem filiu que recipit. Et Salamon i libro puerbiozy dice Quem dilit dns corripit |& quasi pater i silio coplacet sibi No e aduncha male signo qui ad uno bono homo li uegono affai tribulatioi | p ch dio lo correge co quelle. & adafto nota. / EMVLARE ERGO ET PENI TENTIAM AGE. Cio el Ama aduncha & fa penitétia. Vole dire. Ama cio el te medefmol& i figno che tu uoi bñ adte steffo fa penitentia delli peti comiffi delli beni pduti della toa negli ' geria & della toa ypocrifia. & accioct tu la facci el fegta dicendo ECCE STO AD HOTSIVM & pulso siquis audierit uoce meam | & aperuerit mihi ianuam | i troibo ad illum & cenabo cu illo & ipe mecum. Cio e | Ecco ct yo fto allo usco & bacto | se al' cuno audira lauoce mía & aprerame la porta lyo i traro ad gllo & cearo co lui | & ipo meco. dice | Ecco che yo sto allo uffciu | como apparecchiato pitrare. Nota che lousau i gstopasso el lo libero arbitrioicio e la uoluntate del bomol elquale uiciu el frato ad xpolquado la uoluta se toghe de servire ad xpolao el iquanto lo bomo ba la noluta de peccare. Ma allora elapto ad xpo/qñ lo bomo mecte la soa nolutate & lo sou libero arbitrio ad fuire ad xpo. Ad questo usão baste xpo p quatro modi Lo pmo p i spiratione el secudo p pdicatione sel terzo p tribulato el greo p dare robba temporale. p quistí quactro modi bacte xpo allo uscio del peccatore. dice aducha | Ecco che yosto allo uscio cio e dellaia toal loquale e la toa uolutate o uo arbitrio la bacto p gla quactro modelo p alcuo de glle. Se alcuno audira co e i te dera la uoce mia | co e | lo bactere mio | & aprâme la porta del core sou co el la nolunta soa yo itraro ad allo co e i fudedoli gratia Al modo che nui dicemo cti lusole entra nella casa perla fenestra elque e i celo mandadoce la soa luce dice aduncha yo i traro ad gllolao e nellaia soa | ifudendoce luce de gratia |& ce' naro co ipo & lui mecol cio e adire. Xpo cena co nui qui lorece uemo & delectase delli nostri meriti & bone ope & nui cenamo co lui qui ne delectamo del nostro pmio elquale nui aspectamo. Xpo aducha cena co nui que li presentamo pfecta obbedictia. & nui cenamo co lui quando ne i fonde la soa gratia. / QVI VICERIT DABO El sedere mecum in throno meo. Cio el Quillo ci uencera darro allui lo sedere meco in nel throno mio.

Vole dire. Quello et uccera lauanita delmondo lauanita delo corpoi lamalinguita del demonio & letribulatoe & psecutione plomio amore i patictial yo darro allui ad sedere meco cio e a' dire vo darro allui possanza de iudicare alfinale iudicio so che lui dixe alli apli i nello euaglo. uos g secuti estis me sedebitis sup sedes indicates & cetera. un nota ch sedere nello torono e signo de Re 10 iudice 10 rectore cosi libeati sederado como iu' dici alfinale iudicio SICVT ET EGO VICI & sedi cui par tre meo i throno eius. do e Con como yo uia do e elmudo per patietia | lacarne puirginitate | eldimoio phuilitate & bo sedu to col patre mio nel throno fou. Cio e yo ho receputa la possan! za del iudicare dal patre mio . un el dice i nelu euaglo. Pater no iudicat que sed ome iudicia dedit filio. Et nota che afto di' xe xpo i gto bomo | poch i gto lui e dio lui e egle alpatre Q:VI HABET AVRES audiedi audiat Quid sps dicat ecclesis. Cio e chi ba orecchie auda gllo cti lo spu dice alle eccle he p îsta parte la jle e posta î fine ad tucte le episto le pdecte se excita lo i telecto de allo ci lege o uero aude afto libro. Et uole dire. Quilli cti aude tucte este cose ponamte & i tédemto ad i têdere gllo chi lo spiritu são dice alle ecclesie do e ad são iobâni t plon de tucti li fideh : uroi Cyst. 47

OST HEC AVDI & ecce bostium aprum in celo Ciada por afte cose uidile ecco lu ussau a pto in celo Qui comsa la secunda uisiõe lagle e reuelatiõe ad sa statí della ecclia uïuersale de xpo . et dura gsta ba reuelatioe | daquesto capítulo i fine p tuctu lo septimo capitlo Dice aducha sco iobani dapor queste cose cts sonno decte de sop No dapor gto al tpo | p ch i uno rorno medesmo uede tucte q' ste cose ma dice | da poi gto allo ordine del uedere | dice lui ct uede | Ma nota cti nol uede co le occini del corpo | ma lo uede co li occhii della mète: Et ecco lo uffciu apto i celo. Quinota co plocelo i questo passo se i tede lostato beatisco | plostato beatis fo decto i celollarasone si e pet il e alto como el celo uole dire ch lostato beatifico e ad essere odio piústo Et questo e de tata altecza co passa el celo materiale . Ite locelo so decto celo peto cela cio e occulta lecose et sonno li sopra. Et con lostato beati fico fo deo celo peti cela ao el occulta ad nui del mudo alle cose

cts sondonello stato della gla beatifica. Secudo cts dice ysaya spoheta. Oculus no uidit deus absqte | q ppasti diligetibus te Cio el adire O l'egnore dio Occhio no uede mai senza te allo cti tu bay apparecchiato ad chi te ama. Nota che gsto usscio de questo celo el xpo. so co dice lui pprio. Ego su hostiu pmc si gs i troierit saluabitur. Cio el adire. Yo so ussão la ciascuno co i trara p meibra saluo. Ité lo ussão e gilo p logle se i tra in nella cala & pato respecto xpo e usao dello stato beatifico po co ni unu ce po i trare le no intra parto uficio coe p xpo co e creden do i ypo & fuando li soi conmidamu. Nota co ofto uscio e ap to al p sente & starra cos a pto i fine alla fine del iudicio. cio e lui e apparecchiato de receuere tuch che uogliono i trare: Secundo ch dice ypo xpo nello euaglo. Omnes quenit ad me no eciam foras. Tanto e aducha adreiyo uidi luffcio apto gnto chi yo ui di xpo apparecchiato de receuere ongi persona cti uole entrare al stato della beatitudie glosa. Nota col celo i celo fignifica i q sto libro i alcuni passi sede de dio del celo p dui coditiui prima p ch lucelo e altisso cos la fede xpana e altissa ao e del cose di uie & celestiale & po lafede e afferneghata al colore celestio del celo. La sa oditiõe del celo el cio cela & occulta ad nui que cose cti tene. & cosi lafede xpana ne occulta lecose etilla tene p che gile cose legle nui credemo sondo ad nui occulte & celate. unne dice sco paulo. fides est sustatia re24 no apparcui. Cio e adire Che lafede e sustatua deglle cose che no apparono ma sono oc' culte. Aduncha el celo significa la fede xpana de laque celo xpo e lu usscio aperto & si ce dentro la sca eccla. Quando xpo appar se al mudo allora maifesto lafede & i quella fiata lu usscio del la fede cioe | questo celo fo apto · ET VOX PRIMA qua audiui tang tube logntis mecu dicens | ascede huc & oftedam tibi q opportet fier ato post bec. Cioe Et lauoce prima laquale yo audiui como de tromba co parlaua meco | dicedo mota fu q & yo temostraro quelle cose legle bisogna essere facte presto Croe adire. Et lauoce prima laquale yo audini como de trom! ba | uole dire. No solamte yo uidi lo uffcio i celo como e | decto ma yo audim anci la noce | co e | i tisi la noce prima | della gle yo dissi i nello primo capto cti era uoce como de tromba | & qsta uoce cio el lo anglo co li mostrana qte cose plana meco dicedo

Mota qui su doel i celo del que tu uidi lo uffcio apto & no cor poralinte ma mota col ípu & colo i tellecto & yo te mostraro que cose cive que tribulatin & psecutin & solatin & remune rattui leqle bisognano essere fce p ct cost espordinato i nella mi te diuina laquale e i fallibile. Et dice tosto cio e i gsto tpo p sente loquale elbreuissimo fo cti fo exposto de sopra . POST HEC STATIM fui i ípu. Cioel de po afto subito yo foi in/ ípu. Cio e como yo babí audita gfta uoce yo foi i spu cio e in' spirituale steplatioe p chi la uirtu diuma leua lamte sua dalle fentimti corporali | & no audeia ne uedeia corporalemete alcu/ na cosa ne ancio no dormia! Ma lamte era altracta & uedea q ste cose i spu & i tedea tucte alle cose ch significauano / ET ECCE SEDES POSITA erat i celo. Cio e Et ecco una sedia laquale era posta i celo. Nota cti qsta sedia significa la ecclesia uiuersale de dio cio el la ogregatione de tuch li bui de dio & sa Et asta eccla ouero ogregatione de santi & serui de dio el decta sedia p ch sup de loro dio qui sede & riposa & babita al modo ch se dice che uno delle noue ordini delli angli ha nome tronicio el sedia p cho dio quasi sede co ipi & babita co loro. Questa sedia e posta i celo cio e nel stato beatifico. Et bene dice quado dice ctiella el posta i celo p cti ellanoce era etnalemte ma ce e i trata puffao apto ciole p xpo & p la fede foal o p lomerito della foa paxióe Tanto le adire lasedia i celo jonto la ecclesia je i gloría jo uero îla fede xpana. ET SVPRA SEDEM SEDENS & g sedebat similis erat aspectui lapidis iaspidis & sardis. Cioe Et sopra della sedia uno cti sedeua la gllo che sedea era simile allo aspæu del raspide & del sardino. Et sop de asta sedia cera uno cti sedea. No cti astoeidio elale regna & hita sop de asta sedia cioe lopra della ecclesia. lagle el posta i nella gla beatisca. Et gllui che sedea era simile allo aspecto del iaspide & del sardino Et no cono dice q forma lui bauesse | ne che cola li era se no chel dice cto era fimile allo aspecto del iaspide & del sardino & po cto no dice de che oditioe era quello che sedea po el da ad i tedere cti illo era dio el quale le i opbensibile & no de forma alcua cor pale. Ma dice chi era simile allo aspecto de queste du prete p' tiole doe jaspide & sardino. Qui nota chiaspide le una preta chi allocolore uerde. Sardioje unaltra pta chia locolore faguico

oueroruscio. Per iaspide che e uerde deuemo in tendere la na tura diuina p che secundo li ptu locolore uerde tra tusti li altri colori oforta & alegra & letifica la uista. Con la diuitate cioe la natura diuina tra tucte le cole ch se possano ognoscere piu oforta & leufica lo uedere dello i tellecto. Anchora i gsto uede' re sta la beatitudine & lu sumo gaudio delli beati. Bene adun' cha plocolore uerde se i tede la diumitate. Per lo sardio che el rusao deuemo i tendere la humanitate ao e la natura huma na de xpo la que fo tueta aspsa de sangue el di della soa passioe Per o dixe ysaia ppheta quasi parlando ad xpo. Quare ruben é uestintum tuu. Cioc adire. p cti e ruscio lo tou uestímto do e el corpo el que era rusao de sangue. Aducha bn p lo sardio ch ba lo colore sanguineo se i têde la bumanita de xpo sanguica cioe roscia del sangue della soa paxioe. Et no che ast du colo ri erano coiucti i semi p tale modo che dio elfacto bomol& bo mo e facto dio. Ite se po exponere altramte coe quello che se' dea era dio el quale el simili adui coluri cio e al uerde & al ru. scio dalla parte dexta era tucto uerde i dalla parte sinistra era tucto ruscio ad de notare ch la sentetta soa ha dui parte una de beatitudiue & gla la qle e significata plo colore uerde & laltra de pena & de focu i fernale laque e significata p lo colore ruscio Per o dixe xpo nello euaglo cio li beatistarrado dalla parte dex' tra le li dapnati dalla parte sinistra i nel finale udicio. & dala parte dextra darra la beatitudine & dalla sinistra darra la dap' natione eterna. 'ET YRIS ERAT i circuitu sedis. Cioel Et lo archo celeste era i nello circuitu della sedia No co lo archo celeste e lo archo uergene el que ba principalemete dui colun cio e uerde & ruscio. El uerde e locolore dellacqua & lo ruscio e lo colore del sangue | Et lo arco e arma da shactere | & qsto arco era in torno ad qfta sedia . Per lo colore uerde deuemo i têde' re lacqua del baptimo plo colore ruscio deuemo i tedere losa/ gue de xpo sparso nella sua paxioe. plo arco deuemo i tendere lo conbactere che fece xpo i quato homo al tempo della paxíoe p acqstare qsta sedia cioe la ecclesia & ogregatioe delli beati. dice aducha i circuitu della fedia cio e dela ecclesi era lo arcouer generad denotare chla ecclesia e acqstata & defesa & ogregata i nella beatitudie o uero fede xpana plo arco cio e plo obactere

de xpo el gle arco el uerde & ruscio cio el i nel quale obacter xpo sparse del sou costato el rusao ao e el sangue & lo uerde ao el lacqua. Essendo xpo su lacroce uno caualero li decte una lankca su el costato & subitu neusa sangue & acqua. Secudo che dice sco iobani nello sou euagto. Vnus militu latus eius apuit & co tinuo exiuit sanguiS & aqua. Item se po exponere qsto passo i' uno altro modo dicedo et asto arcu significa xpo pet como lo arco uergene fo posto i celo i signo de pace facta tra dio & li ho' mini. Como e scripto nello libro de genelis Cosi xpo ba posto pace uerace tra dio & la humana generatioe. Et ofto arco ha dui coluri cioe | uerde & ruscio uole dire cto xpo ba dui nature lap/ ma ladiuma che fignificata plo colore uerde & la humana ch el fignificata plo colore ruscio como fo exposto de sopra & asto arco cioe | xpo sta in circuitu degsta sedia cioe sta in guardia & sptectioe della sca ecclesia. SIMILIS VISIONIS smarag' dinis. Cioe Simile alla uisione del smaragdo. No che asta parte se po in tedere p dui modi. Primo ch la sedia era simile al sma' ragdo. Et lo secundo se po in tedere cho lo arco celeste era simi ' li alla uisiõe del smaragdo Et ad uno modo & ad laltro lo i tel/ lecto el bono. Se della sedia nui uolemo in tedere possemo dire che lo smaragdo e preta pretiosa de colore uerde ma pure uo e con uerde comoe lo iaspide. Et significa co la sedia cioe la ecclesia pucipa della uerdecza coe della diuinita como el sma/ ragdono a tucta la uerdecza ma pticipa molto de ypa. Item potemo in tedere ofta parte dello arco un plo arco nui i tede mo xpo el qle e uero dio. Vane dio coe ladiuita e fignifica/ ta plocolore uerde el quale el infimaragdo. Ma pet xpono el solamite dio ma lui e anche homo po el decto sile al smara gdo.Et no chlímaragdo no el solamte uerde i se ppolma el sa ueder achora lo aere circultate. Cosi xpo no solamte ha uerdec' za della diuitate in se pprio ma lui la pticipa alli soi circustati cioe | alli beati p co li beati sono como deificati. Secudo co dice da nello sapmo parlando alli beatí. Ego dixí dii estis dice da yo dixi ct uoi sete dii aoe desficati & afto e ptiapatioe della diuitate. FT IN CIRCUITU SEDIS sedilia uiginti q tuor & sup tronos seniores uiginti quor sedetes. Cioe Et circa la sedia. sedie uitiquactro. Etsup li troni uitiquatro antichi ct.

sedeuano. No cto gstu uitigetro antichi cto sedeuano se in tedeno delli patri ouero plati del nouo & del uecchio testamto poch uitiquactro forono li patriarchi figholi de iacob da ligli desce/ sero tucti li patri del uecchio testamto. Et dudici forono li apli de xpo dalli gli discesero tucti li patri ouero plati del nouo te stamto. & dui nolte dudici fado uitigetro & i gstomodo sonno uintiquactro antichi doel uintigetro patri principali dalli quali espeeduta la ecclesia dedio. Ma no che dice chi ad torno questa sedia ce erano uitigetro sedie piccole & asto prespecto de tucta la sedia chi era grade. Et qta e li xii tribu cio e dudice fameglie che descesero dalli dudici patriarchi. & sonno dudici ecclesie le quale fudaro lidudici apli & generarole p lo sacto baptismo. Et queste dudice ecclesie del nouo testamto &dudici tribu del uec' chio testamto sonno uitiquactro sedili ao e sedie piccole sople quale e | fudata la sedia grande de diocioe | la ecclesia uiueriale Si che sup afti uitaquactro sedili sedeno li dudici patriarchi del uecchio testameto & dudici apli del nouo testameto como pn/ apali ligh bâno fudata la ecclesia de dio. Vi ucgono ad essere uitigetro. Si che detucti uitigetro antichi cio e apli & patriarchi sefa una sedia avel una ecclesia uiuersale sopra lagle sede dio omi potete. CIRCVM AMMICTOS uestimitis albis Cio el uestiti de uestimui biachilaoel uestiti de corpi giincati. Nota como fo decto de sop cti locorpo glificato ba quactro sprietate legle sono appellate quactro doti. Laprima el la claritate cio el chil corpo glificato fra piu chiaro chel sole Et po gfti atichi ligli sonno uestiti de uestimenta biache i porta co loro bauerado li corpi glificati. Ité nota cti p le uestinta biache potemoi téder la inocetta lagle e ad effere senza pecto mortal & tucti quille ligh sonno della ecclesia. suecti siano uestati de biacho cio e ctil siano senza pecto mortale. Et in nello tpo dellu uecchiu testam to la circucito tollea uia lo peto originale la li sacrifiti tollea no li pati actuali | Et afta circucinoe | a pli facrinta li patri dellu uecchiu testamto semudaua o dalle macle delli petis& era o bian chi. Cosi al tpo del nouo testamto el baptismo laua omne ma' cula de pão originali & la penitetia laua li pãi actuali & pq/ sto modo li xpiani del tepo psente ligli sonno della ecclesia de diosonno tucti bianchi ad astoia che dato. ET IN CA'

PITIBUS EORUM corone auree Cioe | Et innel teste soe corone de oro. De sop ha dão della gla del corpu de uitigetro anticor chi e significata ple uestinita branche. Qui dice della gla delle anime de glu uintiquactro antichi laquale gloria el fignificata p la corona de oro. No che la corona se solea dare antichamite p pmio de uictoria so cto dice lu aplo. No corona bitur nisi q legitime certauerit. Et p che lacorona e rotoda & no ba may fine fignifica chi lo pmio de gfti beati non bauerra may fine. Mi per che dice che le corone erano doro? Respondo chi p questo el da ad in tedere le tre doti dellaia beata lequali fonno fignificate ple tre oditoni che a lu oro. Prima lu oro ba spledore. so la ualore & tertio e ruscio i colore. Per la luce sein tede la clarita de dio lagie ba lasa beata. Per loualore se i tede la oprebesiõe de dio cioe et laia opbende dio pla eterna oiun Etione per locolore che tra se el ruscio in calore de fiamma se in tende la dilectione perfecta de dio & queste tre cose cio e dile / ctione coniuctõe & opbentõe de dio sta tucta i nella beatitudi ne delle aie. Et po p demostrare asto dice. Et in nelle testeloro corone de oro Aducha pla corona se i tede el prio della uic/ toria. Et pebe lacorona era de oro in tedi et gllo premio della uictorial bra pinio de beatitudine. Et no che plo oro elda sape che alcuno no fra may del numero della eccletia de dio in nel stato beatifico se no bauerra bauuto i asto mudo uctoria schi fâdola auaritia del mudo | & la supbia del diabolo | & la luxuria della carne ppria. Et petili patri del nouo & uecchio testamto Como sonno li apli patriarchi & ppti bauerano bauuto questa uictoria po Santo Iobanni li uide colle corone de oro in testa ET DE THRONO PROCEDEBANT fulgura & uoces & tonitrua. Cioe Et del trhono predeano corruscatiói & uoci & troni. Nota chel throno & sedia e una cosa propria. V nde el throno e la sedia regale o uero sudiciaria, dice aduncha sancto Iohanni che delo throno cio e della sedia sopra decta usciano corruscatiuni cioe miraculi & ope miraculose lequali faceano li apli al principi o della fede p ch como el derlapo luce & fa paura Con el miraclo fa temere planouitate & illumina la mête. Et usciano uoci cio el predicatiui suaui & de sforto Et usciano tro ni cioe pdicatiuni fribili & de cominatõe delo ultimo iudico &

delle pene efne. Queste pdicatui & mirach & ominatui | uscia! no dal throno cio e dalla ecclesia cio el gsti opatioi faceano glli patri sa prapali della ecclesia. Intedese aducha ple corruscati uni li miracli ligli faceano li apli & lipmi patri della ecclesia de xpolple uoci i tedi le pdicanze loro i nelle gli pdicauano la etna gla & lo ultimo suplicio. Et gto ad qsta pte le predicanze erano uoci cio el suaui gto ad uoce humana pdicado glla sempiterna gla. Et pdicado le pene etnale dello i ferno le loro pdicaze era no uoa terribili como throni. ET SEPTEM LAMPADES ardetes an thronu. q ft septe sps dei. Caoe Et septe lapade ar' deuano auatí el throno legli sono septe spi de dio. uole dire Et septe lapade cti ardeuao auati el throo legli yo uidi. te de chia roct fignificano septe spi de dio cioe septe doni del spu santo el quale ben che sia uno spu scolidicti septe doni si quali lui ba le ocede ad que psone i nelle qui lui bita Et gsti doni illumina lo i tellecto & accedono lo affecto ao e la uolutate Et po quistí doni sono appellate lapade ardete legle ardono & illuiano. Ma dice chi gfte septe lanpade erano auatí al throno cioe | auatí alla ecclesia lagle foillumata & accesa dal spusso p le septe lapade cioe ple septe doni. FT IN CONSPECTV SEDIS tang mar uitreu simile cristallo. Cioe Et i ospectu della sedia admo do de uno mare de uitrio simile al cristallo. No cti qsto mare si gnifica el baptismo el quale se fa i acqua. Et pi tedere qstoe da sape che qui lo ppto de dio cioel li figholi de usit fugiano da faraone Re de egípto & tusto lo pplo de egípto li psequitaua | uendero al mare el que pomadamito de dio le aple i dui parti in fine al fudo & fece una uia gradissima p mezo el mare & sta uano le acque del mare dal luno lato & dallaltro ad modo de dui murí altissimi & p qlla uia lo pplo de dio passo dallaltra pte del mare laque cosa uededo lo pplo de egipto uolsero anchi lo ru paffare el marema lacqua retorno al so effere & anegole tuc tí ch no ne scapo miuno. Questo era figura ch chi uole scapare le mane del demoio fignificato pfaraoe | & anare alla terra de / priffice cioe i celoli sueni paffare plomare cioe placq dello baptismo i nel que baptismo tuctolu pplo de egipto cioe tuc ti h pati & li uitii liquali fonno el ppto de pharaõe cio e del dia bolo ucti se somergono & aneganose nel acqua del baptismo

Dice aducha In ofpecto della sedia cioes della ecclesia ce era ad modo de uno mare cioe ce era lacq del bapcifmo laquale e co mo uno mare ad modo cho decto de sop & p tale modo era in ospectu della sedia co no se potea andare alla sedia se pma no passaua p ofto mare. Vole dire che niuno po uenire ad esser del la ecclesia de dio se no passa primo placo del baptismo. Mano che dice chi aftomare era de uitro. Vn nota chel uitro ha questa oditiõe cio gllo cio ba dentro lo mostra de fora. Con edel baptis mo co la fede che receue la psona detrol ella lamostra de fora Cosi e del baptismo p le bone ope. Mare de uitro coe acqua clarissima no acq turbida laquale laua ongi broctura de pto. Vnne se fosse uno chi bauesse facti tucti li mali che se potessero fare essendo pagano & ypo uenesse al bapúsmo colla fede | glla acq lo farria tanto necto & mundo da onge petto como se fosse uno fanciullo de tre anni Ité se po exponere & i tédere el mare p uno bassello de acq grade & largo como bria una cocha & ad questo modoe scriptonella sca scriptura. Salamo fect i templo mare ereu. Dice che salamone fece nel templo de dio uno ma re de ramo coe adire uno uaso derame grade che staua pieno dacqua. Et ad gito modo se po i tedere gito passo cto dice. uno mare de utrolcoel uno bassello de utro pieno daco cio e della acq del baptismo. Et elde uitro coel ille chiaro & lucido como el uitro. Et ad cio che tu no crediffi che fosse uitro nigro o de altro colore poldiffe simile al cristallo el gle el biaco chiaro & luado ET IN MEDIO SEDIS ET IN CIRCUITU SEDIS quatuor aimalia plena oculis añ & retro. Cioe Et i mezo della sedia | & i arcuitu della sedia quaetro aimali plini de occhii de nanti & de retro. No chi afti quaetro aimali sono li atro euage listi coe Marcho luca matho & Iobani. li quali sonno i mezo della sedia cio e della ecclesia p sostentamito & fortecza de ipa. Et como la colopna sta i mezo del edifitio p sostetamto & for tecza de ipo con li getro eung disti ligli bano scripto li getro e uaglii & gfti sonno quactro cotopne sup liquali la ecclesia e for tificata & sostetata. Et dice ets stano i arcuitu della sedia cio el della ecdeha p defehõe & ptechõe como frano limura i arcui tu della átadej&como stâno glli cti fanno la guardía i torno al capo p defesione de ipo. Cosi afti quactro enangelistilo uero li soi atro enaglis stanno ad torno la ecclesia coe chelli sono la guardia & la defesa della ecclesia | 5 li beretici & î fideli. Ma dice che gfti aimali sonno pieni de occhii denanti & deretro. No che plo occhio se i tede lo uedere & lo cognoscemto. Vole aducha dire pieni de occhii de nanti & de retro coe pieni de ognitiõe & notitia da uanti coe de gllo che deue uenire le de retro coe de gllo chi el passato Ité se po exponere dauatt cioe de dio & de retro cio e delle creature. Ite dauanti cio e delle uirtute l & de re troicio e delle uitii. Item da uanti cio e della gla de beati & de retro do e della pena delli dapnati. Et de quisti occhii do e de q ste notitie & ognoscimti sonno replini li sa euaglii & li sa euan gelista ligli sono signisicati p gsti quactro aimali & de tucte q ste cose plano li să cuâglii. ET ANIMAL PRIMVM si mile leoni. Cioe Et lo annale primo simile al leone. No cti ezer chiel spotsa como appare nel sou libro al primo capitulo i uisi one pphetica ad gito modo i ptel uede giti quactro animali. un sancto sobani da po che bas decto chi erano getro atalisti lui scrue & dechiara che animali erano gsti. Et dice chel primo era simile al leone p dui rasaoni. La prima p chi el leone grida & ruisce in nel distoi Cosi san marcho in nel comsamento del sou euagelio scrue & grida. Ego uox clamatis i desto & cetera. La fa rasciõe elp che xpo el quale mort como angello & resuscito como leone per la possanza ciomostro in nella sua resurrectione po Idice lui cio el xpo scripto el i gfto libro al quito capitlo & ec' ce uicit leo de tribu iuda. Cio e adire et ecco chel leone cio e xpo dala tribu de uda ha ucto certamte la morte & p che tra tucti getro euangliste San marco parla piu prudamte della refrecti one po el sou euanglo semp se lege el di della pascha p questa casciõe po San marco e asemegliato al leone. / ET SECVN/ NVM ANIMAL SIMILE uitulo. Cioe Et lo fo animale fimile al uitello. No che lo so animale fignifica Scolnca che af semegliato al uitello. Lacascione p che e che la lege antiqua el sacrifitio che facea el sumo sacerdo te comunamite era de uitello Et p che San luca comeza el sou euang lo dal sacristio & dallu sacerdote dicedo. Fuit i diebus berodis regis sacerdos gdam & cetera Ité pet so ct bo decto el sacrificio comunamte se facea de uitello. Et Sa luca parla piu p ordine & meglio del facrifitto

el quale fece you xpo adio patre i nella fua paffice po o San lu' ca elassimegliato al uitello. ET TERTIVM ANIMAL bus face quasi bomis. Cio e Et lo ezo animale bauca la facea quasi de homo. Questo terzo animale significa San matto eua gelifta el que elassemelliato al homo larascione el peto parla piu chiaramte & piu pianamte della humana generatione de you xpo|Et da qfto lui comza el sou euangto dicedo. Liber gene' rationis you xpi & cetera Et p che lui pla nello sou pnapio del bumanita de xpol& como el uero bomo | po lui e assemelliato allobomo. ET Q.VARTVM ANIMAL SIMILE agle uolanti. Cioe Et lo quarto aimale simile allagla uolante. Que sto quarto aimale significa Sco sobaní euangelista scriptore del pnte libro elqle aucga chi piu grade appresso auanti adio tra li altri euagelisti | pure lui se scriue de retro p humilita. dice adu' cha chi San iobani e affemelliato allagla chi uola. pchi como la gla uola piu alto tra tucti li altri celli dello celo Cun San Ioti piu altamte pla i nello sou euangto luquale in sinza dela di umitate de dio dicedo. In pricipio erat uerbu & cetera Ite lag/ la colli occhii soi guarda fixo nel sole no reuerberado li occhii & gito no po fare niuno altro occhio. po San iobani e decto agla p ch collocchio del fou in tellecto guardo piu fiso & uede piu cose pfude in nel sole cio el dio bo cti appare i nello comsameco del sou euagelio. & poso assemelliato allaquila. / ET Q VA/ TVOR ANIMALIA singla eoz, babebat alas senas. Cioel Et li quactro animali ciaschuno bauea sey ale. No che ple ale colle gle se uola i alto se in tede la steplatioe plaquale lo bo' mo essendo in astomisero mudo uola in fine al celo & asta ste platioe se fa psey suderatium. Prima pla suderatioe della na truetate de xpo. La fa pla doctrina & pdicaza de xpo La éza pla paxioe & morte de xpo La quarta pla resurrectioe glosa de xpo La gnta p la ascetioe de xpo in celo. La sesta p loudi cio finale & la sentetia lagle darra xpoiQueste sey o teplatiumi & shderatiui sono quasi sey ale collegle lapsona deuota & sua de dio uola in fine al celo o templado le cose de dio. Et ciaschu no de gft quactro euagelisti parla de afte sey cose poe decto ch ciaschiuno ba sey ale. Ite ofte sey ofideratiui sonno sey ale collagle le euagelisti uolano plo mndo. ET IN CIRCVI

TV & in tus plena l'é oculis. Cio e Et nel arcuito & detro sono pleni de occhii. Vole dire. Queste sey ale sonno plini de occhii cioe de notitia & de uedere détro. cioe quanto al sentimtomi Aco & figurativo. Ité sono pieni de occhi cio elde veder & ogno scimto detro quato adio & i circuitu quato al proximo. 'ET REO VIEM NON HABEBANT die ac nocte. dicentia. Ces les des deus omipotés gerat | & ge | & guéturus est coe | adire Et no repulauano ne di & nocte de dire scu scu scu signor dio omipotete el qle era & e 1& fra Dice lui che gfti qctro ani/ malí no regenano cio el no cessanano ne di ne nocte, ma conti nuamte parlano no colla bocca del corpu ma i nelli soi euaglii li quali di & nocte fauellano achi nole andire onero legerele. Et dixe chilie uno dio i essentia & tre psone cioe patrei & filiolu & spu sco luquale dio semp fo & semp e & semp serra . qsto dico no li euagli cotinuamte auega che luro no dicano como cola i aiata Ma ligetro euaglu parlano ploro. poldice che gfti getro aiali doe gftí quactro euagelift no cessano ne di ne nocte doel otinuamte dicono. les les les un no ch afto dire tre uolte les le gnificauano tre psone i nella divinitate cioe sco el patre sco el filliolo sco el spu sco Et quando lui segta dicendo signore dio oipotête. Mostra chi bench siano tre psone p che ha decto tre uol te ses no sonno postre di. Ma el solamite uno dio el quale el signore delli homi dio de xpiani oipotete sup tucte le cose un. nota che p che lui e segnore universale nui lo devemo temere Et p ch lui e dio deuemolo amarelo. Et p ch lui e omipotente nui lo deuemo in uocarelo & adorarelo el que era sco etnalemete senza principio elqle e i nel presente senza mutatioe jel quale fra ppetuainte senza mancainto uole dire chi dio may no om' zo ad effere ne may no mâcara chel no fia dio segnore oipote te. FT CVM DARENT ILLA Q VATVOR aialia glam & bonore & benedictioem sedeti sup thronu uiueti i sela schort | predebant uig iti quatuor seniores ante sedete i thro no & adorabant uiuente in scla sclo24. Cioe Et dauano quilli quactro aimali gla & honore & benedictioe ad quo che sedea sopra lothrono uiuete in scha schoz. Et ueneano li uinti getro antiq auanti acolui che sedea nel throno & adorauano el uiue" te in scha schoot. Vole dire Et dagedo glli quaetro aimali gha

& honore & benedictioe ad allo cts sedea sop al throno cioe | ad dio como estato decto de sopra usucte in scla scloy-aoesetgle uiue i etno Et ueneano li uiti actro antichi cioe li patri del nec chio & del nouo testamto como e desto de sop. Loro ueneano auati ad qllo cti sedeua nel throno cioe auati dio & adoraualo cioe | dauati ad lui se huihauano elgle el uiucte in scha schozzaoelin eterno. Vole dure co loro adoraumo dio Et uole dir co no solamte li quaetro euagelista in nelli soi euage il bano scrip to chi dio el segnorel & a | dio alqle nui deuemo dare gla & bono re & benedictioe | ma anchi li sa patri del ueccino teltamto doe patriarchi & ppti Et li patri del nouo como sonoli dudici apti dixero afto medelmo in nelli soi libri & nelle soe doctrine la si adoranano no solamte ypi apprii ma illi i nuceano anchi altri ad adorare el uiuete i scla sclozt. coe m etnu. ET MITTE BANT CORONAS SVAS ante thronu dicetes. dignus es dne deus noster accipe glam & bonore & uirtutem quia tu creaste oia 1& ppter uolutate tua erant & creata st. Cioe Etilli mecteano le soe corone auanti el throno dicedo. Tu si digno segnore dio nostro de receuere gla & bonore & untute p che tu bay creato tucte le cose la pla uoluta tua elle erano & sono cre ate. No cto p la corona se i tede la gla della uictoria che bano bauuta li sa del mudo della carne & delli demoii. Et tantoe a dire cto gsti antig mictiuano le soe corone auati al throno do ue sedea dio como el adire che la gla delle soe uictorie loro le actribueuano adio & no ad se pprii. Como dice San gregorio Coronas suas ante thronu dey mictere est certaminum suozi uictorias ei attribuere ut ad illu referant glam &laudes laquo se sciunt uires accepisse. Seq dicedo Tu si degno de receuere da ome creatura gla cioe laude dele ope nostre. Quasi dica tu si da honorare & manifestare col corejcolla boccaj& colle opere p che tu hay creato tucte le cose & per of tucte te degono referre gratia. Et per la noluta tua cioe fo la nolunta tua tucte le cose erano cio e da uanti che elle fossero create. Ma como erano se no erano create . Responno co tucte lecose auati la creatione del mudo erano nellamte & in nella presentia diuina Et dio le uedea & si lo cognosea como al presete ad similitudine de gllo che nole edificare una casa cio nanti cio lui la faccia primo la ha

i nella mête & uede como la deue fare | poldice p la tua uolu 'ta elle erano | cioe | in nella uoluta & i tellecto de dio | & polache p la tua uolutate elle sono create: Capla To

T VIDI IN DEXTERA SEDENTIS super thronn libru scriptu i tus & forts | signatu sigillis septē. Cioe | Et uidi i nella mann dexta de cillo cio

sedea sop al throno uno libro scripto detro & fore fignato co septe figilli. No cto alla manu dexta de dio ptengono le cose bone como el premiare sfare gratie & stuare & fare simile cose. Et alla manu simitra de dio apptene punire | flagellare & sunile cose. No ch dio abia manu ma puna similitudine so co so dectonel primo capitulo. Dice aducha uidi i nella manu dextra de quello cir sedea cio e de dio supra lo throno cioe supla ecdesia uno libro. No qui ch gsto libro fignifica la determinatione diuina de faluare la bumana generatioe. Questa de terminatioe dimina p che fo decto libro Responno p chi la determinatioe de saluare la humana genera tiõe e | scripta nella sca scriptura. & tucta la sca scriptura del ue' chio & nouo testamto pnapalemte stene qto & qto es tuctolo in tedemeto pnapale della scriptura | po asta determinatioe fo dectu libro. Ité petile cose che se delibano pur nella mite sola. psto se uariano ma que co sono scripte i libro remagono ferme & stabily cosi como se sole dire comunamete qui nuy uolemo dire ch una cosa sia certa & fermal nuy solemo dire elle carta. & tâtofa carta quâtolibroi qstopasso. Aducha elda notare la fermecza & la stabilitate della determination diuina de saluare la humana generatiõe che ella e decta uno libro cio e carta & a/ ch p che afta determinatioe diuina de nolere saluare la huma na generatioe el scripta p tucto lo libro della scriptura | & tucta la sca scriptura gto al uecchio & nouo testamto no parla daltro prapalemte se no de afto. Ma dice chi aftolibro era scripto de tro & fore un le cose cti sono detro frate sono occulte & no se ue gono palese ma que co sonno de fora sono manifeste & cinare Questo aducha fignifica chi qsta de terminatioe diuina de nole re saluare la humana generatioe, era scripta nel uecchio & no uo testamto. In nello uecchio testamto quasi p tucto e | scripto como lomessia do el xpo deuea uentre ad saluare la humana ge

neratioe. Ma gsta scriptura era occulta & nisuno la in tendea in cti modo ella deuesse essere po decea ysaya ppta parlado de xpo. Generatioem eius quis enarrabit? quasi dicat nullus. Et pojetiella era con occulta ben cti fosse scripta dice cti lo libro era scripto detro. Ma pet nel nouo testamto como e nelli euagli & nelli eple | & nelli altri libri ei coraramte scripto la de termina tiõe diuina della saluatiõe humana ad cti modo ella e stacta. pojato libro fo decto scripto de fore cio e la ptamte & maifesta mete. Ma dice chi afto libro era segellato co septe sigilli. Et no ch afti septe sigilli no se deue i tedere ad modo che atti septe sigil li braffero lo libro. p che como appare i nella segnte parte. este do apto lo libro | anchora ft.mano li figilli frati. Mae | da in tedere coe lo libro era frato/& da questo libro de pedeuano ad modo de septe breui li quali erano figillati & brati. como chi mectesse uno breucello tra la carta & regellasselo sop. Ma gsti septe figilli con frati che fignificano? Respono che fignificano septe stati ouero oditiuni della ecclesia ouero della humana ge neratiõe saluata p xpo. In nanti ch ella puega tucta alla fina le saluatiõe & beatitudine. Et se più tu nohssi i tedere Questo libro scripto detro & de fore. No cto illo fignifica la redeptione della humana generatiõe la gle era scripta da fore aoe i nella lectera della ppti manifunonollo in tedeun la lectera de fora & era scripto detro do e co socto glla lectera de fore stana occul to dentro lo in tedimto de afta redeptiõe Et polasta redeptiõe bumana era ad modo de uno libro trato el gleno se po legere essendo brato. Ma era scripto ancho de fora gto al sentimto lic terale el gle manifesta la redeptioe humana la da questo libro cioe da la redeptiõe facta pxpoldepedono septe sigilli ao el che la generatioe humana redopta da xpohauea septe sigilli avelsepte stati in fine alla fine del mudo li qli erano scripti & fecreti como cola ligillata & pojgsti septestati della ecclesia so' no fignificati p h septe sacramti. Et no cho ad apire uno de ipil no e altro da dire se no ad maifestare uno de gli stati cti erano secretí & occultí. Et pasto se po in tedere chiaro lo libro scripto detro & de fore tucta la sca scriptura laquale e obscura & clara obscura gto al necchio testanto & dara gto al nono. un questo libro el la sca scriptura gto alla principale in tetide lagle eldel

la redeptõe humaa facta p xpo & qito era obscuro nel uecchio testamto. Et poidice scripto dentro. E gto al nouo e chiaro et/ poldiffe scripto da fore. 'ET VIDI ANGELVM FOR! TEM pdicatem noce magna quis est dignus agire librum & soluere signacula eius ? Cioe Et uidi uno anglo forti chi paica ua co uoce grade & diceua chi e degno de apire lo libro | & di' soluere li signaculi soi! No cto posto anglo e da i tedere el nu mero o uero el osortio delli sa homi del uecchio tistamto el que plorcio fo decto anglo p la puritate della uita & in nocencia | & fo decto uno p che tucti erano sui de dio | & baucano uno core & una fede i uerlo dioj& fo decto forte pla gran patietta & tol leratia. lagle la baucano expectado cun colaramte lo ad ueni/ meto de xpo. Ma diffe che el palcana co noce grade coe adire axiamte domadaua & cercaua co uoce gnde cio el co gnde de ' sideriu co xpo uenisse po diceua moyses. Depcor due micte q; misurus es diceua moyse doe Osengre dio to te pgo mada quo cti tu diui madire cioelxpo Et ylaya dicea utinam difrupes ce los & descederes. Dicea lui. Volesse dio che se ropessero lic. li ac cio che tu uenissi. Et d'd'i nel psalmo dicea. Excita potetià tuam. & ueni ut saluos facias nos. Ostede facie tuam & salui erimus. dicea lui Osignore diojexcita la tua potetia & ueni ad farene salui. Mostrace la faccia tua & fremo salui Multi altri diceano ad qfto modo & p qfto pure lo grande defiderio che baucano la sci del uecchio testamto che xpo uenesse ad saluare la humana generatioe po dice che ofto anglo pdicaua co gridana co gne noce do e lo grade desiderio & dicea chi e degno de aprire el li bro & dissoluere li soy signaculi. uole dire chi e dig de aprire cio e de coplire la decermination diuma circa la saluación huma na & disoluere coe de clarare la septe signach son coe la secretí stati & oditiui della ecclessa la quale de pende ad gsta saluatoe humana. uol dire Chi cidegno de redimere la humana gene/ ratione & sufficiete ad clo : ET NEMO POTERAT IN CELO | negin terra neg subtus terram apire libru | neg respi cere illu. Cioe adire. Et niuno poteua ne in celo ne in terra ne socto terra aprire lo libro ne guardarlo. Vole dire. Ben co li sa del necciono testamto tâto feruetemete domadassero & deside / raffero cti uenesse uno ad oplire la determinatione diuma de sal'

uare la humana generatioe el no se trouaua alcuno ne m celo cioe anglo ne in terra cioe bomo ne socto terra done e lo ifer no cioei spu alcuno chi potesse oplire gsta determinatioe diuina de saluare la humana generatiõe lagle et significata plo libro Et tâto e adure chi no se trouaua chi potesse aprire allo libro. Co moe ch no se trouaua con potesse splire & splita maifestare q' sta defininatiõe de dio. Ma quello libro fo apto & peffecto fo facto allo che era detminato da dio pla redeptioe nostra. Et no solamte alcuno poteua saluare la humana generatiõe portado pena debita plo pão originale ma piu co niuno poteua yma ginare ne in tedere qfto modo cii ba tenuto xpo de saluare la humana generatioe Et po dice con non se trouaua chi potesse aprire lo librone guardarlo | coe | i tedere lomodo della redep tione nostra. Er EGO FLEBAM MVLTVM gane mo dignus in uentus est apire libru | nec uidere eum. Cioe Et yo prangea multo po chi niuno era trouato digno de apire lo la bro ne de guardarlo. Per cti piagea Sa iohai ocio hacola cti cdo lui uede afte reuelatium era gia apto lo libro cio elera gia facta la redeptiõe nosta. Responno San 1051 no piaze in persona sua ma in psona de sci & della humana genratioe del uecchio testa mcto coe auati lo ad uenimto de xpo. FT VNVS DE SE NIORIBVS dixitmichi ne fleueris. Cioc Et uno delli anti chi me dixe no piagere. Vno delli antichi cioejel sfortio de p' phi antichi como fo ylaya & cetera & li altri dixe adme cio e ad San iobâni el qle piagea in psona della humana generatione No pragere cioe no te scofortare ma reciui solatioe p alloct segta. ET ECCE VINCET LEO de tribuiuda radix da aptre libru & soluere septem signacula eus Cioe Et ecco chue cera lo leone del tribu de juda radice de d'dide aprire el libro & de dissoluere la septe signacula sor. Questo leõe signasca xpo elque fo decto anglo pla in nocetta soa & fo decto leone plasoa fortecza. adcha x po ej fto leone logleje del tribu de iud a co e della famegha ouero della casa de sudey. Vñ foro xi siglioli de iacob patriarcha idalli quali speederono unnice fameghe le qualli sonno decte. so gsti unnia bomini turba del ppto deist cioei unnice case Como se dice la casa de ioiadei lacasa de bes ster Cost se dice del tribu de iuda & del tribu de ruben. Et no

ch tra que undice tribu la piu nobile era la tribu de iuda. & de afta tribu fo la uergene maria & culi xpo gloso plasua matre fo desto del tribu de íuda. Et in questa tribu erano multe case ouero fameghe tra hahera la casa de dd Re de serlm & daasto appo de dd fo la uergene maria & cun xpo sou figliolo po di ce radice de dd cioci preduto dalla radice de dd. Questo for te como leone uecera el demoio logle teneua presa la humana generatiõe. Et ad afto modo apra lo libro ao e plera &ma nifestara la deterinatioe diuina de saluare la huma generatioe Et solucre doe manifestare li septe signaculi does li septe sta ti secreti & oditiuni che hauerra la humana generatioe recopa rata Da xpo auati chella uega alla finale beatitudine. Et qito dicea glo antico osortio de spoti ad iobanni el gle piagea i p' sona dela humana generatioe p ofortarelo. 'ET VIDLET ECCE IN MEDIO throni & quor aialiu & immedio lenio rum agnu state tamg occisum. Cioe Et uidi & ecco i mezo del throno & de li actro aiali & i mezo delli antichi uno agello ciò staua como morto. Et uidi si como gllo aticho me auea decto Et ecco uno agnello. No cir in questo capto xpo el decto leoe & agnello la gito e p che xpo e dio & homo. In gto lui e dio omi potete & alcuno nolli po reliftere le decto leone. Ingto lui el bo mo i nocetissimo seza offesa & senza peto eldecto agnello elgle fo morto pfacrifitio adio como se soleano occidere li agnelli Di ce aducha chafto agnello stana como morto po chlui era dio elale non po mortre. Et i gto eldio lui femp uiue ma i gto bo mo lui recepecte morte. Et p chi lui era morto cio e como homo & no in gto dio po dice co stana como morto. Ite dice co stana in mezo del throno do el inmezo della ecclesia. Quello ctita in mezo non trabe piu da una parte che da unaltra. Con xpo agnello morto el in mezo coe no piu puno che punaltro ma equalemte p tucti. Et po mori in mezo dello mudo cioe libe rusale lagle el in mezo del mudo per questa cascione propria HABENTEM CORNVA SEPTEM. & oculos septe. qui A septe sps dei missin omem terra. Cioelelqle ba corni septe & occhi septe ligli sonno septe spi de dio mandati in ogni ter' ra Questo agnello cio ejxpo hauea corni septe per le corni nel la sacra scriptura se in tende la possanza cio el la fortecza rega/

le fecundo che e scripto nello euangelio de fancto luca. Erexit cornu salutis nob aceladir dioba diriczato ad noi & eleuato el corno doe laposanza & forza regale & cetera Aducha se i téde plocorno la possanza. Ma dice che erano septe corni. Qui e da sape chel numero de septe significa universitate. Tatoe aducha adire lui ha septe corni quato lui ha la fortecza & possanza uni uersale doe ch pote ongi cosa Et dice ch bauea septe occhii. p lo occhio se in tede la ognitioe & lo uedere. p septe se in tende uiuerlitate Aducha como fo exporto nel primo caplo tato uo le dire hauea occini septe. quanto haue uedere & ognitioe | ui/ uersale ao e adire lui sa ongi cosa. Como dice la ica scriptura O la nuda & apta l'é oculis eus. Ité le expone questo passo per unaltro modo. Septe corni & septe occhii sono septe duni del spu scoliquali sono plenissimamte in xpo p chi liduni del spu sco dado fortecza & possanza ad resistere al demonio. po septe duni del spu sco sono appellati septe corni poscible corne dado fortecza & possanza allo animale. & pch Quisti septe dum del spiritu sco illumina lo in tellecto & fando uedere & cognoscere lecose spirituale poselli sono dichi septe occhii. Et posdice ligh sono septe spi de dio avel liquali sono septe doni del spu scol mannati in ongi terra doe doue hitano li xpiai pfecti, ET VENIT ET ACCEPIT de dextera sedetis in throno libru Cioe Et uéde & tolse lo libro della manu dextra de quello cti sedea nel throno Cioe adire. Questo agnello uede nel mundo & tolse lo libro cioel tolse ad deuere saluare la humana gene ratiõe & tolse ad oplire la determinatiõe divina della redeptiõe nostra & tolse questo libro della manu dextra de gllo cti sedea nel throno doel dalla manu de dio vole dire chi dio ocesse ad' questo agnello che potesse saluare la humana generatiõe. ET CVM APERVISSET LIBRVM quatuor animalia &ui ginti quatuor femores ceciderunt coram agno. Cioe adire. Et como babe apto lo libro li quactro animali le li uinti quactro antichi se buctaronoi terra auati allo agnello. lo agnello cioel xpo aple lo libro pdecto quando lui copho la determinatione diuina cioe quado lui fo morto puni in qlla uolta fo apto lo libro doe fo splita la determinatioe & fo manifesta la uolunta diuina arca la saluatioe humana. Et essendo lo libro aperto in

questo modo li quactro animali & li uinti quactro antichi se buctaro in terra auanti allo agnello cio esfacta le nostra redep/ tiõe pla paxiõe de xpo li getro euagiliti & li apostoli & li sancti patri omezaro ad adorare xpo como uero dio & no solamente in loro spprii ma in tucto lu mudo pdicando & manifeltando li euang lii loro in duffero quasi tucto el mudo ad humiliarese adio & ad dorare xpo como uero dio & cusi se in tende questo passo. HABENTES SINGVLI CITHARAS & poralas aureas Plenas odoramto21 que sunt oratiões sco2. Cioe adir Et baueano tucti le cithare & ancriftane de oro plene de odora meti liquali sono le oratium delli sci. Nota che per la cithara lagle e delegno seccot& fa dolce melodia se in tede locorpo de allo che fa penitena elquale el fecco pabitinena & fa dolce me lodia adio & alli angeli de uita eterna. secudo co disse xpo nel enagelio. Gaudiu crit coram angelis dei sup uno peccatore pe nitetiam agente. Ité se po in tédere la cithara punaltro modo La cithara e deligno & iopra quello ligno se tirano le corde. si ci per afta cithara se po in tedere la croce de xpo la ale fo de li gno & supra de questo ligno se extede & tiranose le corde legli sonno de nerui & de carne. & significa che li sa tirano cio latfli giedo la carne p propria abstinetta & p penitetia su lo ligno de la croce cio e ociderado la croce de xpo & quanta paxioe ioste de per nui po li sa mortificano la carne loro. Per le ancristane de oro se i tede lo core della sca persona ci como la ancrestana tene lo liquore cosi locore tene li sancti meditatiuni. & dice che afte ancriftane erano de oro. Nota ciblo oro figiufica la caritate Et nole dire chi giti cori onero anime sono de pfecta caritate. Nota etiadio che la oratioe e affemegliata allo odore p che lo odore se despande da ongi parte & no postare in se mesmo. Co si la oratioe del a psona sancta se de fude ad tucti & non pure ad se solo & secundo che lo odore ascede. cosi la oratiõe ascende in fine allo celo como dice david in nel pfalmo. Dirigatur do mine oratio mea | ficut in cesum in ospectu tuo. Dice aduncha cti gfti antichi acel li fa patri habiado xpo aperto lo libro acel portata la paxíõe p nui. No so la mte adorauano xpo como ue ro dio. Ma illi se misero ad fare penitentia colli soi corpi & ad multiplicare le oratiuni in nelli cori ouero nelle anime. Et po

dice che ciaschuno hauea lacithara cio esticorpi in penitetia & le ancriftane pieni de odorameti cio elle anime pieni de oratiuni ET CANTABANT CANTICM NOVVM dicentes Idi gaus es domine acape librum & apire signacula eius quonia ocasus es la redemisti nos due in sanguine tuo. Cio e adire. Et elli catauano cantico nouo dicedo. Segnore tu si degno de rece uere lo libro la aprire le signaculi soi per che tu si stato occiso & & anciredepti adionel tou sangue Cantavano coe co alegrec za & gaudio diceano. Segnore tu si degno pebe tu si in nocente & senza macula de peccato possi degno de repere lo horo cioel la dispositiõe divina della salvatiõe humana. Et de aprire aoe de manifestare li signaculi soy coes le secrete cose & conditiuni soel p che tu si stato morto p li nostri peccati & anci redepti doe tu ne bay repparati dal mani del demonio non codenari ma collo tou sangue. No che le uno cantico de dio uecchio & uno nouo lo cantico uecchio de dio le lo uecchio testamto. in nel qle multe laude de dio se stenonoscio escomo creo el celo & la terra & multe altre laude legli sono in numerabile. Et lu câtico no uo e lonouo testamto in nelqle noue laude de dio se cotenono cio elcomo dio elfacto bomo & tucte le altre soe laude chi segno ad afta. Vñ de questo câtico dicea dauid nel psalmo. Cantate dño caticu noun quia mirabilia fecit. Dice aducha che li uinti actro antichi cio elli patri della ecclesia da pocti lo agnello cio e/ xpo ha apto lolibro cio elda poy che habe portata la paxione Elli catauao uno caticonouo cio e i come sauao ad scruere el te stamtonouo aoeth euaghi & le epistle. EX OMNI TRI BV ET LINGVAI& populo & natiõe. Cioe De onge tribu & de onge lingua & populo & natiõe. Xpo mado li apostoli p tucto el mudo. No fo parte del mundo lagle fo babitata doue no fosse diungato el nome de xpo & lafede xprana secudo chi dice dauid. In omem terram exiuit sonus eo24. & in fines or bis terre uerba eoy. Et parto el no elne lingua ne populo ne natiõe alcuna dellaquale no hano alcuni falui. 'ET FECI' STI NOS DEO nostro regnu & sacerdotes & regnatimus su' per terra. Cioe Et hay facto nuy adio nostro regno & sacerdoti & regnaremo sopra la terra. Questo se expone como fo expor sto nel primo capitulo doue sonno aste proprie parole. Et dice

Regnaremo sopra la terra cioel in celolelqle el sopra la terra ouero regnaremo sopra lo corpu nostro de terra acoesper la tua gratia nui regnaremo nello corpo nostrossenza macula de pec cato. ET VIDI ET AVDIVI VOCEM ANGELO4. multorum in circuita throni & animalium & feniorum cioe! Et uidi & audiui lauoce de multi angeli in circuitu del throno & delli animali & delli antichi. Cioejadire yoin tila lo gaudio delli fancti angeli liquali erano in arcuttu del torono ao e del ecclesia unne nota che cosi como el demonio ne circuisce p de/ uorare secudo che dice sancto petro in nella soa epitola. Quo niam ad uerfarius uester diabolus arcuit querens que deuoret Con li boni angeli p deferne. Secudo che dice el platmo anglis sus deus madauit de te&cetera Quisti angeli aduncha uegen' do la redeptioe humana facta pxpo baueano gradissima oso/ latioe & gaudio | & de qfto faceano gradifima festa. Como ap parle innella natiuitate de xpo quado cantauano Gloria i ex/ celsis deo. & dixero alli pasturi, anutio uobis gaudiu magnul quia natus est bodie saluator mundi & cetera. / ET EKAT NVMERVS corp. milia miliu. Cioe Et era el numero loro milliara de milliara. Nota che no dice dumilia ouero tremilia ma în numerabili Cosi dice daniel în nel septimo capitulo Mi ha miliñ ministrabant ei. 'VOCE MAGNA DICENTI' VM. dignus est agnus qui occisus est accipere untute & dimi/ tate | & fapietiam | & fortitudine | & honore | & gloria | & benedicti õem. Cioejadire Ligh diceano co grade ucce digno ello agnet lo elquale e stato morto dereceuere u rtute & diumitate & sape etia | & fortecza | & bonore | & gloria | & benedictione Cioe | adire. Liquali angeli co gran uoce doe ogran desiderio & gaudio di ceano cufi. Dignoeilo agnello cioeixpo dereceuere untute. & churtute certo elladiuinitate doe chel sa dio la sapieta doe! detucte le cose & fortecza cioe sup tucte le cose Et honore & gla & benedictioe da ogi piona como uero dio. ET OMNEM CREATVRAM q î celo eft |& q sup tra |& sub terra i & q ft in mari & qi eofunt. Cioe Et ongi creatura laqle ei celo & laqle elfupra la terra |& lagle le focto laterra |& in nel marc |& quelle cole cti sonno in ypo. Vole dire cheje degna cosa cti lo agnello cioe xporeceua ongi creatura al sou seutio ad lui subiecta la

quale el in celo aoelh angeli laglete sopre terra do el libomi & laque sucto terra aoesto in ferno & anche lomare & que cole che sono in yoo doe tuch li pisa ch sono nel mare. Vol dire ch xpo eldegno de essere segnore universale de tucto lo universo. Et questa grandecza receue xpoin gto bomo. Secudo che dice in nello euagelio. Data est mila omnis potestas in celo & i ter ra. Et i quanto dio lui el segnore de tucte le cose ab eterno ma în quato bomo lui receue questa possanza da dio omnipotente. OMNES AVDIVI DICENTES sedetí in throno & agno benedictio & bonor & gloria & potestas in secula seculor. Cio e Et audui tucti ci deceano ad quello che sedea nel torono & allo angello benedictio e bonore & gloria & possanza in secula se . culor. Tuch doe liquactro animali & liuiti quactro antichi & li angeli tucti audini che diceano ad allo che sedea nel toro cioe adio elquale epatre illiolo & spu sco. Et allo agnello cioe xpo & cti diceuano illi? Certo illi lo laudauano & rendeuanoli gratia della saluatioe & redeptioe humana dicendo. benedicti' õe & bonore & gloria & possanza coe sia adro & ad xpoin se' cula seculozz cio el meternu. ET QVATVOR ANIMA LIA dicebant am. CioelEt li quactro animali diceano amen Cioe adire Et li quactro animali cioe liquactro euagelifi con firmauano dicedo aña. ao e culi sia o uero culi serra como e dec to. 'ET VIGINTI Q: VATVOR SENIORES ceciderüt in faces suas & adorauerunt. Croe Eth uinti quactro antichi se buctarono colla faccia in terra | & adoraro | Cioe | adire Lipa' trí del uecchio testamento & del nouoi se buctaro in terra colla faccia in clinata p gradiffima humilitate. Et qui fo comensato ad sequire la humilitate lagle auati no era penzata & adoraso loro you xpo como uero dio redendoli gratie de tanto benin' tio: Caply by:

T VIDI Q VOD APERVISSET agnus unu de septé signaculis le auditi unum de quor aiah bus dicens traquam uoce tonitrui ueni e uide. Cio esadire Et uidi che lo agnello hauea apto uno de li septe sigilli. Et auditi uno delli quaetro animali el quale dicea como uoce de throno ueni e uidi. San iohandi ha decto de sopra dello libro esqle lo agnello apersescio es della rese



deptioe humana lagle xpo fece. Qui in questo capitulo & nel fegnte dice delli septe sigilli liquali depeneuano dal libro cio el liquali sono septe stati & oditiuni i nelligli serra la ecclesia cioe la humana generatioe saluata da xpo. Et non e altro dire che xpo aperle uno segello se non che xpo reuela uno secreto. Et p ch quist septe stati in nelli quali deuera effere la ecclesia i fi ne alla fine del mudo erano secreta & occulti auanti che xpo ue/ nesse ad San iohani. possono decti septe sigilli p che la cosa si gillata e como e la terra sigillata & occulta. Et aprire uno de q' sti septe sigilli no elaltro se no manifestare uno de quisti septe stati in nettigli serra la ecclesia liquali erano secreti. Aducha g' Risepte sigilli sonno septe secreti stati & oditiuni della ecclesia de xpo ligli depedono dallo libro sopra decto cioe liquali de pedeno dalla redeptioe & saluatioe della humana generatione in nella paxiõe de xpo Et dura in fine alla fine del mundo. Et nota che de quisti septe stati la quactro sono passati la semo an chora nello quarto stato. Et li tre ancho restano. Dice aduncha San Johani. Et uidi chi lo agnello hauea apto uno delli septe si gill. Crockyo uidi che xpo hauca reuclato uno delli septe secre u stati & oditium della ecclesia soa. Et audiui non collo corpu ma collo in tellecto uno de quactro animali. Nota che questo primo animale ello leone coe San marcho elgle parlaua como uoce de trono cioe con uoce terribile comoe lauoce dello leone p che San marcho e asemeghato al leone secudo cti fo decto de sopra. Et questo leone dicea ad Santo iobani ueni | cio e | micti mete & uidi quello chi uide. FT VIDI ET ECCE equis albus Cioe Et uidi & ecco uno cauallo bianco. Questo cauallo branco fignifica lo collegio delli fancti apostoli i nelli quali fo el primo itato della ecclesia de xpo. Et tucta la ecclesia de quel lo tempo de pma fo como cauallo de xpo elgle cauallo era bia cop grandissima purita & munditia chi era in quello tempo la ecclesia. Et da poy ch xpo salho in celo remase lo collegio della apostolilogic collegio fo decto cauallo pet como lo cauallo por ta lo homo ad loge partí. Con la apostola portaro xpo per tucto lu mudo predicando. Et nota che questo cauallo era bianco p che li apostoli erano mundissimi & bianchi p puritate laquale muditia & puritate el una bianchecza spirituale & lo spu são

illa decte quando discese sopra di loro el di della penteconste Et fo decto anchora bianco questo cauallo plo loro effecto ha li correuano per tucto el mundo baptizado. Et lo baptilmo fa lanima bianchissuma. Et per o questo collegio fo decto cauallo bianco. Cauallo per che elli portaro xpo per tucto lo mundo Et bianco in se proprio per muditia & puritate & bianco per lo ef' fecto del baptismo per che illi annauano mudando le anime p lo bapusmo. / ET Q VI SEDEBAT SVPER ILLVM babebat arcum. CiociEt qllo chi sedea sopra de ypo bauca uno arco. Questo chi sede sopra questo cauallo el xpo eigle la aposto li lo portaro p lo mudo predicando ypo xpo & la doctrina ioa quetto arco ella sca scriptura del ueccono & nouo testanto. per che como co lo arco se abacte & ferisce così colla sca scriptura se sbacte contra li in fideli doe | p le proptie & altre scripture. Et co le sagiste de qito arco cio e co le auctoritate della sca scriptu' ra se pigliano & feriscono mett. Como se lege i nelli acti de li apostoli degllo eunucho che era pagamo preposito della regina de ethiopia landando legedo lo libro de ylaya propisa. Quello ct lui lesse foru quasi sagecte che le passaro lu core & fo subio preso & fecese subito baptizare li in mezo della uia. Questoel lo arco luque porto xpo con loque oquesto tucto lu mudo per le mane delli sancti apostoli. Nota che lo arco ha dui cose. cio e lel ligno cite iduro & la corda cite i molla. con la sancta scriptura la duy parti coel duy testamti. El uecchio logle elcomo lo ligno che le duro p che le era graue cosa la lege anticha. Et lo testam/ to nouo elqle e como la corda molla pebe no fa grauecza alcu na ma anche ille tucto suaue secudo che dice xpo nello euagto lugum enim meum suaue est & onus meum leue. cioe el sugo mio e dolce legero & suaue. ET DATA EST et corona. Cioe Et ad lui fo data una corona. Questa corona significa la uctoria che xpo habe haucdo uinto el dimonio & nenta lapaxi õe cost aspera. Cio esti fo data la corona lagle esta possanza re' gale secundo che lui diffe nello euanglo dapoy corresusato. Das ta est mibi omnis potestas in celo & in terra & questa e la co/ rona laquale lie stata data & significa la usctoria soa. / ET EXIVIT VINCENS ut unceret. Cioe ladire Et usao lu uen cetore puencere. Essendo xpo sopra asto cauallo como el decto

& haucdo lo arco della sancta scriptura nelle mane delli aposto li & la corona della possanza regale lui uscio fora ad capo cioe lui usao ad tusto lo universo mudo dove la apostola andavano pcts el portanano como estato decto. Ma lui el usato ueceto reipoleti gralui era stato necetore otra lo demoioja usao acora p uecere el mundo & ouertirelo ad se como so p effecto. Nota chel demonio in quel tempo auanti che xpo uenesse al mundo bauea grande possanza sopra la humana generatioe & silla si gnoriana in dui parti al in ferno tra li morti doe allanime co erano ly. Et almudo tra limui. Xpo aducha uene & porto lape/ na della morte plo peccato originale. Et p questo uése lo de monio & traffeli delle mani le aie delli (à patri chi erano morti & auuta questa victoria pli sancti apostoli tolse anchi el mudo delle mane del demonio Et con habe questa altra uictoria po dice che essendo gia lui uencecore | uscio ad canpo per uencere el mundo. Nota che nel primo stato de lo stato significato per lo lo primo segello la ecclesia habe una grande tribulatione & per secutioe in nellaquale fo lapidato sco stephanoida poy fomor to são iacho apostolo. Et p questo quasi tucta la ecclesia de xão chi erano gia multi ogregati in iberusalem p li grani psecutiu ni che li faceano li iudey se despersero & fugiro in diuerse terre. unne San iohanni fignifica questa tribulation dicendo che xpo co questo sou cauallo branco cio e colla ecclesia de quello tem! po pura & muda | uscio fora de ierusale uencetore per patientia ET CVM APERVISSET SIGILLVM secundu audiui secundum animal | dicens | ueni & uide. Cioe | adire. Et como aperfe el figillo fecundo yo audiui el fecundo animale co dicea ueni & uidi. El secundo sigillo sel lo secundo secreto stato della ecclesial redepta da xpo. elque segello coe elquale secreto stato xpo agnello aperse cioe reuelo ad san iohani & seq. Et audiui lo secudo animale che dicea ueni & uidi. Questo secundo afale el lo uitello che fignifica san luca pet san luca tracta piu pie namte della paxioe de xpo. Et questo secundo segelloha ad h' gnificare lapaxioe delli martiri. Per ordice chel fecudo animale cioe san luca me dice ueni & uidi. ET EXIVIT ALIVS EO. VVS rufus. Croe Et usco unaltro cauallo roscio. Questo ca ualloruscio fignifica la ogregatioe & osorto delli inpatori & fi

gnori del mudo pagani al tempo deli martiri quando milhara de martiri uiniuano morti plonome de xpo Como fo nerone domiciano & diochitiano & cetera. Et questo ssortio e decto ca uallo per como locauallo porta lomo doue uole. con loro por/ tauano el demonio sopra de seldoue luy uolea. Et luy era gllo chi facea ocadere tanti martiri. Et no chi elli fono decto cauallo ruffo. Et questo plo grande sangue delli să martiri elqle spar sero. ET Q VI SEDEBAT SVPER EVM datum est ei ut sumeret pacem de terra & ut in uice se interficiant. Cioe Et ad quello cis sedea sopra de ypo fo dato cis tollesse la pace de so pra laterra & cis lomini se occidessero luno laltro. Questo cis se dea sopra lo cauallo ruscio como e decto ellu dimonio algle fo dato doe cocesso da dio & priesso co hauesse possanza de tollere la pace della terra. Caoelchel demonio habe possanza procten/ dole dio de fare co li sancti & fideli xpiani in quel tempo non hauessero pace sopra laterra coe nel mundo. ma se nuamete loro erano stangati & morti. Et chi li homini se ocadessero luno laltro. cio ello demonio habe questa possanza de fare ci in quo tempo el patre pagano occidesse lo filholo xpiano. Et la matre la filhola & lo fratello la sorella no chi loro gia occidessero colle manu proprie. Ma loro le accusauano alli in paturi & altri fis gnori como le faceao xpiani & lubito erao morti. ET DA TVS EST ILLI gladus magnus. Croc adure Et folli dato uno cortello grande. Vol dire co li fo dato cio e al demonio u' no cortello grande cioe la fo data possaza grade de psequitare la xpiai. onde lo cortello fignifica la psecutioe ouo la morte. Etno cis no era plecutioe de parole ma defacti doe de morte pero fo decto cortello poto el dauao la morte la era ofto cortello grade Et afto gto alla multitudine delli martiri ligh fono quan i nu merabili. & anchi cortello grande peto occife grande piona Co mo foro li sa apostoli & altre uenerabile psone. / ET CVM APERVISSET SIGILLVM tertum audiui terdum aimal dicens ueni & uide. Cio e adire Et como aperse lo segello tertio audiui lo terzo animale chi decea ueni & uidi. Nota che questo terzo segello ello terzo secreto stato della ecclesia de xpo elqua le xpo agnello aple auanti chel fosse la sallo reuelo ad san ioti Et ofto terzo animale essan mattheo in forma de homo. Peros

ct in questo terzo stato forono multi heretici ligli diceano che xpo era solamte creatura & no dio. Et per che San matheo piu prectamte narra la natura de xpol& como lui esfilholo de dio poldice et lo terzo animale doe san matheo dice ueni & uidi cioe micht mête ad que che tu uideray. / ET ECCE equis niger. Cioe adire Et ecco uno cauallo nigro. Questo cauallo ni gro fignifica la ogregatiõe & osortio delli heretici arriani. Et q elda sapere che uedendo lodemonio chi pfare occidere li marti ry lafede de xpo no manchaua po Illa ancho crescea ongi di pui in tanto chi finalemete tucto lo mudo fo puertito alla fede de xpo. Et ypo diabolo se muse ad persequitare lafede de xpo p unaltro modo cio e colli beretici. Et tanto e adire beretico co/ mo nomo xpano bapticzato Ma loro errano i alcuna cosa della fede. Et quisti sono piu pericolusi alla fede xpana che no son/ no li pagani ligh no credono mente. Aducha el demonio mise in core ad uno gran puete de alexantría & gran doctore el que era nominato arrio & fo greco Et misese adire che xpo non era dione filliolo de dio. ma che era bene nato de una uergene. co ceputo de spu sancto. Et chel so uno gradissamo propisa. Et sap pe tanto fare questo puete che lo in patore che era in quel tem po xpano tenea questa oppinioe & gran parte del oriente. Et h boni xpani liqui diceano el otrario erano morti & descacciati da ongi parte petilo in patore tenea co questo heretico | & colli soi sequaci. Questo aduncha ssorcio de arriani heretici so decto ca uallo nigro primo cauallo pet portana el modo del sou may Aro heretico ao elarrio predicado la soa oppinioe & dectrina. Et fo decto migro pmalitia & cresceua in pecco mortale. polcia la berefia fa luia nigra como peccato mortalistimo. ET QVI SEDEBAT SVPER EVM babebat stateram in manu sua Cioc adire Et quello cis sedea sopra de ypo hauca una belacia i nella mano soa. No ch quo ch sedea sop questo cauallo e ariso berettco co tucti li arriani, elqle bauca i manu una belacia cioe una falza oppiniõe della sancta scriptura. unde nota cti labela cia cti no ha lo peso sou leuemète se fa andare ad qual parte se uole. Con la scriptura co no ha lo peso della expositioe catholi ca ua in la in qua | & trabese ad omne parte che uole. Et como la belancia pla astutia del falso spurituale se po in clinare ma

lamte pin gandare le persone semplece. Cosi per la malitia del falso expositore la sancta scriptura se po falsamte exponere per in gandare le psone semplece & mectere que ad heresia. ET AVDIVI TANQ VAM VOCEM in medio quatuor ani malium dicetem. bilibres tritici denario la tres bilibres ordey denario uno & uinu & olcu ne leseris. Cio e adire Etio audiui co mo una uoce in mezo delli quactro animali che dicea. dui libri de grano uno denaro Et sey libre dorgio uno denaro. Et lo ui/ no & lollio no guaftare. Et audiui como una uoce | de chi era gita uoce! Respono che ella era de xpo i mezo de getro aiali! lagle dicea cofi. Otu cti hai qfta belacia guarda non guaftare cioeino pmecter gualtar dui libre de frumto & sei libre dorgio nel uione lollio. Et pet no guaftare du libre de frumto po ct elle sono parate p uno dearo. et con li sei libre dorgio sono poa rate puno denaro poi nolle guaftare. pi tedere questo passoje dasapere che plo frumo elquale eldemutato dalla pallia bene ci sía nato nella pallía. Se in tede le persone mudane elquale anega et elle siano nate nella pallia del mudo pure elle sono spolliate del mudo & della robba del mudo p lo amore de xpol como sonno alcuni heremiti & altri religiosi liqualy hano de sprezato el mudo. Et questo frumto sono duy libre quando in luy sono duy amori cio e amore de dio & amore dello pximo Et Sancto augostino diceicto lo amore dellanima el lo peso del lanima. Et plorgio se in tede limudani ligh sonno nati nella pallia del mudo & sono siutti colla pallia ao escolla robba del mudo como sono mercatati & artisciani & simile persone la di ce che questo orgio sono septe libre. Vol dire che quado asti u sano & fando le sey opere della misericordia legle sonno sey in ducedo in una lo beuere & lo magnare che e dato alli pouri p lo amore de dio. Quistí cun facti significate p lo frumto & per lorgiolyquali sonno boni xpiani xponon uole che ly heretici lipossano gualtare pla soa beresta pet elli sono oparati puno denaro doesper un preczo elale el lo sangue dello agnello y tu xpo. Et p questo frumto & orgio el se in tendeno li seculari be remiti & altri boni & pfecti xpiani. Ma plouino & plolio se i te donolireligioli &altri ecdeliastici boi &pfati & ppamte plomo elale el letificativo & corruptivo. El se in tedeno quilli clericili

quali fado aspera penitería. Vine nota chel uino letifica como secudo co dice dauid nello psalmo. Vinum letificet cor homis h to p questo umo se intedeno li per secti homini ecclesiastici & fenune liquali fado aspera penitetta lagle penitetia letifica dio &li sancti angeli secudo co dixe xpo. Gandium erit in celo co ram angelis dey super uno peccatore penitetiam agente. & ce/ tera. Et plo ollio elqle sta sempre de sopra de onge altro lecor se in tendeno li sancti religiosi oteplatini liqualy senpre stado colla mête sopra onge cosa temporale cioe in celo p steplatis őe comofacea San paulo doue dice Couerfatiomea incelis est & cetera. / ET CVM APERVISSET SIGILLVM quar tum auditi ucem quart animalis dicetis lueni & uide. Cioe adire Et comoluy aple elqrto segellol io audiui linoce del qr/ to animale ci dicea | ueni & uidi. Nota chel quarto segello si ' gnifica el quarto stato della ecclesia sel quale fo aper to quando qito agnello xpo lo mostro ad san iobani. elqle animale el la gla laquale uola altissimaméte in nella clarissima luce del sole E: questo e petra la pocrisia la quale pallia & abscone la malita & inigtate socto apparetia de satate. Et peti in questo stato la ecclesia fo & el psegtata da ypocriti polsan iobani dice chel quar to animale doe lagla li diffe ueni & uidi. ET ECCE equus pallidus. Croe adire. Et ecco uno cauallo pallido. Questo caual lo palido fignifica la multitudine delli ypocriti liquali fono ca/ ualli del dimonio & sono cauallo palido pet le psone ypocrite p arte se fando palide co alcune sub fornicatioe accio che appa/ rano fare gran penitetia &p afto loro fiano reputate fee persone Como dixe xpoi nello euangelio Exterminant enun faces fur as ut appareant hominibus ieiunantes. / ET Q.VI SEDE/ BAT sup eum. nomen illi mors. Ciociadir Et quo co sedea sopra de ypo lu suo nome el lamorte. Cio el adire lu nome de quello che sedea sopra quello cauallo e lodemonio luquale el lamorte pet fo luy coin troduxe lamorte primamte Como di xe lo ecclesiastico In uidia diaboli mors in troiuit in orbe ter rarum dixe co pla in uidia del diabololamorte i tro nel mudo Et e anche lamorte pet ad chi li sente elli da lamorte spiritu ale Cioe|fa la persona partirese da dio|& si li da finalemete la/ morte eternale. Et podice. ET IN FERNVS sequatur eu

Cioe Et lo in ferno lo segtana. nol dire done lo diabolo in tra p legnoria el ce intra etiam dio loin ferno Cioe que che depu tato allo in ferno. Et lo inferno lo sequea ave el demonio lo se quita lo in ferno in omne loco doue luy ua. Et lo in ferno aoel pena in fernale ua deretro alluy. Et ad gsto modolo segta. Et qui pare quanto el mala cosa la ypocrisia poscio lapersona ypor critae psona del diabolo & e deputata allo i ferno. ET DA' TA EST ILLI potestas super quor partes terre in terhcere gladio |& fame |& morte | & bestiis terre. Cioe | adire Et alluy fo data possanza sopra le getro parti della terra ad occidere co cor telloi& co fame |& conmorte |& colle bestie della terra. Ad luy aoelal demonio in afto quarto statoli fo data posanza da dio cioeldio permectete sopra le actro parti della terra cioe leuate & ponete | septentriõe & austro. Vol dire co li fo data possanza per tucto el mundo doue habitanano gfti ypocriti. cto possa oc' adere li boni & perfecti xpiani per li mane de gfti pocriti con cortello doe co detractioe. unne la logua de quo cto dice male de altri e asemelliata al cortello. Secundo che dice la scriptura Lingua tualgladius acutus. Et per aftocusi facto cortello foro morte tre persone in uno tracto eio e quo de chi se dice logle fo morto quando li fo tolta la bona fama. Et gllo chel dice p cti mortalemete pecca | & similimente allo cti uolenteri lo scolta & placelej& affermalo coparole. V nne giti ypocriti occidono co cortello cio e con lengua | & co fame cio e co primitio delle pre dicanze & della parola de dio laquale e cebo dellanima. Et co morte cioe co peccato mortale loquale da morte allauma. Et con le bestie della terraicio e co dissonesta carnale per laquale lo bomo e affemelliato alle bestie. Vol dire chi communamente la persona ypocrita se fa ypocrita per che le sia creduto quando note dire male de altri & con luy occide co cortello de lengua O uero lo fando per in gandare & per tirare fora lanima della bona uía. & per questo luy anchi occide per fame de parola de dio coselliando cii no se uada alle prediche. Et predicano loro cose uane & lassano le parole de dio. O uero li ypocriti lo fando p auarutia cio e per acquistare robba le per questo loro ucdono le messe oratiuni & altre cose spirituale. Et fando che le persone facciano simonie. Laquale el morte dellanima ol ueramente so

no ypocriti per potere piu comodante luxuriare & con occido colle bestie della terra. & in questo stato del quarto segello nui semo al presente. I te potemo in tedere per gsto cauallo palido uno monaco ypocrito grandissimo che habe nome sergio elqle fo principio della septa de sarracini. Essendo quali tucto el mu do suertito alla fede de xpo/& essendo destructa la heresia delli arriani el diabolo trouo unaltro modo de nocere alla ecclesia de dio. Mise in core ad qsto Sergio chel fecesse una septa pse si che luy ando in nelli parti de arabia | ch sonno in leuante in nelle parti remote longe dalla docturi della ecclesia de dio. Et ly co/ meso ad predicare mostrando una grande sanctitate. Et per ch loro erano gia xpiani auega no perfecti per ollui no uolse dire manifestamte otra xpo. un luy ofirmo cho xpo era nato duna uergene per spuritu sancto & per cti fo grandissimo proptia ma pure luy dicea chi no era dio. Vinne gito populo uededo la sa' tate cimostraua da fora credecte tucto quo ci luy dicea Ma luy uededo cis perse solo no possea fare la in tentioe soa se accor do co uno co hauca nome macchomecto elgle era deglla gete propria. Et auendo in meczata una coluba bianca ad magna re el mele nella orechia de gsto machomecto & feto gsto dixe al populo. Audite tucti. El e uolunta de dio de darene uno propta della gente uostra. Per tanto state tusti in oratioe & gllo algle uerra el spiritu sancto in forma de columba & parlaralli nella orechia quo sarra el proptia & rectore uostro. Et stando tucto el populo in orationi fo lassata una columba da uno certo loco secundo cti era ordinato. si cti ella uende sopra el capo de mac' chomecto & silli mise lo becco nella orecchia como era usata. Si cti credendo el populo cti uedea questo cti fosse lo spuritu sancto cti li parlesse. Loro tolsero machomecto per loro proptia &credec toro in luy & fecero una septa per se. Et ad gsto modo lui decte alloro una lege bestiale & bructa. Et temedo cto la ecclesia nol li mandasse al cuni predicatori liqly lireducessero alla uera fe de de xpo. pero luy omando nella soa lege cionssuno de altra lege sia lassato predicare tra loro socto pena de essere secato per mezo. Et uedendo anchora machomecto cto qua era una picco la septa scripse in nella soa lege ct dio nolea che ipsi donessero accrescere la loro septa co la spada in mano cio esper forza. Et

accioci piu nolenteri ly homini in traffero i ypalordinocis cial chuno potesse hauere quante molliere uole. & che anche lui le possa cacciare uia quando uole. Et per gsti duy ypocriti sergio & machomecto la ecclesia de dio habe grande danpdo & ha al presente. unne quisti sarraceni de questa septa uendero cotra li xpiani ligli erano per tucto lo leuante. Et per forza & per limo di che sono dicti l tucte que parte deuentarono sarraceni cio el de questa septa de quello ypocrita. Per o dice cto ad quello che sedea sopra locanallo palido cio e al demonio cir regea questo ypocrita sergioly fo data possanza sopra li xpiani & parte della terra cio esper tucto quan lo leuante ad occidere co cortello ly xpiani de leuante liqui no nollero seguitare lasoa iniqua septa & cofame doe co no lassauano predicare la comorte doe colla falza doctrina & heresia. Et co le bestie cioe co grande luxuria como fado le bestie allegli no esproibita alcuna luxuria. ET CVM APERVISSET SIGIVLVM quintum | uidi subtus altare dey animas in terfectous propter uerbum deyl& propter testimonium quod habebant. Cio e adire Et como luy aperse elanto segello yo uidi socto lo altare de dio le anime de quilli ch sonno stati morti per la parola de dio & per la testimoniaza lagle loro haucano. Questo gnto segello significa elgnto stato secreto della ecclesia, elgle xpo reuelo ad San iohani. Et qui el da sapere per che desopra in nello secudo segello san ioham ha uea decto de multi martiri cti deueano essere mortil & grande persecutioe deueano hauere la xpiani. Et in nelli sequenti sigil li se dirrando anche le grande persecutió y & quella de antixpo Accocheli xpiani no habiano pagura ma stengano ostateme te sappiano che selli corpi morono le anime sono co dio in celo Et peroquestoe lo gnto segello ave secreto stato significato p lo quinto segello elqle lo agnello cio e xpo aperse qudo lo ma' nifesto ad san iohani. Vnne dice yo uidi socto lo altare de dio Cioesfopra elque altaresfofacto adio facrifitto dello agnello xpo cioella croce sopra laquale nuy deuemomettere tucte le nie ora tion & facrifitiy cioe | m nella fede della croce ouero dellu crucifif 10. Et questo el lo altare loquale uence onge beresia. Et socto questo altare cio elsocto la prectioe & defentioe del cruafisso xpo stando le anime delli martiri dequilly ligly sonno stati mora

per la parola de dio cio el peti loro predicanano laparola de dio Et platestimonianza et loro baueano cio e pet loro testimonia uano & ofestuano co ipi era uerí xpiani & pojerano morti. Et gito era nel gnto stato della ecclesia in nel quale serrando mul ti morti per lafede de xpo per alcuni heretici ligli persegtarado lafede xprana in ofto quinto stato. FT CLAMABANT VOCE MAGNA dicentes susque quo domine sanctus & ue rus no indicas & uindicas sangumem nostrum de hiis qui ha/ bitant in terra. Ciociadire Et gridauano co gran uoce dicendo Offegaore (co & uero in fine ad quando indicaraí & undicaraí tu el langue nostro de alli ligh habitano in terra. Nota che q' sto gridare significa lo desiderio grande ci hamno le anime del li sancti martiri cti dio faccia institu de gli cti habitano in ter ra collo corpu & collo core cio e quilli cii hano sparso lo sangue delli martiri in nocentemete. Et bene chi le anime no grideno bano pure desiderio & ustunta grande cti se ad empia laiusti tia de dio. Et questo el lo gridare delle anime. ET DATE SVNT ILLIS singule stole albe & dictum est illis ut requie scerent tempus ad bue modicum donec in pleatur numerus co seruoy & fratrum eoy qui in terhacdi sunt sicut & illi. Cioe adire Et foro date ad tujucteeste branche & foli decto ctise repu sassero anchora un pocu de tempo in fine ch se coplesse el nume ro della serui & della fratella for ligh doueano effere morti co' mo ipi. Dice cti ad que anune ly foro date stole branche aoe lo corpo glorificato elqle per lafua gran luce foro decte ueste o/ uero stole branche cio e queste. Ma nota che questa uesta no lie stata data se no in speranza & certecza ch se loro hando perso el corpomortale & uile per lo nome de xpol receuerando el corpo in mortale & glorroso da xpo. Ité possemo in tendere perlaueste brancha la beatitudine chi balanima al presente laquale e con dio. Et folli decto cioe folli resposto alloro desiderio et aspec taffero an chora un poco de tépolacei in fine allo iudicio & in fi ne ad ly espoco tepo como fo exporto nel primo capitulo per cis in quello tenpo se occiderando altri martiri più ch quilli liquali serrando loro sserui & fratelli coe sserui de uno medesmo segre etiadio. Nota chi dascuno de gfti septe stati della ecclesia signi ficati per septe sigilli la ecclesia hauerra quale che tribulatione

in fine chella uenera poy ad effere in nella gloria eterna fenza omne pena & tribulatioe. Ma el se porria dire, in questo gnto segello san iohani no parla de alcuna tribulatioe della ecclesia ma parla delle anime delli martiri chi fono nella eterna uita. Et nota cio anchora ingito quinto stato dello gnto segello la eccle ha hauerra grande & graue persecutioe & tribulatioe & serrado multi morti. Ma san iobani no la pone qui glla tribulatione ma la mette nello sonare della tromba quinta lagle significa ato quinto stato. Vnne eldasapere cti ad gsti septe sigilii core spondono septe angeli & septe trombe como apparera de socto In nelli figilli xpo reuela le tribulation chi hauerra la ecclesia i gli septe Itati. Ma in nelle septe trombe mecte lacosolatione ch auerra la ecclesia in quilli septe stati Et gile osolation serra do de sforto & ssolatioe alli predicaturi & sancti hom.ni. Adu cha le trombe corespondono al segelli. la prima hallo primo & la secuda allo secudo & con le altre. Et po nota ch qua tribu' latioe lagle e posta nella quinta tromba significa la tribulatõe lagle bra in ofto quinto stato del gnto segello lagle serra graue & multi ne morerando. Et asto da ad in tendere san iobanni quando dice cti uede socto lo alcare de diole anime de quilli cti erano mortí p laparola de dio & degli ligh serrando mortí in questo quinto stato dalli principi del mudo puna grande be refia cti deue uenire al mudo auati lo ad uenimeto de antixpo ET VIDI CVM APERVISSET figillum sexstum & ecce terremotus factus est magnus. Cioe adire Etuidi como lui a perse lo sexto segello. & ecco cti fo facto uno grande terromoto Questo sexto segello ello sexto secreto stato della ecclesia lagle bra altempo de antexpo. Et questo segello fo apto quado xpo lo reuelo ad san iobani. De giti legilli lopra dicti ne lono gia paffatt quactro Auega chi anchi nui iciamo nel grto cioe al te' po delli ipocriti delliquali affai ne sono al mundo discese della secta de macchomecto Et quisti fando male assai alla ecclesia de xpo cioe alla ogregatioe delli fideli & boni xpiani. More sta ad uerificare la mente della reuelatioe de tre ultimi segilli aoeldel quinto la fexíto la septimo. Dice aduncha co habiado xpo apto el sexsto segello al modo cto ho decto El fo facto uno grande terremoto elque fignifica co al tepo de antexpo el fra

uno grande mouemeto i nella ecclefia de dio |& fupra tucta la terra ferra grade nouitate. Et tucta la ecclesia bra mossa & co' quaffata p no piccola tribulatioe & plecutioe chi hauerra | & fra fi grande co tucte le altre co sono passate no sonno niente pre' specto de aste. ET SOL FACTVS EST niger tanquam faccus cilicinus. Cioeladire Et lo sole deueto nigro como facco de álitio. Per losole deuemo in tedere lo stato delli prelati maio rt. Comoe lo papa cardinal parchiepi & un coui liquali i quo tépo deuenterando nigri puilitate & dispregio petis serradomul to dispreczati & psequitati Et serrando como sacco de celitio cio e illi farrando grande penitetia & serrando in grande asperita te pch lo celitio fignifica penitetia &humilitate. 'ET LVNA TOTA facta est heut sanguis. Croesadire Et laluna deuento tucta como sangue. Per laluna che menore del sole ma ella piu uolta & corre forte plo celo. deuemo in tendere le persone ecclehaltice in feriori. Como sono religion & preucti abbati & priori. Et singularemete lipredicaturi ligh discorrerando p lo celo croe p lo stato della fede della fidela xprani predicando &co fortando ciascuno accio cis no manchono nella fede. Et quisti serrando tucti morti. Cioe glli ligli predicarado la fede de xpo palesemente Per o dice chi tucta laluna deuento sangue cioe chi elli serrando morti in nellu sou pprio sangue. / ET STEL' LE CELI CECIDERVNT super terram fieut ficus mittit groffos suos cum auento magno mouetur. Cioeladire Et lestel le del celo cadero so platerra como lasico butta liso i grossi qu' do el mossa da gran uento Per le stelle se in tendono la altri re ligiosi in feriori cioelchirici preueti & laici &altri mundani ligh auenga ch hano como stelle pluce de honesta uita bona & sca fixa in celo cio el nello stato della ecclesia della fede de dio. Et multí al tempo de antexpo caderando dal celo coe dalla fede xpiana cioesse partirando dalla fede de xpo& sequitarado anti xpo. Et mecte lo exeplo dicedo ad modo co cadono heron de la fico coel lifiori del fico quando e mossa da uno grande uento Ad afto modo plagrande psecutiõe enfarra antixpo alli xpia ni multi caderando ad modo cio cadono li fiori dal fico ploue/ to dalla fede laque e fignificata plocelo. / ET CELVM RE/ CESSIT hout liber in volutus. Croe advre Et locelo sene ando

como libro in uduto. Voldire chlocelo cioc la ecclelia ouero lo stato della fede xpiana sene andara coe ct in glo tepo no se derra messa patente | nese sonarando capane ppredicare & ne se cantara nelle ecclesie Et no apparerando li uiscoui ne preueti ne religiosi. Et chi serra xpiano el nose demostrara fora la se farra ac uno bene como fono oration iciunii & fumile cose lui lotene ra occulto como libro in uolto do e como carta in uolta in nel lagle le lectere standonascoste & nose uedono. Et pollocelo coe lepsone celestiale della ecclesia se ne sono andate aoe se sonno ascoste como lacarta in nolta et ascode quello ete dentro ET OMNIS MONS ET in sule de locis suis mote sunt. Capeja' dire Et onge monte & le insole se sono mosse dalli lochi soi. No col munti fignificano le psone grade &alte de sanctitate ligh se mouerando dalli lochi loro p fugire latribulatioe & psecutoe grandissima de antixpoi& anchi le ysole lequale significano le psone solitarie & remote dalmudo. Anchora quisti cercarado de asconerese mouendose dalli lochi loro & fugerando in altri parti pno effere cognoscuti. ET REGES TERRE & prin cipes & tribuni & diuites & fortes & omnis seruus & liber abscõ derunt se i spelunas & petris montium. Cioeladire Et li Ridel la terra & li principi & li tribuni & li ricchi & li forti & onge fer uo & libero se nascusero nelle spelunche & petre delli munti Cioe liprelati della ecclesia de dio como sono li archiepi nesconi Ab bati & preori liquali bauerrando pagura della morte & no uo' rando po sentire alla doctrina de antixpo cercarado loco da fu gire como sono spelunche &altri lochi occulti pscanpare la mor te. & anchora li serui doe limaritati & liberi doe quilli cti non sonno maritati similimente se ascoderando. ET DICVNT MONTIBUS ET PETRIS|cadite super nos|& abscondite nos afacie sedentis super thronum. & abira agni. Cioeladire & dicono alli monti & alle petre Cadete supra de nui & abscode tecne dalla faccia de quello cti sede supra el thronol& dalla ira dello agnello Cioe quisti supra dicti uescoui & prelati & altri hquali fugerando & occulterandose p paura della mortes Pres garando li moti cioe lli sancti & li angeli liquali sono alti i ui ta eterna chel siano in loro presidio & adiutorio & che cadano sopra de loro & che se mectano supra de loro ad defenderely

della tribulatioe laquale dio & xpo lassara uenire & che prego no dio & lo agnello cir le scanpe da tanta ira. / Q. VONIAM VENIT DIES magnus tre ipozt. Cioeladire Per che luchul to lo di grande della ira loro Cioeje uenuto el tepo delo indiao finale eldi do e el tepo co dio prectera co antixpo faccia tato male otra li xpiani. Et pasto appare co diosia irato otra lixpi ani laquale ira le tanto grande che nisuno quasi porra durare & polfegta & dice. ET Q VIS POTERIT stare. Ciocladi re Et chi potera stare. El serra tanta quella tribulatioe & angu stia & persecutioe cti non fo mai simile almundo Aduncha chi porra stare ace un nella fede & i nella ostantia de fortecza. No ch auega ch questa sia lauera expositione de gsto sexsto segello secundo la interior de seo sobani pure e da sapere et tucto gsto sexto segello in fine ad questo passo serra laueritate cosi como dicela scriptura scioesci dapoy antixpolauanti co uega xpo al indico el ferra uno terremoto unincriale ptucto elmudo i tato cible monti pgrande parte & le case & li hedifitu caderando ad terra | & lo sole se obscurara & laluna apparera quasi sanguinea & parera cti lettelle cascheno & li homini Cioe li Ri & li principi & tribuni & haltri tuch cercharando de abiconerese pgradissuna pagura & starrando nelle cauerne della fra & nelle groctí delli mot pregado & desiderado colo cadano adosso jes pdesperatoe pch el serra si grande la pagura ch quasi elli no porrando du rare. Aduncha questo sexsto segello infine ad asto passo se i te' de pdui modi. primoi secundo co sona la lectera. Secundo la expolitiõe data de sopra. Laquale e piu al preposito de questo sexto segello cti significa lo sexto stato della ecclesia el quale serra altepo de antixpo. Et lostato che serra deretro alla morte de antixpo pertene allo septimo segello quando se uerificarado afte cole secundo co iace al lictera: Capit vis!

OST HEC VIDI Q.VATVOR ANGELOS stantes super quatuor angulos terre tenetes quior uentos terre ne flarent. Cioe adure Dapoy oste cose uidi quaetro angeli etis stauano sopra getro catuni della terra & eti teneano liquaetro uenti della terra etino flassero. Dapoy eti ha deeto della tribulatioe corporse eti serra al tepo de antixpo qui pone la tribulatioe spurituale que s

chi quello tépolipredicaturi & le persone chi sando lascriptura no ferrando laffati predicare & questa ferra no piccola tribula tioe de spirituipet essendo le xpiani intanta fatiga |& no babi ando chi li oforte p predicatioe. La fatiga & lapena loro serra anchora maiore. Per o dixe lodoctore sollepne. In tempore tri bulations nil magis necessarium quam predicatio uerbi dey Dice aduncha da poy afte cose como ho decto de sopra your di cioe co locchio mentale quactro angeli cio e quactro diaboli Qui eldasapere chi tucti lidiatoi sono angeli liquali forono crea ti ogli chi sono in celo tucti in semi & tucti forono creati boni ma parte de loro plasupbia no ognoscedo da diola creatione loroi & no soctomectedo lauduntate loro ad quella de dio an' chi rebellandose la uoledose parificare adio Perquesta loro sup bia & in gratitudine dio li scaccio dal celo. Et quilli co remase ro sobiecti adioiforo beatificati &quilli cti cadero foro posti allo in ferno in etno supplicio & facti sono dimonii. Questo dico p tanto accoci la psona che noe in structa in theologia sappia che li demonu sono angeli. Onde quisti qetro angeli co uede san iobani sono quactro demonii alligli e priesso da dio defa re male doe temptare in quaetro parti dello mudo doe leuate ponente mezo di & septentrio po dice co stauano sopra getro cantuni della terra cioe sopra quactro parti della terra comoe decto. Ma plequactro uenti deuemo in tédere le predicationi lequale se fando in nelle quaetro parti dello mudo legli predi catioi sono decte quactro po chelle procedono dalli quactro euangelii de xpo liquali fon hmillian alli quactro humi dello paradiso terrestro. Et lapredicatione so decta uento p che ella el facta como uento cio e collo hato elquale esce della bocca. Adu cha uole dire san iobâni co ad quello tempo de antixpo co elli gnificato p questo sexto segello liangeli che stando ad toptar sopra liquactro parti della terra, uole dire lydemonii tenerado cioel in pacciarando liquactro uenti cioe li predication lequali procedono dalliquactro euangelisti in su ligitro parti della ter ra ct elli no soffeno doe ct no se prediche. unue quisti diaboli colaloro malitia saperando tanto fare che no se potera predicar in alcuna parte dello mudo in quello tepo. SVPER TER RAMINEQ VE SVPRA MARE | neque in ullam arbore

Ciociadire Supra la terra ne sopra lomare ne in alcuno arbor Per laterra laquale elstabile deuemo in tendere lixpiani firmi & stabily in nella fede & in nello ben fare Ma sono pure poloc' cupati in nel mudo & fono terreni. Per lo mare loquale e i sta/ bile deuemo in tedere ly xpiani ligh no sono bene firmi i nel lo ben fare ma in fluctuatiõe como fa lomare. Per lo arboro se intedono le plone perfecte | lequale sono como arbore bone & leuate de terra uerso el celo p otéplatioe & desiderios liquali ar bori farrando fructo de bone & sancte opation. Aduncha quisti quaetro demonii tenerando ligetro uenti cheli no soffleno sop la terra ne sopra el mare ne sopra alcuno arbore, coe adirecti elli in pacciarando cti no se prediche per tucti ly quactro parti del mudo ne allixpiani precti ne alli xpiani in perfecti ne alli pfectissimi nole dire chelli in pacciarando si ch no se predicara ad xpiano alcuno accio eti li xpiani habiano maiore pena & ac co the ipi piu presto se partano dalla fede de xpo. ET VI DI ALTERVM angelum ascendetem abortu solis haben! ten fignum dey um. Cioe adire Et uidi unaltro angelo cha/ sceneus daleu inte loquale auea el signo de dio uiuo. Da poy che a decto della tribulatioe corporale & spirituale laquale bra topra lixpiani al tepo de antixpo. Qui san iobani per ofortare li tribulate de quello tepo mecte la cosolatioe dello ad intorio de xpo. Elquale non permectera co la dimonii facciano tanto male quanto loro desiderarando. Et per o dice cto uede unaltro angelo cioe cotrario alli sopra dicti Et gito angelole you xpo elquale le decto angelo. Como dixe ysaia propia parlando de xpo Et uocabit magni ofilu angelus cioe adire Et lui fra chia mato angelo de grande ofellio e aduncha xpo angelo. Per lo leuante dalquale procede lo sole & la luna & le stelle & tuctolo celo ci uene da leuante a ponente deuemo in tedere dio dallo quale procede onne cosa. Perlo ascedere deuemo in tendere lo stato alto & grande dignitate & possanza. Aduncha quando di ce. youidi xpo elqle era exaltato sopre onge creatura in fine alla qualita de dio & possanza de omne cosa. Ma gsto ascenere esce dallo oriete aoe da dio per ct xpo in quanto homo non ba tanta altecza ne possanza da se medesmo) ma luy la ba da dio. Et nota chel signo de dioje la croce laquale folo signo oue ro larme de dio alla passiõe de xpo quando sopra de asto signo pedea dio Qui e da sapere che una lectera in tra lo alfabeto de iudey cite decta thau & le facta ad modo de croce & le facta ad q sta formal. T. & cost fo facta la croce de xpo quando el fo ficca to sopra la croce. Et quale quale nui mectemo de sopra fignifica la tabulecta in nella quale pilato fece scriuere. y tos na zarenus Rex iudeo21 Et filla fece ficcare in nella croce sopra lo capo de xpo. si chi primamente la croce e figura como thau Et gito thau dio antichamente usao per sou signo unne per figura la croce de xpo. Secundo cti appare in ezechiel proptia al nono capitulo & in multi altri lochi della scriptura. Ad dare adun/ cha ad in tedere quale e afto angelo dice che allo elale ha lo fi gno de dio uiuo & alto siguole la croce cio e la dire che lelle xpo logle fo posto in croce. LT CLAMAVIT VOCE magna quor angelis gbus datum est nocere terre & mari dicens no lite nocere terre & mari negi arboribus quo adulgi signemus seruos dey nostri in frontibus eoz. Cioe adire Elquale gridaua co grande uoce alli quactro angeli allique oftato ocesso cis elli nochano alla terra & allo mare dicedo No uolliate nocere alla tra ne almare ne alli arbori p fine ad tanto ch nuy segnaremo li serui de dionostroin nelle fronte loro. Questo angelo cioe xpo gridaua ogrande uoce conmandaua co grande i pro & auctoritate ad glli actro angeli del demonio alligli era ocesso da dio chi loro potessero nocere alla terra. ao e alli xpiani firmi & stabili in nella fede & in nello bene fare Et almare cioe alla xpiani in stabile co no stano firmi in nello bene fare ma co da esso spesso spesso se retornano & possono como elmare cio elama ri potrictioe. Vnne xpo comandana ad quisti angeli chellino debiano nocere alla terra cioe alli xpiani firmi ne almare cioe alli xpiani in stabilene alli arbori cioe alli homini pfecti pfine ad tanto cli nuy fignaremo gfti predicti serui de dio nostro del signo della sancta croce in nelle fronte loro cioe i nelle anime loro. Nota che como la faccia el laprincipale parte dello corpoj con lanima le laprincipale parte del homo & polanima fo dec' ta faccia nella scriptura in nellagle faccia e lignatolo signo de dio uiuo cioe la croce quando in nellanima e la fede uiua del crocefixo. Aduncha uedendo xpole grande tribulation delli xpi

ani ad quo topo de antixpo luy mitigara quelle pene & pfect tioi mandando alli demonii ch elli debeano cessare de nocere alli ferui foi cioe aquilli chi ferrando fignati del suo figno cioel della croce in nelle fronte dellanima. ET AVDIVI NV MERVM SIGNATORVM cetum quatraginta quatuor milia fignati ex omni tribu filio4 ifrael. Cioe adire Et audi ui lo numero delli fignati cento quantaquactro milia fignati de tucte le tribu delli filholi de ifrael. Questo passo se in tede del populo iudayco elqle se suertera alla fede de xpo dapolamor te de antixpo. & ferrando fignati del figno de dio cio e della cro ce pch nel core hauerrado lafede de locrucifisso Et gsti serrando cento quarata qetro milia. Nota et li docturi theologi per giti getro nomi de numeri cio e cento quaranta getro miha sei te/ deno getro odition et hauerrando li iudei ligli ferrando fignati Per questo numero granta El se în tende la penitetia pero xpo Iciuno granta dy. Et moyles quando babe la lege da dio le iuno quaranta dy. Et belia qudo lo m indo dio & cetera Leiuno quarata dy & camino granta dy. Per ofto & pmulte altre ra/ scioni El stato della penitetia e figurato plo numero de grata El numero de quactro significa la fede delli quactro euangeli sti & delle actro untuti. El numero de ceto fignifica laperfecta observantia delli dece comandamenti p o che dece volte.x.fa cento & dece e numero pfecto. Vnne p afto respecto Cento el se in tede la precta observantia delli dece mandamenti. Questo nome Mille e ultimo numero tra linumeri | p chi ultra li mille no e altronome de numert. Et p questo respecto Mille fignifi ca lafinale prectione del ben fare. Aducha li doctori in tendo/ no per gito passo el numeri delli fignati Cento quaranta getro miliara de tucti ly tribi delli fillioli de ifrael coe che glli Iudei ferrando fignati del figno de dio liquali ferrando actro doe cre derando alla fede delli qctro euangelifti. & liquali ferrando q' ranta cioe farrando penítetta della loro in fidelitate ligli ferra? do cento cio e liqui observarando lidece omandamenti perfecta/ mente. & liquali serrando mille coe ligli pseuerarando in fine al la fine in ofto unuere. EX TRIBV IVDA DVODECIM milia signati. Ciociadire Del tribu de Iuda dudici milia sigti Per chi ha decto chi tucto lo numero de iudey liquali serrando

signati co lo signo della croce serrando cento quarata qetro mil liara El coputa gito numero ponedo gdudici tribi lequali di scesero dalli dudici fillioli de ilrael Et de ciascuno tribu mette ch ne foro signati dudici milia & loro sono dudici Aducha multi' plicando dudici uolte dudici Leua cento quarata actromilia Et a comsa dal tribu de juda loquale fo logrto filliolo de israel Ma pobe no comenso ello cosi dal tribu de ruben elquale fo lo primo filliolo & lo primo tribu. Respondo che xpo le nato del tribu de iuda plo lui honora afto tribu preponedolo alli altri Et nota cto p gito numero dudia se in tende la doctrina delli dudici apostoli & psimile se in têde la finale prectiõe. Aducha del tribu de iuda serrando fignati dudici milia cio e gli cti seq rando la doctrina delli aposto li co pseuerantia precta | &ad Esto modo se in tede de tuctili altri tribi sequenti. EX TRIBV RVBEN DVODECIM MILIA SIGNATII EX TRI BV gath duodeam milia signatijex tribu affer.xii. milia sigti ex tribu nectalim.xii. milia fignatijex tribu manasse.xii. mi lia fignatijex tribu fimeon.xii. milia fignatijex tribu leui.xii. milia fignati ex tribu yfachar.xii.milia fignati ex tribu zabu lon.xii. milia fignatijex tribu ioseph.xii. milia fignatijex tri bubeniamin.xii. milia fignati. Cioejadire Dello tribu de ru' ben dudici milia signati del tribu de gath dudici milia signati del tribu de affer.xu. milia fignati del tribu de nectalim.xu. milia fignati del tribu de manasse.xii. milia fignati del tribu de simeon.xii. milia signati del tribu de leui.xii. milia signati del tribu de ylachar.xii. milia sigti del tribu de zabulon.xii. milia signati del tribu de ioseb.xii. milia signati del tribu de beniamin.xii.milia signati. Nota ch tra tucti quisti tribi non ce nominato el tribu de dan. Loquale e uno delli tribi Et afto e p ch antixpo deue nascere da questo tribu. & plagrandissima soa malitia in soa detestatione el sou tribu no le posto qui con li altri. Etle da credere ci quilli ci se trouarando essere del tri bu de dan al tepo de antixpo sequiterando lui piu secretamte ch li altri. como cola soa & como psona del sou tribuj& dello sou cippoi& quistí no se sa se uerrando alla fede de xpo Et pol no sono posti qui tra lu numero delli signati. Ma nota p che el dice dudici milia. El se po in tendere che quilli de gsti tribi

ferrando salui p la doctrina delli.xii.apostoli & p la perfectioe delle ope. POST HEC VIDI TVRBAM magnam | g dinumerare nemo poterat ex oibus gentibns & tribubus & po pulis & liquis stantes ante thronum & in ospectu agni. Cioel adire Da po questo yo uidi una multitudine grande lagle niu no lapotea numerare de tucte legenti & tribi & popoli & ligue ch feruano auanti el throno in ospecto dello agnello. Nota ch questa gran multitudine le lamultitudine de tucti lixpiani. li quali p lo figno de dio cio e p la fede del crucifiso serrado salui Questa multitudine le tanta grande cti niscuno laponumerare senza ypo dio. Ma ben ct questa multitudine sia tanto grade pure lamultitudine delli danpnati serrando troppo maiore sen za peratione. Quisti aduncha sterrando auanti adio & auanti dello agnello you xpo in nella eterna gloria. AMMICTI STOLIS ALBIS & palme in manibus eoz. Crocladire Et erano uestity de uestimenta branche & le palme erano nelle lo romaní. como fo decto de sopra. queste ueste bianche signisi ca lo corpo glorificato elqle e lucido & branco piu chel sole. Et quilli ligh serrando signatt della fede del crucisso in nel core & nella mente quilli bauerrando li corpi glorificati nella refur rectioe generale. & pla bianchecza se in tede la in necentia & munditia delli peccati mortali. Aduncha le uestimenta biache significa la munditia de omne peccato mortale Et dice che aue ano le palme nelle loro mani. La palma e figno de uictoria Et quilli cha ucano uictoria antichamte portauano le palme i ma no Et quisti hannole palme in manu ad denotare co elli haue ano haunta nictoria al mundo & munditia de peccati. Et nota ct se dice auere uictoria. uincendo la superbia p humilitate & masuetudie la inidia p caritate & dilectioe | Laira ppatia & suppor tatoe Lauaritta plibalitate & comuicatioe La gulapsobrietate & ieiuii | Laluxuria pcastitate lo debitomatrionio | La accidia p exercito de bñ & poration & laude sce' ET CLAMABANT uoce magna dice tes salus deo nostro q sedet sup thro & agno Cioe adire Etgridauano co grande uoce dicendo. Salute adio nostro luquale sede sopra lu throno &alloagnello Quisti liquali serrando in qua eterna uita gridarando co gran uoce cioe con grandissimo affecto de mente ypi rendeuano laude & gloría a

dio della saluatione dicendo. Salute adio nostro cio e la salute nostra per laquale nuy scamo salui la attribuimo al dio nestro polet no p nostro sapere ne p nostro potere siamo salui. Ma p la soa gratia elque ne ha defisi & dato ad sutorio ad hauere use toría del mudo & del demonio Et anchora la salute nostra nui la attribuímo allo agnello doe ad xpo elquale ne ha redemuti & resparati plo proprio sangue. Secundo che dice sancto paulo Qui redemit nos & lauit nos in sanguine suo & cetera. / ET OMNES ANGELI STABANT in circuitu ebroni & seni/ 04 & quatuor animalium & ceciderunt in ospectu throni in facies suas & adorauerunt deum dicentes amen. Cioe adire Et tucti li angeli stauauano in arcuitu del throno & delli antichi & delli quactro auimali & buctarose co le faccie in terra in co' spectu del throno & adorarono dio dicendo amen Qui nota ch li sancti angeli ch sono nella gloria supna hqli stano in circui to del throno de dio doe liquali stano in arcuitu della ecclesia per soa guardia & defesa uedendo tanta bella ppagnia laquale elli bauerando delli sopra dicti beati & signati loro receueran do de questo no piccola ofolatioe & gaudio Et degsto elli rede rando gratie adio adorandolo co grandistima humilitate & re uerentia dicendo amen cio e adire. Cosi sia como banno decto li beati de sopra Et questo amen dixero li angeli respondendo alli sancti. Et ultra quello cti dixero li sancti anchora loro dis sero quello cti segta. BENEDICTIO ET CLARITAS & sapientia & gratiazz, actio honor & uirtus & fortitudo deo no stroin secula seculor, amen Croe adire Benedictioe & daritate & sapientia & actioe de gratie & honore & uirtu & fortecza al di o nostro in secula seculozy amen Questa laude dixero li angeli adio predere alluy laude & gratrie de tanto benefitio quanto luy ba dato allı sancti & che alloro ba data tanto grande & sci bella opagnia. Et nota chi sau iobani parla qui de afte cose co mo se foxero state lequale anchora no sono ma serrando. Et p che luy hauea tanta certecza cti elle deueano effere p questo el dixe parlando in preterito ad modo cti elle fossero state. Et que sto modo hanno li propti multe siate pla certecza grande lag le you hanno de quo cts dicono. FT RESPONDENS unus de senioribus dixit mibilbii qui amisti sunt stolis albis. qui

funt & unne uenerunt Cioe adire Et respondendo uno delli a/ tichi me dixe. Quistí liquali sono uestití de ueste bianche johi sono & donda sonno uenuti. Nota che san iohanni uedendo se grande & bella opagnia de gst beatt & signati bauea non pic colo desiderio de sapere chi erano quisti. Et po respondendo al sou desiderio uno de quilli uinti getro antichi sopra dicti el do mando dicendo. Quilti co sono & donda sonno uenuti. Quasi dica Actendi iohanni de cti stato sono & de cti stato elli sonno uenuti. per o cto elli sono uenuti da miseria grande lad grande gloria & da servitute ad signoria & dalla prescionia del mudo al regno superno & stato beatifico. ' ET DIXI ILLI idomi' ne mi tu fas. Cioeladire Et yo li diffi. Segnore mio tu lo fai uol dire san iohanni gsto yo nolso ma tu lo say bene Et plo amae stramene pet ho no piccolo desiderio de sapere chi sono quisti ET DIXIT MIHI HII SVNT qui uenerunt de tribula tione magna & lauerunt ítolas suas & de albauerunt eas in sa guine agni. Cioe adire Et luy me dixe ch quisti sonno gli liq li sonno uenuti da tribuiatione grande & hanno lauate le uesti/ menta loro & hannole facte brancti i nello sangue dello agnel lo. El fo decto de sopra che quisti beati hano le uestimenta bia che doe licorpi glorificati liquali fono bianchi pgrandissima bianchecza de luce la quale luce excede omne bianchecza Adu qua ple uestimenta in gsto passo deuemo in tedere li corpi del li beati liquali sono multo biachi p che elli sonno lauati i nel lacqua del fancto baptismo in nello sangue dello agnello cioe co la fede del sangue cio e della passione de xpo Et nota chi lacq del baptismo non ha uirtu de mundare da onge peccato seno plosangue de xpo coe plo merito della passione de xpo. Et p olli uscio dal costato dextro sangue & acqua secundo che scrip to in nello euangelio de san iobanni. Et otinuo exiuit sanguis & aqua. E ofto pdare ad in tedere chi lacq del sancto baptimo receue uigore & uirtute de quello glorioso sangue de youxpo Et nota anchora ci in questo mundo e grande tribulatiõe In purgatorio maiore Et in nello in ferno e grandissima. Pruna la tribulatione del mudo e de in firmitate de pouertate de cap tuitate de in famia | & de dolore | & pena in flicta al corpo | & p altri modi affay. Et gite tribulatium chi li porta in paticita p

lonome de xpomeritano de effere premiaty da lui. Sono adu cha dui cose chi fanno premiare li sancti in uita eterna. una pn cipale le la lauanda del sancto baptismo & della penitetta p lo merito della passione de xpo. La secunda e la pena & tribula tiõe laquale se porta per lo nome del nostro signore y tu xpo IDEO SVNT ANTE THRONVM dey & serviunt ei die ac nocte in templo eius. Cioe adire Et po illi sonno auanti el throno de dio & seruono alluy di & nocte in nello templo sou. Per ofte cascioni et sono decte de sopra illi sono auanti el toro no de dio cio esín nella superna & eterna beatitudine & seruono alluy. Ad che modo seruono li sancci adio in quella eterna glo ria? Responno che loro seruono p decâtione de laude | & pren' dere honore & debite reueretie lequali fando adio dy & nocte cioe | sempre & stinuamente in nello templo sou | cioe | in celo ET QVI SEDET IN THRONO habitatfupillos | & no exurient neque sitient amplius | neque cadet super illos solneq ullus estus. Ciociadire & quello che sede nello throno habita sopra de loro | & no hauerrando ne fame | ne sete may piu | & no caderado sopra de loro el sole ne alcuno superchio caldo. Et gl' lo co sede sopra el throno habita sopra de loro cio ej dio habita sopta de loro & plo illi no bauerrando ne fame ne sete ne alcu no altro de sciaso la no serrado abrusciati dal sole ne agelati da lu fredo. uole dire che li difecti cti sostene questo nestro corpo misero & mortale cio e sfame sete sfredo & caldo & tucti li altri de fecti serrado tolti uía quando licorpi delli homini serrado glo' rificati plo ch lo corpo glorificato ha quaetro doti como fo dec to de sopra cioe chel serra lucido piu chel sole serra in passibile ferra agile & ferra foctile. po el corpole i passibile p che glori' ficato & no porra sostenere alcuno defecto ne pena alcuna Et q sto dice qui san iobani. 'Q VONIAM AGNVS Q VIIN medio throni est reget illos & deducet eos ad uite fotes aqua rum. Cioe adure Per che lo agnello elquale e i mezo del thro li regera & menaralli alle fontane de acqua de uita. Nota che como dice boetio. Beatitudo est status oium bonor, ogratioe pfectus. Et per lo san iobani da poy che ha decto de sopra che libeati no hauerrado ne piu fame ne sete & cetera Qui dice chel li hauerrando tucti libeni & afto se in tende quando dice che lo agnello doe xpolimenara alle fontane dellacqua de uita doe alle fontane unde procedono | & emanano tucti libeni | liquali sono significati placque della uita. Quale sono este fontane! Respono ci elle sono trescoe patre filliolo & spiritu sancto. Et queste tre fontane sono una fonte della gle parla dauid nello spalmo dicendo adio Aput te est fons uite. dice danid Segnore dio în tele una fote de uita cioe dallaquale procede uita eterna plo dice san iobani che lo agnello cio e xpo regera quisti beatt & meneralle alle fotane cioe agustare la suauta dellacqua de uita súo e dalliquali fotane procede acq de uita beatifica & eter na & tucti li beni Et in queita sta la beatitudine sinale. ' ET ABSTERGET DEVS omnem lacrima ab oculis eory Cioe adire Et dio mundara onge lacrima dalli occhii loro No in te' dere che li sancti portono lacrime sopra delli occhii loro i uita eterna | & cts dio le mude. Ma uole dire cts dio li tollera uia om ne occasione de lacrimare. Per oche secundo cti estato decto de sopra dio li tollera uia onge difecto & pena & serrando in passi bile Et no solamente luy li tollera uia onge pena &defecto, ma li darra lo stato de tucti li beni cio e la beatitudine. Aduncha el ce tollera uia onge occasioe de lacrimare. Et questo in tede san iobani quando el disse Et dio li mundara omne lacrima dalli occhii loro. ET CVM APERVISSET SIGILLVM sep timum. factum est silentium magnum in celo quasi media bo ra. Cioeladire Et como aperse el septimo segello so facto siletio in celo quali per meza hora. Questo septimo segello significa lo septimo stato della ecclesia elquale serra deretro la morte de an tixpo. Elqlestato era occulto & secreto como cosa segellata. Ma quando lo habe manifestato ad san iohani non fo piu secreto anchi fo manifesto. Etad questo modo fo aperto qito segello se ptimo Aduncha aprire lo segello le manifestare lo secreto Et co/ si se deue in tendere de tucti li sigilli supra dicti. Dice aducha cti como fo aperto questo septimo segello el fo facto silectio i ce lo. uole dire che in quello septimostato cio e al tempo de retro lamorte de antixpo in fine alla fine del mudo el serra filentio cioe quieta & reposo alla ecclesia de dioi & in celo cioe al stato della fede xpiana Et li xpiani no serrando piu persequitatima uiuerando in pace & quiete. Et qlta pace & gete fo fignificata p

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Guicciardini 12.5.34 lo filentio. Ma el durara poco tempo per cti serra subitu lafine del mundo. Ma quanto durara asto stato pacifico. San iobâni dice quasi meza bora Et per asta meza bora nuy deuemo i té dere poco tempo. Et quanto tempo sia asto de terminatamete solo dio lo sape: Capis milio

T VIDI SEPTEM ANGELOS STANTES in ospectu dey & data sunt illis septem tube. Cioes adire Et uidi septe angeli liquali stanano nel ospecto de dio & so dato alloro septe trombe. Nota chi quomeza la terza uisione de qsto libro. La prima so

delli septe candelery doro & de xpo che staua in mezo & dura dal primo capitulo in fine per tucto el terzo. La secunda infioe fo delli septe sigilli & dello libro aperto l& dura dal quarto capi tulo in fine per tucto lo septió Ma qui nel principio dello octa uo capitulo comenza la terza uisione laquale e de septe trom be & dura da questo capitulo in fine per tucto lo undecimo. Ite nota chi p li septe sigilli sopradicti se da ad in tendere li septe stati della ecclesia sanctal i nelliquali septe stati la ecclesia auer ra quale co tribulatioe & angustia. El primo stato fo al tepo del li apostoli quando da po la ascentione de xpo elli remasero in ierusalem & predicanano el nome de xpo | Le afto stato fo signi ficato in nel primo segello per locauallo bianco como fo decto de sopra. Ma in quello tempo la ecclesia cioe la ogregatioe & unitate delli fideli xpianishabe persecution & tribulatiuni dalli iudey liquali ne ucciero multi & cacciarole de ieruialem. Lo secundo stato fo al tempo delli martiri elquale fo notato per lo secundo segello & per lo cauallo rusco. In quello tempo la eccle ha habe grande tribulator & perfecutium dalli romami cioe da li imperatori de roma liquali fecero morire & stentare gsi inu merabile multitudine de xpiani. Lo terzo statofo al tempo della heretia elquale fo notato per lo terzo segello & plocauallo nigro Et in quello stato la ecclesia habe grande persecutioc dal li arriani heretici / da altri heretici / dalli signori del mundo liquali teneano co loro unne el foro morti affay xpiani &ofina ti & scacciati delli citady. Lo quarto stato fo al tempo delli y pocriti & falsi xpiani elquale stato fo notato per lo grto segello & per lo cauallo palido & in quello tempo la eccleha habe grade

persecutión palicuni ypocriti como fo sergio & macchomectoli qualificero una grande persecutioe otra li xpiani in nelli parti de leuante coe in nelle terre de sira & de egipto & de iudea le quale province erano tucti xpiani. & li e mancata la xpanita te & hano receputa la fede della ypocrita macchomecto & sergio monaco aoe la fede della farraceni. Lo quinto stato ferra po co auanti lo auenemento de antixpo, quando serra asciolto & deslegato sathanas ao e lo demonio grande & in fernale dello que diremo desocto | qsto stato se i tede p lo gnto segello i nel quale serrando tanti captini homini al mundo cis hauerrando gran psecutione li boni de potere uiuere. Et in quello tempolo demonio essendo desciolto farra grande psecutioe alla ecclesia pocculti teptatioi. Et maximamente plequitara le plone ec destastice & li prelati liquali dicono essere casti poueri & humi' li. Et lo demonio hauerra tanta uictoria otra de loro quanto al la maiore parte co illi serrando piu luxuriosi piu auari & piu superbi chi no serrando limundani Et quasi che gllo tempo co' menza. Lo sexsto stato serra al tempo de antixpo el quale fo notato plo sexsto segello in nello quale la ecclesia hauerra per secutioe in to llerabile senzamodo & mesura. Lo septimo stato serra deretro la morte de antixpo in nello quale la ecclesia no bauerra psecutioe dalli bomini del mundo Ma la bauerrando dal demonio elque uedendo co se appresima lafine del mundo farra etra le xpiane tucta la soa possanza Nota aduncha cti co' mo ad ciascuno de gsti stati la ecclesia hauerra tribulatioe cosi diomisericordioso & benigne accio cono manche i ciascuni de gsti stati supradicti dio li nauerra proueduto de uno ordine lo uero secta de predicatori liquali banno ad confortare la eccle sia in nelle soe tribulation Et gst septe ordini de predicatoriso no fignificati p gfti septe angely liquali hano septe trombe Et gsto e la sumentia de gsto principio dello octavo capitulo gndo dice youdi septe angeli cto stauano in nello ospecto de dio & foro date alloro septe trombe. Nota che tanto e adire angelo gnto comesso & petili predicatori sono missi de dio ligli missi nunctiano allo populo li omandamenti de dio. Per tanto de uemo in tendere p gfti septe angelissepte ordini de predicatori hqual stano in ospecto de dio cio ejcti dio li ha nella soa psetia

auenga chi anchi loro fiano al mundo. Et pla tromba laqua! le ha gran uoce & excita le plone alla bactallia | & chiama lep' sone alle nocze ouero alla festa cti debeano in tendere le predi' canzelouero lo ofatto de predicare elqle ha gran uoce p che in alta uoce se predica. Et la predicatioe excita le psone alla bac tallia otra li uitii & otra li peccati & conama le pione allenocze & alla festa dela gloria supna. Ad gsti septe angeli foro date le trombe cioe alla predicatori fo dato lo offitio & la auctorita te de predicare de dio. 'ET ALIVS ANGELVS VENIT & letet ante altare. Cioe adire Et uende unaltro angelo & ftec te auanti lo altare. Questo altro angelo significa xpo elquale fo decto angelo nella sancta scriptura pio chi tanto ue adire an gelo que comesso Et xpo fo messo dal patre al mundo mano ta cono e facto como li altri angeli liquali sono creature pol cti lui e xpo crentore & pio dice che le unaltro angelo ab sente da glli septe sopradicti. Questo angelo uende quando apparse al mundo facto homo & stecte auanti lo altare. No che questo altare ellacroce. Et sopra lo altare se offeriano antiquamente & Sacrificauano li agnelli secundo la lege con sopra lacroce fo offer to & facrificato adio patre lo agnello feza macula cio e y bu xpo La croce aduncha je lo altare lopra loquale nuy deuemo fare li nostre sacrifiti ao e in nella urtute & i nella fede della croce ao eldel cruciasso & allora li nostri oration sono accepte adio & li nostri sacrifiti & iciunii Et le nostre oblation de belem sine. ué ne aduncha xpo & fecese homo & stecte auanti lo altare cioe a uanti lacroce jcio e su la croce al tempo della soa passioe. HA' BENS TVRRIBVLVM aureum in manu sua. Cioe adi re Et hauea uno turribulo de oro i nella soa manu Questo tur ribulo fignifica lo collegio delli fanca apostoli. Per quelta rascio ne lo turribulo e serrato de socto lo fondo uerso la terra & apto de sopra uerso el celo. Anchora el turribulo e uaso da fare suo de in cenzo per sacrifitio adro. Et p queste duy cascioni el colle gio della apostoli fo decto turribulo Prima peti elli erano serra ti uerso la terra cio e cti illi haucano el sou affecto & lo sou core Serrato alla terra p cti elli no desiderauano alcuna cosa in terra Ma elli erano apti uerso el celo plo affecto & desiderio loro p che elli erano solamente aperti alle cose del celo. Et cosi locore

loro stana apto uerso el celo. Ancha pla secunda cascione elli so no dicti turribilo pet elli erano uaso de sume de in cezo de sa/. crintio adio cioe elli erano naso de multe & denote oratioi un' ne elli cento uolte el dy & cento uolte la nocte oranano secun' do che el scripto nella legenna de sancto bartholomeo apostolo Et la oratioele assumelliata al fumo dello in censo p che quello fumo ur in sus anchue odonfero Cosi ladeuota oratioe ua in fine al ospecto de dio secundo che dice david nello psalmo In/ tret oratio mea ficut in censum in ofpectu tuo domine. dice da uit Segnore mio intre nel ospecto tou la oratioe mia como lu fumo dello in celo Item la oratione le odorifera adio & alli sanc tí quando ella je accesa de focu de caritate. Ma dice chi qito tur ribulo elde oro plo oro fein tende lacaritate | & per lo splendore della sapientia liquale era in nelli sancussimi apostoli. ET DATA SVNT ILLI in censa multa ut daret de oratioibus onium sanctort sup altare aureum quod est ante thronu dey Cioel adire & foroli dati multi in censi accio che elli desse delli oration de tucte le sancte sopra lo altare de oro elquale e auati el throno de dio Et folli dato & cetera Questo e da in tendere ad questo modo cti ad xpo foro daty multi in censi cio elmulte oration accio cis le desse cio e presentasse adio le oration de tucti li sancte essendo lui sopra lo altare de oro cio e essendo lui sopra la croce. Qui nota chi lo in censo fignifica le oration como le dec to de sopra elquale elde oro Nota che loro fignifica la caritate pci xpo fo morto su la croce & sostendela solamente p caritate & parnore. Vole dire aduncha santohani cheffendo xpo sopra lo altare cioe sopra la croce Li fo dato da dio & ocesso plomen to della passión con codel presentasse le oration de tucti la sancta a dio Cioe co la oration delli fancti fono accepte adio plo merito della passiõe de xpo elquale altare doe lagle croce el auanti al throno de dio cioe anantí adio elquale sede sopra al throno.& auanti al tirono ciociauanti alla fancta ceclefia Como auanti! Cioejetino se pote andare al throno cioe alla sancta ecclesia se primo no se ua ad questo altare pfede Et lo andare ad questo altarele ad credere & hauere la fede della croce ciocide xpo cro' cefixosfenza elquale no se po andare adio ne althrono sou cioe la ecclesia. ET ASCENDIT FVMVS incensory de oroibus

Sanctors de manu angeli coram deo. Cioe adire Et lo fumo del li in censi delle oratioi delli sancti de le mani dello angelo asce se auanti adio. Et lo sumo delli in censi cio e la deuotione delle orationi delli sancti uole dire leoration deuoti delli sancti della mano dello angelo cio e |xpo plo merito della paffice fca afcen' dono auantí adio. Cioe ad dire cio quello che fo o cesso ad xpo le seque per effecto Et ch effecto e afto? Respondo Questo e lo effecto et le oration deuote delle sancti como sumo de in censo ascenono adio delle manu dello angelo xpo cio e plo merito del La passiõe soa & de glo sacrinto de lu proprio Elquale fece sop lo altare de oro cioe sopra la croce Ma che oratioi sono queste delli sancti Respondo Certo li sancti liquali erano puertiti alla fede de xpo in nello principio erano facti sanca como fo Sacto paulo & multi altri fideli & (à xpiani pregauano dio ch defen desse la ecclesia soa la chella accrescesse per la saluatione della hu' mana generatioe Et queste sono spetialemente quelle orationi lequali andauano auanti adio p le manu dello angelo xpo Cio e elle sono accepte p le operation delle manu de xpolace per lo merito della soa passiõe & fo exaudito. Et poidio mando septe ordini de predicatori poforto della ecclesia soa. ET ACCE PIT ANGELVS THVRRIBVLVM & i plemtillud de igne altaris & milit in terram. Cioeladire Et lo angelo tolle el thurribulo & in plelo dello focu dello altare & mandolo in ter ra Et lo angelo aoe xpo tolse el thurribulo. cioe lo collegio del li apostoli como e decto de sopra & in plilo dello foco dello al tare cioe in plilo del foco dello ipiritu sancto elquale e foco de caritate & de amore de dio. Et per quelto foco xpo morto sopra lo altareicio e sopra la croce pio elloi e decto foco de altare. Et de questo foco xpoin pho lo sou thurnbulo el dy della pente conste quando. Repleti sunt omnes spu sancto secundo che e scripto nelli acti delli apostoli. Aduncha per lo angelo se i tede xpo p lo tourribulo le i tende lo collegio delli aportoli & per lo foco la carita dello spiritu sco. Per lo altare la croce como je sta to exposto de sopra. Nota aduncha eti essendo asscente le orati oni delli sancti chi oranano pla defentioe & plo accrescemto del la sancta ecclesia. Lo angelo cio e xpo in comenzo ad mandare li sa apostoli plo mundo ad predicare per accrescere la ecclesia

& plos defensioe & sforto Et accioch piu perfectamente ypi po tessero sare questo. Luy el di della penteconste re inplio gli de spiritus sco. Et questoje quo cti dice san iobanni in questo passo ET FACTA SVNT TONITRVA & uoces & fulgura & terremotus magnus. Cioe adire Et sono facti throni & uoci & corruscation & uno terremo to grade Essendo madati li apostoli p lo mudo elli comezaro apredicare & vuertire multi alla fede de xpo fo uno grande terremoto al mundo doe adire fo una gra dissima nouitate & uno grande mouemento al mundo auden do li throni aoe le predicationi delli apostoli lequali faceano pagura como fanno li throni p ch elli predicauano como era unaltra uita in nellaquale may no se more Et li peccatori i glla uitastando in eternofoco & in eterno supplica & maximasinte quilli high no adorano dio uero Ma adorano li ydoh & demo nia. Et p cis tucto lo populo iudayaco era in questa oditiõe in uolto in omne peccato polaucano gran paura delle predicti del li apostoli & pareuano alloro quelle prediche horribile como ap parono le uoci delli throm. Et anch in nelle loro prediche li di ceano cose de gran piacere dicendoli della gloria de uita eterna laquale hauerrando glli liğli crederandoin xpo. & uiuerando secundo la fede soa. Et po queste prediche sono deste uoci aoe humane & benigne per ofortatioe accocti lo mundo credesse ql lo che ipy predicauano. Et ct no credessero che elli lo decessero da ípy ma da parte de dio. Per o loro faceano miraculi liquali nopo fare altri chi folo dio Como erefuscitare li morti illuinare li cechi cti haucano cauati li occhii & multi altri miraculi liquali po fare sola la possanza diuina Et per quisti miraculi illumina uano lamente & mustrauano la luce de dio piote decto co foro Facte corruscationi ao eschiati ouero derlampi Aduncha le p/ diche delli apostoli sono dicti throni & uoci pla occasione che o decta & da poy sequita la corruscatioe cole li miraculi. Et per questo in tucto lo mundo fo uno grande terremoto cio e uno gran mouimento & una gran nouitate · ET SEPTEM AN GELI QVI HABEBANT septem tubas parauerunt seut tuba canerent. Cio e adire Et li septe angeli liquali haucano sep te trombe se apparecchiaro per sonare le trombe. Quisti septe angeli como fo decto de sopra sonno septe ordini ouero septe

modi de predicatori liquali dio promecte de mandare al mun do in nelli septe statt de tribulatione ctidouea hauere la ecclesia soa accio ct quisti predicatori ligh dio promecte de mandare al mundo la ofortassero & fortisicassero la ple loro pdiche & boi âmaistramti Et dice chosti angeli se apparechiaro psonare cioe gsti predicatori se apparechiaro ad predicare prestamente glo ch faceano loro. Vnne nota ch lo predicatore primo in se pro prio deue fare quello co predica ad altri Siche prediche primo colle ope che colla uoce Secundo che e scripto de xpo nelli acti della apostola Cepat y 55 facere & docere Secundariamete el pre' dicatore se deue i primo apparecchiare de in parare & sa pe aua tí ch lui in segne ad altri Item se deue apparecchiare de predi care secundo la oditione & lo stato & la capacitate de quius che audeno Et quilli ligli no se apparecchiano de predicare p ofto modo no fando fructo allo populo. Et nota co la tromba ligni fica la predicatione peti quello che tromba bisogna che tenga la tromba in mano se uole bene trombare. Et cost lo predicatore se uole bene predicare besogna chitega le prediche i manu cioe i nelle soe operationuole dire chi li couene chi faccia quello che predica altramenti non prediche. Per lo dixe cato Que culpare soles ea ne tu feceris ipe. Turpe est doctori cum culpa redarguit yom Itolo tromatore deue hauere la parte strecta della trom' ba alla bocca uerso de se & uerso lo populo deue auere la parte larga. Et questo significa chel predicatore deue hauere strecte za della uita chi predica i se proprio. Et la uita piu larga deue predicare al populo altra menty non se poteria bene trombare tenere laparte larga della tromba ad se la uoltare la parte strec ta in uerso li altri. Con no po bene predicare co effecto quello 10 quale tene lauita larga & predica ad altri le cosestrecte Co mo quello co no deiuna & predica ad altri co debeano iciunar Et loquale non serva caltitate & predica ad altri co siano casti & con delle altre cose po dice sancto Gregorio. Cuius uita de' spicitur necesse est ut eius predicatio o tepnatur. Quicquid uer bis predicat moribus in pugnat. / ET PRIMVS ANGE/ LVS TVBA ceanit & facta est grando & ignis mixsta sagui ne & missum est in terra. Cioe adire lo primo angelo sono la tromba & fo facta tempelta & foco miscolatoin semi co sangue

& formandato in terra. Questo primo angelo fignifica lo pmo ordine ouero lo primo cofortio de predicatori liquali mando dio allo mundo pofortare & accrescere la ecclesia soa. Et gsto primo ordine de predicatori fignifica li apostoli liquali sonno fignificati p questo primo angelo Et nota ci pare exstranco q sto cto e decto chel collegio delli sancti apostoli sia significato p questo angelo primo. Et de sopra fo significato p uno thurribu lo Item de sopra fo significato puno cauallo bianco p che una cofa medelma p diverse oditioe chi hanno & pdiversi respecti so no affemelliati ad diverse cose como appare in questo medesmo libro. Et xpoie affemelliato allo angelo & e affemelliato allo le one & le decto angelo p la soa in nocentia & puritate | & e | decto leone pla soa in supabile possanza & fortecza. Et p questo mo do el collegio delli apostoli painerh respecti sono semelliate ad diuerle cose Sonno dicti caualli bianchi peti elli portano xpo collo baptismo chi laua & munda onge macula ptucto el mu' do. & fono dicti turribilo p chi elli foro replini de foco de spiritu fancto el di della pentecoste & rendeuano o tinuamente adiosu mo de in cenzo de deuo tissime lacrime & orationi como fo dec to de sopra. Item sono como uno angelo peto como le decto de fopra tanto e adire angelo como messo. Vnne lo collegio della apostoli fo uno messo mandato da dio almudo & fo lo primo a' gelo cio eloro forono liprimi pdicatori mandaty da dio per lo mundo ad crescere & ofortare la ecclesia soa. Aduncha nello p mo stato della ecclesia essendo montato xpo i celo remase lo or dine delle apostoli che ingnificato perloprimo angelo chi ono la tromba cioe chi pdico & comenso apredicare pcofortare la fede xpiana & p ofortare alla fede hindey. Et dice cli abiando fo' nato fo facta tempelta &foco miscolato co sangue pla tempesta se in tende la effusione dello sangue p morte delli homini. uo le aduncha dire che pdicando li apostoli la doctrina de xpo in ierusalem li iudeyin uerso de loro se in dignaro & accesese i nel lo animo loro uno gran foco de ira & de in dignatione. Et con questo segto la tempesta co e la psecutio e psonale la gsta tem/ petta & questo foco era meticato co sangue cioc cio ce sequio ef fusioe de sangue &morte de multe psone Como so dui apostosi iacobo maiore & iacobo menore & sancto stephano & de multi

altri liquali forono morti in quella piecutioe lagle primamte mossero li iudey stra la ecclesia de dio cioe stra lindeli xpiani Et dice co fo mandato in terra cio e tucto questo cio e tempesta foco & sangue mescolato in semi foromandati cioe buctati in terra. Ma chi bucto qfte cose in terra? Certo fo lo demonio.El quale uedendo che se comensaua la saluatione della humana generatiõe & multi se ouerteano ad xpo puse in animo alli iu/ dey pocculta temptatiõe chi elli douessero psequitare la aposto li & li altri xpiani & filli accese i nella mente loro uno grande foco de ira & de odio otra li xpiani Et ad questo se sego la effu sios de sangue de multi. Et nota ch platerra in questa parte se in tende li iudey como dirro de socto. Aduncha in tendi gndo dice Et fo facta temperta & foco miscolato co sangue & fo man dato in terra uole dire che lo demonio mando ouero bucto in terrajcioe în nelli iudey foco doe îra accesa otra la ecclesia & p secutión uersoli xpiani & effusione de sangue de multi liquali ipyiudei occisero. / ET TERTIA PARS TERRE con / busta est. Cioe adire Et la terza parte della terra fo abrusciata Nota ch in questo capitulo pla terra se in tende lo populo lu dayco elquale habitaua in ierusalem & p ch como la terra e fer ma & stabile & li altri elementi como le lacqua & lo aero & lofo co tucti se moueno. terra autem in etrnum stat secundo co dis se salamone Et plo quello populo fo decto terra p ch semp elle fermoin nella fede del dio che in celo auenga ch particulare mente multi adorassero li ydoli. In questa terra cioe in questo populo el demonio bucto el foco della temptatioe de tra contra la ecclesia de dio laquale omenzana in ierusalem & abruscio la terra parte de questa terra pquesto foco. deue moin tendere la terza parte no quanto alla quitate p chelli forono troppo piu ch la terza parte Ma deuemo in tendere la terza parte quanto alla oditiõe. uerbi gratia Partamo el populo de iudey de allo tempoin tre party coe in tre oditioni. Alcuni credeuano i xpo ma no lo mostrauano ppaura della morte & quisti sonno una parte ben ch fosse piccola. Alcuni credeanoin xpo & sillo mu' Atrauano & ofessauano palesemete & quisti sono la secunda par te laquale era anchi minore. Alcuni altri nollo credeuano nello mostrauano. & quisti sono la terza parte laquale era grandissi

ma prespecto delle altre duy Aduncha in gsti de questa terza oditione liquali sono dicti la terza parte lo diabolo accese lofo co de grandissima ira & in dignatioe Et in questo modo se a bruscio & asta terza parte se abruscio p chelli forono deputati allo foco eterno dello in ferno Aduncha ofta terza parte non in tendamo quanto allo numero & quantitate ma deuemo in tenderela quanto alla terza conditione et con se in tende el te Profequente. FT TERTIA PARS ARBORVM con busta est. Croe adire Et laterza parte della arbori fo arsa. Nota cho pli arbori ligli stando in nella terra ma sono eleuati dalla terra & fanno folhe & fructi se in tende alcuni liquali erano in traquillo populo lerano più perfecti dello altro comuno poplo como erano lifarisey liquali faceano multe bone opere. Onde elli como arbori erano eleuati da terra cio e dallo comuno po pulo p steplatiõe & uita piu pfecta. Vnne elli portauano sep in manu la lege de dio scripta & andauano discalzi & alla fine de li uestimenti liquali erano longi erano spini legli pungeua no lipedi ando andauano accio chi spesso spi se recordasero della lege de dio. Quisti aduncha erano eleuati dalla terra ad modo de arboril&faceanofollie de predicatiõe & de boni amaestram. ti & faceano fructi de bone operation de multi ieiunii & de mul te belemosine. Et p questa occasiõe tra glo populo cis so decto terra quisti erano arbori. Ma dice chi de gsti arbori la terza par te ne fo arfa dal foco sopra decto. Et tollemo la terza parte co mo eldecto de sopra. p che alcuni de quisti piu pfecti cherano in allo populo credeuano in xpo ma occultamete &nollo mo Ptrauano como fo nicodemo & gamaliel & multi altri ligh era/ no pharifey & quisti sono la prima parte. Alcuni credeuano & mustrauanolo palesemete como fo san paulo elquale fo etia dio phariseo & multi altri & gsti sono la secunda parte. Ma al' cum altri no credeuano nel mustrauano & quisti sono la terza parte. Et in gfti fo accesolo foco della tra plo demonio otra la ecclesia de dio ben che illi fossero la terza parte quanto alla con ditioe ma era la maiore parte que al numero & alla gntitate Como e decto de sopra. ET OMNE FENVM VIRIDE cobustam est. Ciociadire Et omne herba uerde fo abrusciata No ch afta berba uerde la que e alcuna cosa alta dalla terra ma no

in plo tanto quanto li arbori fignifica una generatioe de perso ne chi era tra quo populo ligh erano qual chi cofa piu alti in nel ben uiuere chi lo communo populo ma no tanto gnto li pharisei Et quisti erano li preuett de quo tempo &scribi ao e doctori del la lege. Quisti erano uirdi Nota et lo colore uerde sforta loc / chio & louedere | & po | fignifica la fcientía laquale oforta lo oc' chio mentale & lo uidere in tellectuale Et p ch gfti preueti era/ no digni de sapere lalege & de sapere saentia in pao illi sono dicti uirdy. Dice aduncha che onge erba fo abrusciata cioe tuctily preueti dequel tempo forono abrusciati de foco de ira otra la ecdena de dio. Et forono abrusciati cio e deputati allo foco eterno. Quisti forono quilli che fo piu otra xpo & otra la ecclesia sancta che tucti li altri. Et po de loro no ne scanpo alcu/ na parte chi se abrusciasero. / ET SECVNDVS ANGELVS tuba cecmit. Cioe adre Et lo secundo angelo sonao la tromba Nota eti lo secundo angelo significa lo secundo ordine delli pre dicatori liquali dio mando al mundo per ofortare la fede della ecclesia & paccrescerela. Et questo secundo angelo fo locollegio & la multitudine delli martiri liquali forono in nello secundo stato della ecclesia | quando la ecclesia habe la secunda tribula tiõe & psecutione facta pli romani coe pli in patori de roma La prima fo quella lagle fecero li iudey in ierusalem & in glle parti de judea. Et pquello fo mandato lo primo angelo ad so' nare la tromba cioe ad predicare. Ma essendo ia la ecclesia cre scuta & spasa plomundo. Et uedendo lo demonio ct quasi m finita multitudine se ouertea alla fede de xpolui mise in nello animo alli in peratori de roma chi illi psequitassero gsti xpiai Vnne quella fo una grandissima persecutione & multi forono morti crudelissimamente per lafede de xpo. Et pquesta tribu' latõe dio mando lo secundo angelo ao e lo collegio & ordine de martir liquali sonaro la tromba coe ligh predicaro la fede de xpo pcofortare li xpiani chi no hauessero pagura de morire del corpo sapiando co li restaua uita gloriosa eternalemente ad la nima. Nota cti la tromba fo sonata alla bactallia pfare com' bactere ardentemente po questo angelo sonao la tromba coe sonao la predicatioe uole dire che predico accio che le persone xpiane pilliassero oforto & fossero forti o tra li tormenti & otra la morte laquale li dauanoli psegtori. ET TANO: VAM MONS MAGNVS igne ardens mussus est in mare. Croeradi re Et como uno monte grande ardente de foco fo buctato i ma re. Nota ch questo monte grande le lo demonio cio e sathanas elquale e buctato tra lidemonii. & fo decto monte pla altecza della soa superbia plaqueso buctato del celo. Et in nella sancta scriptura fo decto Re de supbia. Rex est sup omnes filios sup bie E decto aduncha lo demonio monte plasoa alta superbia & grande plasoa possanza laquale luy ha de temptare le psoe Etle qto gran monte ardente de focolace de ma & de inuidia otra laecclesia & o li xpianí & e ardote de foco de ira & de i uidia del în ferno în nelqle sempre lui arde & ua doue el uole. Perlo mare in tenderemo el populo delli pagani liquali no credenao in dio ma adorauano li ydoli. Quisto populo fo decto mare p cti cosi como el mare se onfia cosi li pagani se onfiauano psu perbia. Et questo era al tepo chi segnorianano el mudo Et cosi como el mare se in fla cosi elli se in flauano pluxuria. Et co mo el mare e in stabile & sempre fluctua così illi erano in sta/ bili & sempre fluctuauano p chi mo adorauano asto dio & mo questo altro Et con gran diversita de dii era tra loro Et po no ce era niuna fermecza ne stabilitate. Item illi crano salzi como el mare doe erano senza dolcecza della speranza dellaltra eter na uita. Vole aduncha dire chi sonando lo secundo angelo la tromba cio e predicando li fancti martiri in nello secundo stato della eccleha fignificato p lo secundo segello desto de sop. Vno grande monte ardente doe lo demonio principale fo messo o/ uero buctato in mare ao e in nello populo de pagani. Vole di re Che lo demonio uedendo la ecclesia crescere & prosperare gra foco de tra se bucto in maretcio e se bucto tra li pagani & mestí cose tra loro ad temptareli & ad mouerli fortissimamente cotra la ecclesia de dio. Ma qui se porria de mandare. Non era ana ti etiamdio lo demonio tra loro! Respondo co si. Como adu / cha se bucto tra la paganí se el ce era. Respondo Che el se buc to con maiore forza & possanza. Cio e luy mise & mecte tucta la soa forza & postanza co lo foco grandistimo de ira & de in ui dia otra la ecclesia de dio. ET FACTA EST TERTIA pars maris sanguis. Cioei adire Et la terza parte del mare fo

facta sangue. La terza parte del mare se deue in tendere como fo decto della terza parte della terra. Et per lo mare se in tede lo populo de paganí como e decto elquale se parte in tre party ouero in tre oditioi. La prima e de quilli chi adorauano xpo ma se occultauano p pagura de morire. La secunda parte si e de quilli ch credeuano & sillo mostrauano. La terza parte si e de glli ch no credeuano nello mostrauano. Et questa terza pte era quan el tucto. Vnne gsta parte fofacta sangue coe sagui nolenta pri gita terza parte persegtauano li xpiani & faceale morre senza misercordia & forono multitudine quasi in nu / merabile & spandeuano sangue in finito po qsta tria prefodea sangue coe plo gran sangue de xpiani loquale spandeuano. ET MORTVA EST TERTIA PARS creatura 4 que babent animas in mari. Cioe adire Et la terza parte delle cre ature chi banno anime in mare e morta Et la terza parte delle creature che hanno anime. Nota che per lanima in laquale sta la uita in gsto passo se in tende la scientia & la doctrina. Como dixe cato Nam sine doctrina uita est quasi mortis ymago Et po quando dice le creature chi hanno anime in mare. Vole di re li sauii & li philosofi liquali erano al mundo in gllo tepo tra li paganí in Athenes & in roma & in multi altrí loch. Siche nel mare coe in nello populo de pagani el era alcuna creatura che bauea anima cioe ct bauea scientia & doctrina. Et de quisti cu' fi facti la terza parte fomorta de morte de colpa cioe de pecca/ to & morte eterna. Per che alcuni se puertereno palesemente co mo fo dionisio grandissimo philosopho in nello studio de athe nes. Et alicuni altri se puertiano ma occultamente per pagura. Et la terza parte forono quilli co no se puerterono Et asta ter/ za parte fomorta p peccato de crudelitate & forono morty in nella morte eterna. ET TERTIA PARS nauium i terit Cioeladire Et la terza parte delli naui periculo. Per la naue la quale porta le psone p lo mare deuemo in tendere li principi & li rectori del populo de pagani liquali forono dicti naue per co con como lanaue sta sopra al mare & sillo calca. Cosi li prin' cipi & li rectori stando sopra el populo & sillo sobpeditano. Ite gill che stando in nella naue sono alti dal mare. Et gill chistano fora in mare stanno piu bassi. Cosi quilli ligli sono in nello a

more delli principi sono alty sopra lo altro communo populo. Et quilli chino ce sono stando bassi co li altry Queste naui cioe li prinapi sonno in tre parti como le decto de sopra & la terza parte cio e quella ch psegtaua li xpiani & no uolse receuere la fede de xpo. periculo. primo quato allo peccato della in fideli tate secundariamente quanto allo perículo della morte eterna. ET TERTIVS ANGELVS tuba cecinit. Croe adire Et lo terzo angelo sonao la tromba. Lo terzo angelo fignifica lo ter/ zo ordine de predicatori liquali dio mando al mundo in nello terzostato della ecclesia significato plo terzosegello. Et asto terzo ordine de predicatorije lo collegio delli sancti doctori the ology. como fo sancto Iberonimo Augostino Ambroso Gre gono Bernardo. & multi altry liquali forono bomini de súma scientia & sapientia quanto adio &gnto allo mundo secundo ch chiaramente appare in nelle loro scripture. Questo angelo cioe questo ordine de predicatori fo mandato da dio ad sonare la tromba doe ad predicare & Fortare la ecclesia soa laquale era gia facta grandissima p tucto el mundo. Ma pure el era nello terzostato delle tribulationi & psecution della beresia laquale lo demonio hauca posta tra lixpiani. Vedendo eldemonio che no potea in pacciare co la ecclesia de dio no crescesse ne colli iu' dey in nello primo stato ne colli pagani i nello secundo stato p che tucti erano facti xpiani. Ello si ymagino unaltro modo coelde mettere herefia tra loro & de fare ch lixpianiracecassero in nella fede. Et poldio trouo remedio & mando lo terzo ange lo aoc lordine de doctori | liquali co la loro grandissima scien' tia de dararo omne dubio & tolsero uia onge beresia. ET CE CIDIT DE CELO STELLA magna ardens tamquamfa cula. Cio e adire Et casco del celo una stella grande chi ardeua como facula. Per lo celo se in tende in questo passo lostato della fede xpiana elquale aspecta la eterna beatitudine Per la stella se in tende omne bona persona alta p stemplatioe sferma per fede locente pdoctrina & phentia. Dice aduncha chin questo terzostato una grande stella cadecte de celos cio e uno grande doctore ouero prelato cadecte dello stato della fede xpiana. & deuento heretico ouero uno grande numero de doctori & prela ti della eccleha liquali erano como stella in celoicadectoro dal

celo coc cadectoro dallo stato della fede xpiana & deuentaro beretici. Et questo fo uno preuete de alexandria logle fo princi pale fundamento della herefia Et habe nome Arrio. Et fo della parte de egipto Vnne el se fece una grande septa de heretici li quali se chiamarono arriani Nota che secundo che jo decto de sopra el demonio no potendo piu psequitare la ecclesia de dio co li prinapi pagani dello mundo p chi tucty erano facti xpiai El se ymagino de trouare unaltro modo cioe che luno xpiano plequitasse laltro mectendo in fra loro diuerse oppinioni de be' resta. Omne el mise in nella mente de questo arioielgle auanti era una stella grande in nello celo cio e in nello stato della fede xpiana & luceua pgrande doctrina el demonio lo tempto del la fede & dectele ad in tendere chi tu xpono era dione no era filliolo de dio propriamente. Ma chalmundo fo uno bono ho' mo & fo decto filliolo de dio. Ma pure se dicea ch you xoo era la piu nobile creatura che dio potesse creare. Vnne questa era grandissima & persida heresia & de structione de tucta la fede xpiana. Dice aduncha chuna stella cadecte dal celo cioe uno grande doctore & prelato cadecte dello stato della fede xpiana & deuento heretico unne nota che e defferentia tra heretico & pa gano. Pagano e quello co no el baptizato ne crede alcuna pte della fede de you xpo. Ma hereticole quello co e baptizato & crede lafede de xpoma no ophtamente ma erra i nella fedein alcuna cola. Et quisti beretici sonno piu pericolosi alla ecclesia de dio cti li pagani pio cti le psone séplece credendo cti siaon bo ni xpiani acceptanole loro parole & filli credono Et in questo modo multi in gandati da loro periscono. Ma lipagani ouero iudey liquali no sono baptizati no possono cosi in gandare le plone groffe pct ypi no li credono & guardanose da loro. Et q staje la cascione cti la ecclesia vole & priecte ctile iudey steano tralixpiani & plosimile lipagani ma no priecte ct ce fteanobe retici ancti como ne appare alcuno de elli deue esfere arso accio cti no facciano piculare dalla uera fede le altre psone. ET CE CIDIT IN TERTIAM PARTEM fluminum & in fon' tes aquaz. Cioe adire Et casco in nella terza parte delli flui & nelle fontane dellacque Questa stella ct cadecte da celo cadec te i nella terza parte delli flumi que della sancta scriptura. Vn

ne nota cis la sancta scriptura elassemelliata ad uno flume laq le ha tre parte. La prima le lo uecchio testamento. La secunda l ello nouo testamento La terza e la expositione delli sancti doc tori liquali exponono la sancta scriptura. Et in osta terza pte cadecte afta stella p chi ella exponeano male la sancta scriptura plo elli cadectoro in berefia & in nelle fontane dellacque. No ta chafte fontane sono quactro ao e actro euangelisti Et como dalle fontane nascono le acque con de tucte lacq nasce la fede xprana & lo ognoscemento della scriptura & in queste fonti ca' decte qua stella poict male & puerfamente exponeano & in tendeanoli sancti euangelii. ' ET NOMEN STELLE di' citur absentium. Cioe adire Et lo nome della stella si e ascezo Questa stella ave questo beretico fo decto ascenzo pla grande amaritudine ci ha lo ascenzo pio ci questa heresia daua ama/ ritudine ad quilli cti la segano Cioe ctili fecea andare alla ama ritudine della morte eterna. Et anch alli xpiani chi foro i allo tempo afta hereha li fo grandistinia amaritudine. Per chi multi uescoui & prelati della ecdesia de dio p questa heresia forono morti & shnaty & descacciati dal mumdo & uiuectero i quello tempo in grandifima amaritudine. Et qfto era lo ascenzo ama ro de questa stella. Nota chi qsto arrio in dusse lo in peratore de gllo tempo ci hauca nome constantino & ad posta de gsto arrio heretico lo în peratore de roma persequitaua li uery & catholici xpiani. plo dice chi questa stella ha nome ascenzo pla soa gra de amaritudine. ET FACTA EST TERTIA PARS a quay in abinthium & multi homines mortui sunt de aquis quia amare fete st. cio e adire Et la terza parte dellacque forofac te ascenzo & mlti homini sono morta placq pio ch forono fac te amare. Lo ascenzo e tanto amare et no se po mesticare con cosa si dolce co pure no sia amaro Aduncha la scriptura sia dol ce como ella dice. Spus meus sup mel dulcis quando ella le be ne exposta. Et cosi quando ella e exposta appresso bene | & me/ stecataci una falsa expositioe heretica la scriptura dolce deueta amara plofalzo in tendemento & expositioe. Adunca dice che la terza parte dellacque coe le exposition della sancta scriptu/ ra facte p questo heretico fo facta ascenzo coe amara poiche falsamte e exposta. Et po multi homi light bero de gita acq

de

TQ.

the tre

efto

2/2

Etq

200

noh

100

CE

ion'

cio e quilli cirrecepeuano afta falía doctrina moriano anto al lanuma perchi deuentaro beretici & forono posti in nella morte eterna i nello in ferno. Et questo p ch le acq erano amare |cioe| le doctrine de questo beretico erano false. ET QVARTVS ANGELVS tuba cecinit. Cioe adire Et lo quarto angelo sono la tromba. Questo quarto angelo significa lo grto ordine de p dicatori mandato da dio liquali so al presente tempo in nello quarto stato della ecclesia significato plo greo segello desto de sopra In nello quale stato la ecclesia ha hauuto & ha al presete tribulatiõe & plecutiõe de ypocrifia lagle ha fato plo te popassa/ to grade danno. Et otra qita ypocrifia laqle ba regnato & reg al psente diomando lo quarto angelo cioe lo grto ordine de predi catorí Et mando tra quistí predicatorí Sancto domínico elqle fodo lo ordine de quistí predicatori & mando Sancto francesco elquale fundo lo ordine de fratrí minori. Et glt sono diffusi p tucto el mundo pionare la tromba cioe ppredicare & coforta re la ecclesia acció cto ella se guarde dalla ipocrissa de sergio mo naco & de macchomecto | & dalla ypocrifia laque el multo gran/ de in nella ecclesia de dio. Et nota ch ppocrisia e una mostra de fore de sanctitate & de bona uita ma illa e ria & dessonesta in existentia & de quisti molto al presente lo mundo ne e repleno ET PERCUSSA EST tertia pars solis. Cioeladure Et la terza parte del sole fo percossa. Per lo sole in questo passo se un tende lo stato delli prelati superiori & maiori in nella ecclesia de dio liquali deueno effere in celojcio e in nello stato della fede xpia/ na como el sole, pede loro sonno sopra tucti li altri della fede xpiana como el sole le sopra tucte le altre stelle del celo. Nota ch lo sole ha tre odition Prima il e una fote de tucto el corpo! rale splendore del celo Cosi el prelato maiore como uno sole de ue essere alli subdity una sonte de luce & de splendore de fede & de bona doctrina & deue illuminare li altri cioe amaestrareli La secunda oditiõe del sole escio le ad modo de una fornace de ardore. con lo prelato maiore deue effere ad modo de una for nace calda de caritate Et tucti li soi subditi lui deue scallare in amore de dio & del proximo. La terza oditiõe del sole je che el lo el prinapio de onge pollulatioe & germinatioe. Con el pre' lato deue effere al sou subdito principio & casciõe de onge bene



fare & de onge bona operatione. Ma nota cis trombando cisto angelo laterza parte del sole fo p cossa ao e predicando quisti predicatori liquali fono anchora nel mundo la terza parte del sole avelde quisti prelati maiori fo pcossa. Qui nota chi la pri ma parte de quisti prelati sono gli ligh lucuno p doctrina & ar dono pferuore de bona uita. La secunda parte sono quilli hqli no lucuno pdoctrina peti iono senza lectera ma ardono pfer/ nore de caritate & de bona uita. Et de queste dui parte pochine so al presente. La terza parte sono gli hqual no lucono poc trina ne ardono p feruore de caritate & de bona uita | & questa parte e grande & maiore delle altre. Et questa le pcossa dalle p dicanse de afto angelo co predica | po co gfti plati sono profit colle parole delle predicanze lequale litocca & firisce multo. & maximamente quado se predica o tra la ipocrissa. lagle cosafa do & deueno fare spesso li predicatori. Ma po chi sono pcosti q' sti prelati p ctilli sono ypocriti mostrando de essere casti & no sono ma sono luxorios. Mostrano etiamdio de essere homini ecclesiastici & sono homini diabolici daty ad omne uitio & pec cato. Et afta parte del sole fo pcossa pquesto arto angelo ad mo do che exporto. ET TERTIA PARS LVNE ET tertia pars stellazt ita ut obscuraretur tertia pars eozy. Cioe adire & la terza parte della luna |& la terza parte delle stelle p tal modo chi se obscuro la terza parte de loro. Nota chi la luna se menore chel sole ma pure ella je maiore delle altre stelle ja tucta la soa luce receue dal sole. Et poy la diffunde la luce soa alli altri. Et p questa cascione p la luna se in tendono li prelati in feriori co mo sono Plebani Archipreuety & preueti liquali hanno cura de anime. Quisti sono como luna ouero deueno essere como lu na cti elli receueo la luce oueo deueno receuere la luce della bo na dostrina dal soleicio e dalli prelati maiori. Et deueno diffu/ dere al sou populo în feriore la luce della doctrina & della sca uita & sonno maiore de loro subditi. ma sono minori de loro maiori prelati. & po elli sonno dicti luna. Anchi de quisti la terza partene fo pcossa sonado lo angelo la tromba cio e predica do li predicatori presenti. Et no forono pcossi li boni ma sola' mente la terza parte al modo che lo decto del sole. Ma questa terza parte e lamaiore & quan el tucto al tempo presente. gstí

sonno pcossi dalle predicti liquali predicano contra la ypocrisa Et loro sonno replení de essa. p ch elli mostrano de essere psone de dio & sono psone dello diabolo. Loro mostrano cit deiunano quando omandano el iciunio al populo & loro non deiunano may ouero rare uolte pcoprire la loro ypocrisia & mostrano de essere repleni de omne uirtute essendo repleni de omne uitio. Et po elli fono ypocriti mostrando el strario de quello cti sonno & aftale la ypocrisa. Et nota ch yo no parlo delli boni ma solam te della terza parte como fo decto del sole. Vnne la prima parte della luna sono quilli prelati in feriori ligli lucono p doctrina & scientia & liquali se moueno uelocemente ad fare quo chi loro in segnano & predicano al sou populo. Como fa la luna cti lu' ce & mouese piu de tucte le altre stelle & planete. La secunda parte sono quille ligh ben chi no lucano p doctrina ouero scietta almeno se moueno uelocemete ad fare le bone & sancte operati oni & sonno ueloci in nel ben fare. Et queste dui party della lu na no sono pcosse. Ma la terza pte sono gli ligh no lucono p doctrina ouero scientia ne se moueno uelcomente al ben fare & alla bona & sancta uita. Et questa terza parte e qlla ch fo p' cossa. Nota che ple stelle se in tendono quilli religiosi fratri & monachi. p chi le stelle stando fixe in celo con li religiosi deueo stare sirmi in nello loro in daustro. Item le stelle illuminano de nocte la terra con li religion deueno illuminare la terra cioe li homini terreni al tempo della nocte cio e della obscuritate pre sente & deuenole illuminare p predicanze de boni exéph. Item le stelle appareno essere piccole ma sono grandissime. con deue no lireligiosi apparere piccoli al mundo per humilitate in nello babito & in nella sancta uita & essere grande auanti adio psa' tate. De queste stelle la terza parte so pcossa dalle predicanze Nota chi quando lo predicatore predica otra alcuno uitio logle regna in luy el se prote se medesmo. como se dice in nello pro uerbio uulgare quando alcuno dice contra de se, el se dice. Tu te hay dato co la zappa su lo pede cioe tu hay pcosso te medes! mo. Et po ch li religioli sono pdicatori liquali se in tendono p questo arto angelo anchi fo pcossa la terza parte de loro cioe da loro medelini p ct le prediche ct fano o tra li uiti loro sonno de quilli repleni. Et nota chi delli religiosi sonno tre parti secu do tre uoti chi loro fano qudo illi entrano in nella religione Et fano uo to de obedientia castitate & pouertate. uoluntaria.le dui prime parte cioe obia & castitate no sonno achora palesemente prossema la tertia parte co e pouertate le percossa fortimente. Vn. ne quasi tucti cercano de fugire la pouertate Et pquesto illifa no grande ypocrifia de mostrarese sancti & boni essendo el otra rio. Manota co questo no fano tucti ma la terza parte. Per o dice chel se p cosse le stelle & cti se obscuro la terza parte de loro Lireligioli fono tre parti. La prima je de quilli ligi se dando ad scientia & sanctitate. La secunda parte sonno de quilli ligh se dano pure ad sanctitate & ofte due parte sonno lucenti psancti tate & bona uita. La terza parte sono de quilli ligh no se dan none ascientia ne asanctitate. Et quisti no solamente sonno p cossi ma sonno obscurati pmalitia & pomne in niquitate Et q' sti sonno mali & inique bestie per ch elli sonno occisi & no studi anone ad scientia ne ad sanctitate. & po quisti sono sentina de onge peccato & untio Et quifti fono qua parte laque le obsaira& ceca pgrandissima inigtate. 'ET DIEI NON LVCERET PARS TERTIA & noctis similiter. Cioe adire Et del di no lucea la teeza parte & sunilimente della nocte. Cioe adire Elfo pcossa la terza parte del di & la terza parte della nocte ci non lucea Per lo di se in tendono li homini & femine mundane ric chi. liquali sonno assimilliati al di p la luce delle recchecze & li pouri sonno assumilliati alla nocte p la obscuritate della pouer tate. Et como el di & la nocte sono illuminati dal sole & dalla luna & dalle stelle. Cosi limundani ricchi & poueri sono illui/ nati & amaestrati dalli prelati maiori & menori & dalli religio fi. Nota co de quist mundani alcuni sono pfecti alcuni sonno in p fecti ben chel siano del numero delli electi. Et quisti luco pure pquale co modo de deuotione. La terza parte sonoli re probati da dio. & quisti no lucono p alcuna deuotioe pet ella no ieiunao no orao no fano elemona ne alcune operato i legla lucono pdeuotione. ET VIDI ET AVDIVI VOCEM VNIVS AQ. VILE uolantis per medium celum dicentis uo ce magna. uel uel babitantibus in terra. Cioeladire Et ui/ di & audiui la noce de una aquila co nolana per mezo del celo dicendo co grande uoce Guay guaí guaí ad quilli ch habitao in terra. Per questa agla in tendemo San iobani elquale como fo decto de sopra fo assemelhato allagla per lo son alto nolare de cotemplatione & per lo sou soctile nedere & claro. Questa aquila uolana per mezo el celo cio e per mezo el stato della fede xpiana elqle tende alla beatitudine eterna. Per lo mezo ua san iobani cio e el no declina piu ad una parte co allaltra ma dice equalemente. Et dice così ue ue ue que guay guai guai ad quilli chi habitanoin terra Che uol dire gito! Kelpondo. uole dire cis deretro ad gst quactro stati della ecclesia predicti. El restano tre altry per liquali serrando guay ad glli cto habitao in terra. Cio e aquilli cti habitano in terra co la mente & collo desiderio p chelli no desiderano altro chi terra. Ad quisti serra/ do tre guay coe tre grande miserie in quisti tre stati della eccle ha liquali deueno uenire. Et per 10 exponendo quole dire. El dice como sequita. DE CETERIS VOCIBVS trum an' geloy, qui erant tuba canituri. Cioeladire Delle uoci chi resta/ no de tre angeli chi deueno sonare la tromba. Vole dire Quista tre gury chi sono dicti de sopra regnarando sopra de quillichi habitano in terra al tempo chi li tre angeli restarando ad sonar la tromba loro. Cioeladire chi al tempo delle prediche chi farra do le predicatori de quisti tre stati della ecclesia ligh deueno ue nire. el seguitarando gsti tre guay sopra glli co habitano i ter ra. al modo cho decto de sopra. ouero quando gsti tre angeli cireftano ad sonare la tromba sonarando. In quello tempose gtarando quisti tre guay ouero tre grandissime miserie alli bo mini mundani ouero terreni: Capa bin

TOVINTVS ANGELVS TVBA CECINIT Cuo la dire Et lo quinto angelo sona o la cromba Que sto quito angelo significa lo quinto ordine de predificatori liquali serando nello gnto stato della ecclesia el quale stato serra poco auanti ante xpo. Et lo sexto stato preni te El quale stato serra poco auanti ante xpo. Et lo sexto stato pra al tempo de antexpo. Et lo septimo serra da po la morte de antexpo in sine alla sine del mundo. Et pese el siano tre staty gli es restano in sine alla sine del mundo. No creda alcuno p questo chel debia essere longo tempo. Pe che qsti serrando breui almeno le dui ultimi. Et quello de antexpo serra de tre anni &

mezo Et quello de retro serra anchi menore. Ma quito debia es sere grande questo gnto el no se sape ma se sa bene chel comen sara presto. FT VIDI STELLAM de celo cecidisse inter ram. Cioeladire. Et uidi una stella chi era caduta da celo i ter' ra. Nota cti questa stella significa el demonio maiore el que ha nome lucífero. elquale fo creato da dio i nello principio qudo ch li altri Ma questo passaua tucti in splendore de sapientia & de uirtu & possanza. Et poselse nominato lucifero pehe el por taua la luce plo ch grandissana luce spirituale era in lui | Et per tanto el era una stella splendissima auanti chel cadesse dal celo al modo che fo decto de sopra. Dice aduncha San iohanni che uede una stella cti era caduta dal celoin terra. Et nota cti non dice chi cadesse loueo chi cadera ma dice chi lera caduta sa ha gra distimo tempo dal principio del mundo. In quello dy proprio ouero in qua hora chi lucifero fo creato el cadecte da celo per la soa superbia como e decto de sopra. Ma dice co cadecte sopra la terralctoe in nello in ferno. El quale e uno loco grandissimo & largissimo in mezo della terra | & e obscuro & pieno de foco in ex tinguibile fetido & fenza fianma |& po no rende luce grade ma pure cele alcuna cosa de luce accio che li dampnati se possa no uedere luno laltro. El patre lo filliolo lla matre la filliola lo marito la mollie. & cosi li altri accio chelli habiano maiore pe/ na & tormento Inquesta con facta terra cadecte ofta stella co' fi facta doe lo demonio principale. Et benchel fia deputato allo in ferno dapoy le scesso ch fine allo iudicio finale el sia sopra la terra ad temptare li homini. & questo le p corona & merito de sancti accioct siano temptati & loro habiano uictoria delle teptationi & meritino de effere coronati & premiati in nella et/ na uita. ET DATA EST ILLI dams putey abissi. Cioe adire Et foli data la chiaui dello poczo dello abisso. Nota cislo abisso le lo inferno. Et tanto le adire abisso quanto una profu ditate grandissima obscura como sel fosse uno grandissimo poc zoi& fosse tanto profundo che no bauesse fundo & quella psun' dita serría decta abisso & cosi in loin ferno. Ma che significa lo poczo dello abisso. Re spondo chi signisica la profundissima ma litia del demonio cio e de lucifero & della soa mala uolumpta te de fare male. Et tanto e adire lo poczo dello abisso Como la

profundifima malitia & uolumpta pessima de lucifero &de tuc to lo in ferno. Questo poczo fo serrato ia je gran tempo & so qua si mille anni ch fo serrato quando dio refreno la soa malitia & tollsele la possanza chel no potesse piu tato offendere alla fede xpiana como ello solea. Et chel no potesse piu fare colli prin' cipi del mundo cti elli psequitassero la fede xpiana & che non defendissero la xpianitate dal demonio elquale uoleua & cer/ caua & sforfauase ad soa possa de desfarela co multi signori & in patori delliquali lo ultimo fo uno nominato ualente elgle fo fratello de ualentiano imperatore. Questo fo lu ultimo im/ peratore che persequito la fede cristiana & la ecclesia de Cristo in nelli parti de leuante. Et in questo manco in tucto la per/ secutione del nome de xpo. & del cristiam Et questo per che in qua fiata el forefrenata la malitia grandissima del diabolo & folt tolta la possanza chel no potesse tanto piu fare otra la ec clesia de you xpo. Et questo uo le dire colo poczo dello abisso fo serrato. Et nota chel fo serrato accio costesse con serrato mille anni como apparera nello processo de questo libro. Et ophi mil le anni el serra aperto el poczo elquale era serrato coe Elserra renduta lasua possanza al demonio. Et serra permesso chel apra el poczo della ioa grandisima malitia otra la fede xpiana. Et quisti mille anni terrao allora cio e gndo el ferrao passato dalla nattuitate de xpo Mille & cccc anni & in nello quinto cento à ro ferra questo gnto stato & ferra aperto el poczo como e decto no perso el ferra aperto in nello principio de allo centonaro ma auatichel finisca ouero au inti chel sia el mezo & piu & meno fo lauolunta de dio Nota che la chiaue fignifica la possanza. Et tanto e adre chad questa stella chera caduta dal celo era data la chiaue dello abisso Comoje adire ctiad lucifero demonio cti cadecte da celo h serra data & permessa la possanza chel apreralo poczo che le stato serrato della soa profundissima malitia & mala uolunta. / ET APERVIT PVTEVM ABISSI& ascendit fumus putey sicut fumus fornacis magne. Cioe adire Et aperse lo poczo dello abisso & ascese el fumo del poczo como fumo de una grande fornace. Nota cio como lo demonio hauer ra la chiauz cioe la possanza de aprire lo poczo dello abisso subi tamente buctara fora la soa malitia & la soa mala uoluptate 3

la fede xpiana. Per lo dice chi effendo aperto lo poczo el ne uscio lo fumo. Questo sumo co usao fora del poczo significa una gra dissima beresta laquale uscira dalla profunda malicia del deo/ nio como fumo. Et questo fumo lignifica la predecta berelia la quale obscura lo i tellecto & la mente como el fumo obscura lo aero Et la pruna cosa che lui farra serra questa che farra ucnire una heresia otra la fede xpiana. Et questa heresia uscira dalla malitia del demonio como uno fumo fora del poczo. Et per ch ella serra grandissima. per o dice chel serra como fumo de una grande fornace laquale produce gran fumo & multo alto. Così questa heresia serra multo grande pche multe persone la tene' ra & andara multo alto. p chi andara in fine alli prelati maiori della ecclesia secundo ch' appare in nella parte sequente. / ET OBSCVRATVS EST SOL ET AER de sumo putei. Cio e adure Et obscuro lo sole & lo aero dello fumo dello poczo. Per lo sole se in tende in questo passo li prelati maiori della ecclesia & de maiore dignitate in nella fede xpiana liquali deue effere como sole tra li altri xpiani. Per lo aero loquale e alto sopra la terra se in tende li principi mundam liquali sono alti pingno ria sopra la terra cio essopra li homini della terra. dice adunca cis lo tumo cis oscio fora del poczo dello abisso ando si alto a fo fi grande che obscuro lo sole & lo aero. Vole dire cti la beresia laquale el demonio ferra uentre al muudo della soa profunda malitia serra si grande che ella obscurara li maiori prelati della ecclessa no per o tucti ma solamente la terza parte como so dec to nello precedente capitulo. & anchi obscurara lo aere coe ob scurara li principi dello mundo mundani. Cioc che li prelaty maiori ecclesiastici & li signori mundani per grande parte serra do in quella herefia & serrando heretia. Ma co herefia serra q' sta & de co oditiõe. San iohanni nollo scrue. Ma elle da crede re che ella serra dispositiva alla fede de antexpo. Cioescis qua berefia serra & di ra che xpo non e dio ne e lo messia cio e | xpo promesso in nella sancta scriptura. Et nota che sa el demonio q si comenza ad mectere questa beresia in nella fede x jiana. Vn ne elle mo dice anni doceto che in lectera el fo uno grande doc' tore in theologia preuete & rectore de una grande pieuania el quale comenzo una grande heresia dicendo chel non era uero

el corpo de xpo quello elquale uene sacrificato sop lo altare. & multe altre berefie. Et predicaua questo. Et enci facta una sep ta in quelle party de ofta berefia & multi principi & caualeri de quello Regame teneno qta hereha. Et le seqcy dello predec ta heretico uando anchora predicando in quello Regame lesoe predicte herefie Questo doctore hauea nome maistro iohanni de ulfi elquale fece la mala morte como conmunamente fanno li heretici. Vnne essendo ogregato tucto lo populo alla soa pre dica volendo affirmare quella soa beresia subito como ello mo to su lo pergolo auanti chel dicesse parola alcuna el se torse la so a bocca i fine alle orechie & perdecte la fauella & poco poy illo mort. Questo dico qui aciochenuy uediamo com fine da mo el demonio comenza ad mestere delle soe beresie in nella fede xpiana. Ma quado el hauerra lachíaue & hauerra aperto lo poc zo dello abisso in quella siata serra la beresia grandissima ptuc to el mundo. Et nota questo passo. ET DE FVMO PV TEI exterunt locuste in terram. Croe adure Et del sume dello poczo uscero cauallete in terra. Dice che del fumo del poczo usce ro cauallete in terra cio padire della herefia del demomo uscero multe cauallete in terra. Queste cauallete significa una septa o uero pagnia grande de predicatori liquali andarando per lo mundo predicando quella heresia & sobuertendo le bone perso ne & serra ad modo de una pestilentia de cauallete quando elle multiplicano tanto che gualtano omne cosa. Dice aduncha de lo fumo cio e della berefia del demonio uscero cauallete in terra cio e luscero de hereticy una grande septa como una multitudie de cauallete liquali andarado p la terra cioe plo mundo predi cando la herena predecta. Et nota cio quisti hereticy sono asse' melliati alle cauallete per tre rascioni. La primaje per lo color per o ci le cauallete pestilentiale de lequale nui parlamo sono de colore brefino uile & dispecto Cosi gsti hereticy liquali anda rando predicando quella herefia ferrando uestity de giso ouero altrí pandi desprezatí como ypocriti accio che illi siano più cre' duti. La secunda je che le cauallete guastano doue el se meste no & in nelli canpi & in nelli fructi della terra quando li ela pe Rilentia de quelle con quisti hereticy guastarando omne bono stato de bene fare per che ellimecterando quasi in tucta laxpi

anitate ouero in grande parte la bereha. La terza occasione el p che le cauallete hanno piu lungi li pedi de retro ctiquilli de nanti |& per |o elle saltano uerso el celo in alto ma subito cadeo abasso. cosa quisti hertici predicando saltarando in alto cio e in celo dicendo delle cose alte de dio ma caderando abasso p la be resia ma co significa co quista beretica bauerrando piu longi li pedi de retro chi dauanti como banno le cauallete? fignifica chi elli bauerrando piu grande amore al mundo & alle cose dello mundo co no hauerrando adio. Vine São augostino dice chel pede dellanima e lo amore. Secundo chappare in libro ofessi onum. Amor meus pes meus illo feror quocung feror. dice lo amore mio e el pede mio cio e dellanima mia & co quello laia mia ua doue ella ua. Aduncha el pede de retro & quello de a' uanti fignifica dui amori cio e quello de dio & quel del mundo Lo pede de auanti fignifica lo amore de diojelquale se deue a' mare auanti omne cosa. secundo cti dixe xpo nello cuangelio Primum querite regnum dey & bec omia adicientur uchis.Lo pede deretro significa lo amore del mundo elquale deue essere deretro ad quello de dio. Aduncha gsti ypocriti & heretici hano piu longo el pede de retro como hano le cauallete cioe chama rando troppo piu el mundo & le cose mundane cti dio ben cti i nello loro parlare elli saltarando como cauallete cio e parlarado delle cose de dio & delle cose alte & celestiale ma elli caderando presto in terra doe mecterando la beresia in quelle parole. No ta secundo co dio ha reuelato ad alicuni soi serui co desideraua no de supere de che gente serrando quisti heretici & asta septa. fo resposto cti elli serrando del populo & della gente xpiana & le primi de quisti serrando preuett ouero persone ecclesiastice & agiongerandose con loro alcuni religiosi & multi mundani in grandisumonumero. 'ET DATA EST ILLIS POTE' STAS ficut habent potestatem scorpiones terre. Cioe adire Et foli data potestate como hanno possanza li scorpioni della ter' ra Nota et lo scorpione ha possanza de pongere li homini &de auenenarli in questo modo cti lui uene uerso lo homo como a' mico con le branche aperte & quasi como el facesse carecze allo homo. Et poy colla coda occultamente el ponge & auenenalo & questo e piu delli scorpioni ligli sono grandi in nelli parti de

leuante. Questa possanza hauerrando queste cauallete ci uene rando ad auenenare le persone ad modo delli scorpioni pio ct elli hauerrando dolce parole bone & sce nel principio & mostra/ rando grande amore alle persone. Et poy alla fine le pongerà do & buctarando fora elueneno della loro berefia. Et questo ser ra el modo loro mostrado co illi amao dio & lo proximo & co per carita de dio & del proximo uadano predicando. Et i afto gratioso aspecto & bone parole illi mostrarado le braccia aperte cio e lo amore de dio & del proximo & caritate & beniuolentia in uerso le persone Ma eo la coda doe al ultimo & occultamete pongerando con lo ueneno della loro dampnatisima beresia ET PRECEPTVM EST ILLIS NE lederent fenum terre neque omne uiride neque omnem arborem. Cioe adre Etfo li omandato co illi non guaftaffero le erbe della tra ne alcuna uerdura ne alcuno arbore. Nota cti i questo passo el colore uer/ de significa la clara scientia ouero notía della fede xpiana & la occasionele pet lo colore uerde oforta lo occhiol& ofortase lo occhio in nella uerdura. Et cosi lo occhio mentale dellaia se dele Eta i nella scientia & ognitioe della uera fede & ofortase i nella clara scientia. Aduncha plo uedere in tendi qui la clara & ue ra scientia ouero ognitioe della fede xpiana. Vnne pla uerdu ra se i tende tucti li fideli xpiani liquali banno la uera scientia ouero ognitione della fede xpiana Ma nota co fra quistije dif ferentia p ch alcuni xpiani hanno bene la fede uera de xpoma fono dibile & fanno poco fructo & fono poco alti dalla terra do e dallo amore terreno & quisti sonno appellati erba in questo passo. Alcuni xpiani sono firmi & forti in nella fede ad softene re omne uento forte de persecutione pla fede & sono alti dalla terra cioe dallo amore terreno. & fanno boni & dulci fructi de bone & sancte operationi Et quisti sono dicti arbori in gstopas so. Vole aduncha dire San iohani chi ad queste cauallete sarra omandato Cioe no ferra permello cho quifti heretici pollano no cere ad alcuna uerdura cioe ad alcuno et habia la uera fede ne alle berbe ne ad alcuno arbore coe adire ne alli fideli xpiani timidi & bassi ne alli forti & alti in nel ben fare. Ma nota che dice chel fo amandato co elle no deuessero nocere. ma non dice ct elle no deuessero pongere. pdare ad in tendere ct quisti be'

retici porrando bene fare despacere alli corpi delli fideli xpiani ma pure illi no porrando nocere cio e no porrando nocere le ai' me p chilli no porrando mectere in herelia quilli chi farrando ucrdi della fede. / ET NISI TANTVM HOMINES qui no habent signum dey in frontibus suis. Ciocladire Se non so lamente li homini liquali non bannolo figno de dio in nel fron te loro. Nota chel formandato alle cauallete cis elle nó nocesse ro allı fideli xpianı liqualı fono herba & arbori al modo sopra dectoma ci elle nocessero solamente alli homini liquali no ba no el signo de dio in nelle fronte loro cio e alli homini liquali non hanno la fede uera del crucifixo. Qui nota como fo decto de sopra chel signo de dioje la croce elquale signoje la ultima listera dello Altabeto hebreo Et ha nome thau & je figurata co mo e la croce. Et per o e scripto nel libro de ezechiel propheta Super quem uideritis than ne occidetis. Questo signo de dio a/ dunchaje la croce ouero la uera fede della croce cio e del cruccisso you xpo. Ad quilli co bauerrando la uera fede & serrando ucr di olarbori uerdi puerace fede de you xpo crocefixo no porra' do nocere queste cauallete quto alle anime. Maelle nocerando folamente acquilli co no banno el figno de dio cioe la fede no stra doe la fede uera dello crucifixo y bu xpo in nel fronte loro cioc in nelle anime loro como fo decto de fopra. ET DA' TVM EST ILLIS NE OCCIDERENT EOSISEt ut cru ciarentur mensibus quinque | & cruciatus eor, ut cruciatus scor pii cum percutit hominem. Cioe adire Et folli dato ch no occi dessero illi ma chelli cruciassero cinque misci & lo cruciamento loro como cruciamento de scorpioni quando percote lo homo. Et nota che fo dato ad queste cauallete coe el fo permesso che el le cruciassero & dessero pena alli arborí cio e alli fideli xpiani li quali sono fignificati per la uerdura delle berbe uerde & delli ar bori. pehe li boni xprani no uorrando segre quella heresia po quisti herticy darrando pena & cruciamento assay. Ma li fo dec to & amandato co elli no li occidesse cio e quanto alle anime p peccato de herefia ouero de in fidelitate. Ma solamente le crus daffero anquemisa ave in ang sentimenti del corpo Comoe in lo uedere in lo audire in lo odorare in lo gustare il in lo toc chare. Et in quisti ang modi hauerrando possanza queste caual

lete cioe afti hereticy de dare pena & cruciamento alli fideli xpi ani. Et nota cissono sey etate cio e in fantia Pueritia Adolosce tia Iouentu Vecchiecza & Etate de crepita. de queste sey etati trabamo fora la prima laquale e in fantia pet ad glli non far rando dampno ne despracero alcuno sict el restano cinq etati & de tucte queste cinquiarrando li xpiani cruciati & morty in grandissimo numero p che elli non uorrando credere quella he resia pessima lassando lauera fede de you xpo crucifixo. Etno ta chel cruciamento chi farrando quisti hereticy sarra como cru' ciamento de scorpione cti ferisce lo homo. Vole dire cti gsti he' reuci mostraranao bone parole & gran caritate alle persone das uanti ma deretro occultamente li stentarando & occiderando gl li co la coda. No qui co ofta berefia bauerra capo & coda. El capo de questa beresia sarrando le psone legle comensarando esta berefia & queste sarrando psono ecclesiastice. Et nota co sumi limente tucte quante le altre grande heresie lequale sono state al mundo sonno procedute solamente p psone ecclesiastice & lo ro sonno staty capo dequeste heresie & con sarrando de questa Et la coda sarrando alli liquali segrando questo capo & asta he resta doe alcuni signori & principi mundani. po fo decto de sopra che del fumo de lo poczo se obscurara el sole & lo aere cio eich de quella beresia sarrando li prelati maiori del stato eccle siastico elquale le significato plo sole. & osti sarrando capo della berefia. & alcuni principi del mundo liquali fono fignificaty p lo aere elquale e alto dalla terra. Et gfti prinapi & fignorimu dani farrando como coda in questa beresia p chin gsto elli se querando el capo sopra decto. Et posto modo el cauallete coe li beretici sopradicti andarando cruciando li ueri xpiani con la coda cio e co la fignoria mundana p cti elli soducerando li prin cipi del mundo la farrando co ypi co quilli xpiani ligh nouor rando tenere co ypi in quella herefia li farrando ftentare & mo rire. Et quisti beretia mostrarando amore & caritate in le paro le & dauanti. ma occultamente co la coda predicta elli fereran do & ocaderando li xpiani Et questa sarra una grandissima tribulatione alla ecclesia de dio. & polel dice sequendo. / ET IN DIEBVS ILLIS Q. VERENT homines mortem & no in uenient eam & desiderabunt mori & fugiet mors ab ipsis.

Ciocladire Et i quilli di li homini cercarando la morte & nolla trouarando & desiderarando de morire & la morte sugera daípi Questo se in tende delli boni & sideli xpiani liquali remanera/ do & no sarrando morte dalli heretici. Et afte uedendo la gran' dissima beresta nel mundo & uedendo manchare la fede xpia/ na & precipuamente pli preueti & alcuni religiosi liquali deue reano illuminare li altri in la fede. Et uedendo le stente chi sar rando facte delli boni & fideli xpiani cercarando la morte & no la trouarando coe illi hauerrando uollia de morire & prega rao dio chelli dea la morte. Et dio non uorra che elli morano ma uorra cli unano accocti no mancha la fede xpiana & poc casione chi elli possano o fortare li altri xpiani de minore uirtu & fortecza accioch nomanchenoin la fede xpiani . ' ET SI' MILITUDINES LOCVSTARVM similes equis paratis in prelium. Cioe adire Et le similitudine delle cauallete simili alli caualli apparecchiati alla bactallia. Li caualli apparecchia tí ad andare alla bactallia uando uelocemente & co grande in petu & furore. Con queste cauallete doe gsti heretici sarrando ad modo de caualli apparecchiati alla bactallia p c'è elli sarrà do ueloa & discorrerando tosto quasi p tueta la xpianitate co in petu & furore otra li xpiani pfecti & obacterando co loro co la soa beresia p fareli pdere la uera & sancta fede. / ET SV/ PER CAPITA EARVM tanquam corone similes auro.co e adire Ec sopra li capi loro como corone simile allo oro. Nota ch la corona fignifica uictoria cioe premio de uictoria p chan tichamente quilli chi haueano uictoria in la bactallia erano co/ ronatí secundo co dice San paulo. Non coronabitur nisi quile gitime certauerit. Nota anchi cibli caualli de queste cauallete sarrando li prelati ouero doctori della loro heresie. Item nota co lo oro fignifica la caritate & alcuna fiata fignifica el premio beatifico. Vole aduncha dire San iohanni Et sopra licapi loro como corone de oro Cioe la principala heretacy de quista plauer rando como uictoria otra li xpiani. Et Nota cono dice sopra heapt loro corone | ma dice como corone. Et uole dire ch non sarrando corone ma apparerando como corone cioe cto quelle no farrando uictorie ma parerando como uictorie. Verbi gra tia. Tra sancto laurentio martire & detiano in peratore fo una

grande pugna in questo modo. Datiano dicea ad sancto laure tio. negaray tu la fede de xpo. Sancto laurentio dicea no farro pcerto. la pugna fo grande & duro assay. Et permulti extranii modi combactio datiano co fancto laurentio cio e co multi& ua rii tormenti. Et auenga che detiano finalemente fecesse morire sancto laurentio. No p questo luy la uense ma parse cituy la uencesse. Ma sancto laurentio bebe ueramente uctoria po che luy no nego la fede de xpo como uolea detiano & co tucti lifor tormenti detiano no possecte uencere quella pugna. Vnne così farra nel prepolito noltro. Quisti beretici farrado itentare li xpi ani ueri & li xpiani starrando forti in la fede & in lo martino co la uera fede de xpo. chi hauerra in fine uictoria: Respondo col uery xpiani hauerrando uictoria. Et li hereticy hauerrado como unctoria coe elli parerando hauere unctoria litentando & occidendoli corpi de quilli xpiani. Ma in uerita ella no farra uictoria. Et perio dice chi sopra li capi loro erano como corone & no uere corone. Et polchilli pafte soe uctorie lequali bauer rando o tra li xpiani demostrarao cti debiano essere premiati i la beatitudie gloriosa como nui dicemo delle corone delli mar tiri. plo dice chi quelle corone. sarrando simile allo oro la no sar rando per lo de oro Vole dire cto you reputarando de hauere uic toria otra la xpianitate & ct per questo debiano essere merita/ ti della beatitudine glorifa. ET FACIES EARVM ficut facies hominum. Cioejadire & le faccie loro como le faccie delli bomini. Nota cii in nella faccia del homo sono quactro cose. L occhii lo nasol la bocca | & lo aspecto humano. Per lo occhio se in tende lo ognosamento Per lo naso la discretione Per la bocca la eloquentia | & Per lo aspecto humano la mansuetudine. Vole aduncha dire cto queste cauallete cioe li hereticy apparerando& mostrarando de essere saentisichi discrett eloquenti & mansuett & tucti humili p ypocriscia como le decto de sopra. ' ET HA BEBANT CAPILLOS ficut capillos muliez. Ciociadire. Et aueano le capille como capille de femine. Per le capille qui i questo passo se in tende la costumi ouero affecta & desiderii del bomo p ciò como li capilli procedono & pendono dal capo elgle ella principale parte del corpo. Coli li coltumi & li affecti ouo desiderii del homo procedono dalla mente laquale elapnapale parte del homo. Dice aduncha ct queste cauallete haueano ca pilli de femine. Vol dire et quisti hereticy hauerrando costumi & affecti ouero deliderii de femini quanto ad afte duy cole cio e|chelli fono flex ibile ad omne male & no hauerrando fortec/ za de Mantia in alcuno bene & sarrando lux uriosi. Ma nota cible capille delle femine sono lungi & coprono la bructecza del collo. & questo significa ctiqsti berezici sarrando luxoriosi ma coprirando la loro dissonestate sacendolo copertamente. Item p li capilli delle femine se in tende chquisti beretici bauerrando la fede delle femme. ' ET DENTES EARVMI SICVT dentes leonum erant. Cioe adire Et li denti loro erano como denti de leone. Nota cti p li denti de leoni liquali sono crudeli & frangono omne carne & offa de altrí animali. deuemo in te dere la grande crudelitate de quilli hereticy liquali ruderando crudelmente & frangerando li altri ueri xpiani senza resistentia alcuna. Aduncha dice co li denti loro crano como dentí de les one p dare ad in tendere cissarrando crudelissimi ad delansare & occidere li ueri xpiani & no hauerrando alcuna relistentia. p li denti in nella sancta scriptura significa la cogitatione & li pe serí dello in tellecto. Onde le cogitationi de quisti hereticy sar rando crudclissimi otra li xpiani. & poldice coli denti lorojera no como deti de leoe. ET HABEBANT loricas sicut lori cas ferreas. Cio el adire Et hauea o pazere como pazere de ferro. Nota cila panzera je una arme defensua facta de multi anel licti de ferro in catenaty in seme laquale defende el corpo dello bomo dalle arme offensiue. Per questa panzera in tendi una op pinione facta de multe auctoritate della sancta scriptura lega te & adunate in semi soctolaquale oppione se coprirando & de fenderandoli hereticy dalle sagecte della sancta scriptura. Lag le in dura li ueri xpiani otra de loro. Nota aduncha cti queste cauallete coe quisti hereticy de multi dicti & de multe aucto? ritati della sancta scriptura del uecchio testamento farrando la loro oppione heretica. &quella oppione loro cosi legata de mul te auctoritate sarra alloro como una panzera socto laquale illa apparentemente se defenderando dalle auctoritati della sancta scriptura & delli sancty doctori lequali liueri xpiani in ducera do otra de loro. Et nota co queste panzere no sarrando de fer roma como de ferro co e apparerando de ferro ma no farrando polde ferro. Et uol dire ctiquelle auctoritati della sancta scrip' tura lequali libereticy tollerando pla loro oppione | no farrado tolte secundo lo in tellecto della sancta scriptura & pono sarra do forti ne fortificarando la loro oppione | plo ella farra como panzera de ferro cio e apparera forti & uera ma no farra po da alcuna fortecza. Item p queste panzere de ferro in tendi li loro cori in durati & obstinati in la loro beresia. ' ET VOX ALA RVM EARVM SICVT nox curuum equo24 multo24 cur rentium in bellum. Cioje adire Et la uoce delle ale loro como noce de carri de canalli ciscorrono alla bactallia. Nota cis San iohanni parla qui al modo chi se facea antichamente de shacte re. Vnne li principali & nobile del canpoltanano in le carrecte lequale faceano trare ad multi caualli liquali correano alla bac talla. Nota cti p le ale in questo passo deuemo in tendere le pre dicationi ouero rascioni lequali li hereticy allegarando per la lo ro oppinione i nelle loro p dicanze pcticomo cti colle ale se uo la in alto sopra li altry Cosi quisti heretici p le loro predicanze ouero rasciói cto allegarando in quelle jelli se exaltarando sop li altri mustrandose più sapere & essere più sancti delli altri. Et nota che la uoce delle carrecte de multi caualli che correno alla bactalliale | uoce in petuosa tumultuosa furiosa & clamorosa.co si sarra lauoce delle predicanze de quisti hereticy plo chi elli pre dicarando & aducerando la loro rascione della heresia loro con in petu & co furía co clamore & tumultu o tra la ecclesia de xpo cioje otra li ueri xpiani. ET HABEBANT CAVDAS similes icorpionum. Cioje adire Et haueano le code simile alli scorpioni Nota chuole dire ch queste cauallecte hauerrando le code simile alle code delli scorpioni liquali portano lo loro ue neno in nella coda & co quella pugne. Per la coda deuemoin tendere li principi & li signori delle terre liquali secundo ctifo decto de sopra sarrando como code de quisti hereticy plo chin segnarando alloro queste hersie | & tenerando co elli. Et per o di ce cts queste cauallecte haueano le code simile alli scorpioni p ctili scorpioni no noceno & no fanno male se no colla coda. Co si quisti hereticy per loro soli no porrando nocere per uiolentia alcuna. Ma elli nocerando colle code do elco li principi &hgno

ri delle terre liquali alloro posta darrando gran pena & torme to & morte alli fideli xpiani. Et possequendo el dice. ET A CVLEI ERANT in caudis ea4. Cioe adire Et in nelle code loro erano li chioui. Nota cti uole dire ctila uiolentia delle pe/ ne & delli tormenti & della morte chi farra facta alli xpiani far ra pure in le code cioe in nelle signori delle terre secundo ctio decto de sopra. Omne per lo chiouo elquale pugne se in têde la uiolentia & la ofoxione lequale sarrando in le code cioje in li fignori delle terre ptra liueri xpiani. POTESTAS AV' TEM EARVM nocere hominibus mensibus quing. Cioel adire La possanza loro ad nocere alli homini misi cinqi. Nota cis ude dire cista possanza de queste cauallecte lagle li larra p' messa da dio sarra ad nocere alli homini angi misci lao je de an que etati como fo decto de sopra in questo medesmo capitulo Vnne excepta la prima etate della in fantia laquale dura in fi ne alli septe anni in tucti li altri ch sono cinq. Queste canal lecte cio e quisti hereticy ihauerrando possanza de nocere alli ho mini cioe alli ucri xpiani. Ma nota chelli nocerando solamte alli corpi cinq misa cioe in ang sentimenty. Ma alli falzi cri stiani nocerando alle anime p ci le mecterando in berefia tra hendole fore della uera fede de xpoin ang etaté predicte. de/ troin emq sentimente facendo quelle errare. ET HABEBA NT SVPER SE REGEMIANGELVM ABISSI cui no' men hebraice aboddon grece autem apollion & latine habens nomen exterminans. Cio e adire Et haucano sopra de loro Re lo angelo dello abisso chiamato in hebreo aboddon & in greco appolio & in latino ha nome exterminante. Nota ch queste ca' uallecte & li capi & le code loro coje tucti li heretici haucano so pra de loro uno capo ouero Re cioje uno rectore elquale lirege ra i nel male fare precipuamente luy negara la ecclesia de xpo Et questo loro Rele lo angelo dello abisso dole eldemonioma tore lucifero elquale in quo tempo hauerra la chiaue dello abis fo coje hauerra la poffanza de aprire lo poczo della soa profun' diffirma malitta & uolunta captina. Et de questo angelo dice la sancta scriptura quod est rex super omnes filios superbie elqle ha nome in hebreo aboddon et tanto e adire como extermina tore ouero dextructore. In greco ha nome apollio cti tanto e a

dire como dextructore Vnne questi tre nomi sono una medel ma cola aduenga chel fiano in tre lingue diffincti. Questo scri' ue San iobanni in queste tre lengue per lo che de ipse principale mente fo fundata la ecclesia de xpo Accio co tucti li xpiani li quali sonno lo sarrando de gste tre lengue ponoscendo el nome del demonio se guardeno dalla soa malitia. Vnne no co i gste tre lengue fo scripto el titulo de xpo y bus nazarenus rex yude. Item in queste tre lengue sono scripti li euangeli. Sancto ma theo scripse el sou euangelio in ebreo. San Iohanni & San luca scripsero li loro euangeliin greco San marco scripse el sou eui/ gelio in latino po chi la ecclesia principalemente le adunata de queste tre lengue conmune | p tanto | e posto el nome del demo nioin queste tre lengue commune. Et tanto significa el nome sou como exterminatore ouero destructore. Nota co extermi' nante tanto e adure como menare la cosa fora del debito fme ' ne del homo. Et nota colo debito termene del homo e la finale beatitudine Vnne chi tolle lo homo de questo termene e decto exterminante ouero exterminatore. Et la fede xpiana ha certi termini liquali sonno li dudia articuli dello simbolo.Quando aduncha alcuno trabe lo homo fora delli debiti termini aole de li articula della fede quello e decto exterminatore per che el mecte fora delli debiti termini la persona. Et gsto fa & farra el demonio quando el porra. Per o fo decto exterminante per g starascione. VE VNVM HABIIT ET ECCE ueniunt ad buc duo ue post bec. Croe adre. Vno delli guay senne je an' dato. & ecco che uengo ancora dui guay deretro ad questo. No ta che uno delli guay de quilli tre liqli dixe de sopra la agla che deueano uenire. cioe el pmo de quisti tre gua y oueo la pma de queste graui tribulationi senne le andata & passata. Ma pu' re ancora ne restano dui altri tribulationi grandissimi coe qlla de antexpo & quella del finale judicio. Et nota che auenga che al tempo delli apostoli & al tempo delli martiri & al tempo del bereticy & al tempo delli ypocriti la ecclesia de xpo habia haun to graui tribulationi & persecutioni pure el no fo decto de al cuno de quilli guay. Ma solo de quisti tre ligli restano inlogn to ftato della ecclefia & i lo fexfto & in lo septimo el e scripto co laquila uolando per lo celo dicea. Guay guai guai. Ad dare ad

in tendere & e da notare che li tribulatoi lequale sono passate so no niente per respecto de quelle tre che deueno uenire La pma de queste tre sarra nel quinto stato como le decto de sopra del le cauallecte Et questo sarra auanti la persecutione de antexpo & conplita questa ne restarando duy ancora piu graui. ' ET SEXTVS ANGELVS tuba cecinit. Cioe adire Et lo sexto an gelo sonao la tromba. Nota che lo sexto angelo che sona la tro/ ba significa el sexto ordine de predicatori liquali sarrando in lo sexto stato della ecclesia cio e al tempo de antexpo. Per la tro ba se in tende lo offitto dello predicare & del amaestrare como fo decto de sopra. Et tanto e adre chel sexto angelo sonao la trombalcomo le adire che li predicatori del tempo de antexpol predicarando la fede de you xpo per confortare lo populo ac ao chel stenga forte i la fede. ET AVDIVI VOCEM V' NAM EX QVATVOR cornibus alcaris aurei quod é an' te oculos dey. Ciole adire Et audi una uoce delli quactro corni dello altare de oro elquale e auanti li occhii de dio. Nota cti in questo passo lo altare significa la sancta ecclesia secundo che ex/ ponono li sancti doctori elquale ettamdio in lo grto capitulo. de questo libro fo decto sedia per che dio sede & regesce sopra de essa. Et per o la ecclesia fo decta altare pehe in su lo altare se fa el sacrifitio & le oblationi de dio. Cosi per lo simile la ecclesia e altare, per che niuno sacrifitto de oblatione ne deoratione ne de leunii ne de belemofine piace adio se no se offerisce allui so pra questo altare do le niuna operatione meritoria e accepta a diosfequella persona che la fa nose in la unitate della sancta ec clesia. Ma dice che questo altare elde oro. Nota che lo oro ha el colore flammeo & e splendido & solido & male abile & sonate & poneroso. Cosila ecclesia so dea de oro p cti ella a afte oditoi noje chella je flanmea pla caritate lucida pla castita & honesta solida pla patientia. male abele per la penitetia sonante ple p dicanze ponerola per la suersatione matura. Ma dice chi qto altare le auanti li occhii de dio plo che dio sempre uede & guar da la eccleha soa per aspecto de gratia Cosi dice el psalmo. Ocu' li domini super iustos & aures eius în preces eozi. Li corni de questo altare sono li doctori & predicatori della fede xpiana. Nota che lo cornoje ad defentione dello animale. Cofili doctori & predicatori della fede cristiana sonno adefentione della eccle sia. Et quisti corni sonno dicti quactro pli quactro euangelij Vnne in tra tucta la soa doctrina. Dice aduncha che audio cio e in tese una uoce delli quactro corni dello altare cioe una sci entia & doctrina delli doctori & predicatori della ecclesia lagle dicea quello che segta. / DICENTEM SEXTO ANGELO Q.VI habebat tubam Solue quatuor angelos q alligati sunt in magno flumine eufraten. Cio e adire Laquale dicea al sexto angelo loquale hauea la tromba. Deslega li quactro angeli liq li sonoligati in nel grande flume de cufrates. Nota. Laquale uoce ao e laquale saentia & doctrina delli doctori & predicato ri.dice allo angelo sexto co bauea la tromba cioe allo ordine de predicatori liquali sarrando in lo sextostato al tempo de a texpo que dicea ofta noce! el dicea deslega coe annunctia &p dica chel sono deslegati quactro angeli cioe | tucti li demonii Et per in tendere questo. Nota che como fo decto i nel precede! te capitulo tucti li demonii sono angeli Ma sonno dicti qctro per che ptucte quactro li parti del mundo elli temptano li bo' mini ouero per che elli teptano spetialemente de gettro cose ao elde i fidelitatelde superbialde luxurial&de auaritia. Aduncha per li quaetro angeli se in tendono tueti li demonii liquali sar rando deslegati al tempo de antexpo. Cioe adire Elli sarrando deslegati ad fare molte cose lequale alpresente no ponno fare. Como e fare miraculi apparenti & cose mirabili lequali appare rando miracolima no farrando per o miraculi, per che solo dio po fare miraculi & le sancte persone per la uirtu de dio. Nota co lo demonio maiore fo legato da xpolcio e el fo oftrecto & reftrec to chel no potesse fare otra la fede xpiana la otra li xpiani tuc' ta la soa uolunta praua & ria. Et conforo ligati tucti quanti li al tri demonii minori. Ma al tempo de antexpo el sarrando tuc ti pmessi ad fare la loro nolutate. Et plo dice che sarrando deste gati. & accio che tucti li xpiani se debeano bene guardare perso dice che la noce dixe allo angelo che ha la tromba cio e alli pre dicatori liquali sarrando al tempo de antexpo chel debiao desle gare quisti qctro angeli cioe che ipi predicatori debiano anucti are & plicare como tucti li dimonii fono deslegati & pmissi de fare lo peio che possono. Et nota che dice liquali sono legati nel

gran hume de cufrates Onne quito hume paffa per babillonia & e in petuolo & grande & corre uelocemente almare & li finisce Per questo fiume se in tende lo stato delli homini mundani & maximamente delli in fideli de babillonia ch fignifica o fuxi one Vnne in tra li infideli e gran ofusione per che el no ce or/ dine per o che el debito ordine del homo e acognoscere dio & temere dio. Ma quisti pagani ouero in fideli no ognosceno dio debitamente ne lo amanone lo temeno. Et per o illi sono signi ficati per babillonia. Et lo stato de quisti e grande per che elli sonno multo in petuoli & no sono homini pacifici & corono ue locemente allo mare | 610 e | corrono uelo cemente alla morte eterna repiena de amaritudine. Et li finisce questo fiume cioe questo grande stato doue sonno adesso il demonii per che illi babitano tra luin fideli. como dio per lo o trario babita in tra li serui soi. Ma pure ipi demonii sonno legati cioe restricti ch non possono fare tucto la loro uo luntate. Per lo che se illi fosse' ro laffati fare moueriano tucti li in fideli ad uenire sopra li cri' stiani & adesfarli ma elli non possono per che dio li ha restricti Ma al tempo de antecristo elli sarrando deslegati.per o farran do coli grandi & orribili persecutioni otra li fideli xpiani. ET SOLVTI SVNT QVATVOR ANGELL qui paratí erant in boram & diem & mensem | & annum | ut occiderent ter tiam partem hominum. Cioe adire Et foro deslegati li quactro ageli liquali erano apparecchiati in bora |& dy |& mese |& anno per occidere la terza parte delli homini. Et foro deslegati cioe farrando deslegati liquactro angeli secundo che le stato decto. Liquali sono sempre apparecchiati de nocere & de occidere. Se cundo che dice Sancto petro in la soa epistola. Ad uersarius ue/ · fter diabolus tanquam leo rugiens circuit grens quem deuoret & cetera Vnnele demonii stando sempre apparecchiati per che alla fono legaty ouerorestricti per la possanza diuina in fine al tempo de ante xpo. Per o elli no faano piu oltra se no ch teptao le persone. Sonno aduncha apparecchiati de occidere laterza par te delli homini. Vnne nota che la prima parte sonno li xpiani firmi & stabili & perfecti. La secunda parte sono li xpiani peni tenti cio e liquali cadeno in peccato ma presto retornano. La ter za partele delli xpiani maluafi & captiui. Questa terza parte sar ra morta prima per morte de colpa de peccatomortale. & poy finalemente de pena eterna allo in ferno. Per questo che dice ch elli starrando apparecchiati in bora/& dy/& mese/& anno. El da ad in tendere chel non e mai tempo in nel quali elli non fiano sempre apparecchiati de nocere & de occidere li xpiani per pecto mortale accio che illi habiano poy lamorte eterna. Et per che el comensa da la hora & ua al dy & al mese & allo ano lui da ad un tendere che quella persecutione de antexpo sempre andara crescendo in fine alla fine de antexpo. ET NVMERVS E/ Q VESTRIS exercitus uicies milies dena milia. Cioe adire. & lo numero dello exercito da cauallo uintimilia &dece milia. Da poy che San iohanni ha decto che li demonii tucti sarrando des legatilao e permesti da dio che elli possano fare tucto lo loro po tere otra li xpiani & otra la ecclesia de xpo. Qui San ichanni mecte como elli da poy che sarrando deslegati farrando ad mo do de uno exercito da cauallo per obactere otra li xpiami Cofi etiam dio el mecte da parte della ecclesia uno exercito apposta/ to ad resistire allo exercito delli demoni. Et gmecte el numero de luna parte & de laltra. Et dice chel numero dello exercito da cauallo doesel numero della gente da cauallo liquali obacte rando otra la ecclesia al tempo de antexposfonno untimilia & lo numero dello exercito della ecclesia sonno dece milia. Vnne per questo el da ad in tendere che sarra troppo piu el numero de quilli che sarrando con antexpo che lo numero de gli che farrando con y bu x po Et no in tendere per o che con antexpo el non debiao effere se non uintimilia & co xpo decemilia.Ma per quisti numeri el uole in tendere altro. Vnne nota che puna dicina de milliara el se in tendono gli liquali seruano li dece omandamentí della lege de dio. Cosi dice dauid in lo psalmo. Currus dei decem milia. Aduncha una decina de milliare figni fica li boni xpiani liquali banno seruato la unita della lege del li dece amandamenti de dio. Et nota che questo numero duy e el primo numero loquale se parte da uno & dalla unitate.& e fignificata la transgressione. Aduncha duy diene de milliara! fignifica tucti alli liquali farrando con antexpo ligli farrando transgressori della lege delli dece omandamenty. (ET AV) DIVI NVMERVM EORVM ET ITA uidi equos in

uisione. Cio e adire Et yo audi el numero de quilli & così uidi li caualli in uisione. Nota. Yo audi cioe adire io in tisi el nume ro & quello che significaua uinti milia & dece milia. Et cosi uidi li caualli como e decto delli caualeri cioe quello numero che si gnificano li caualleri quello medefino fignifica li caualli da u' na parte & da laltra. Et per o dice como yo audi coe in tisi el numero de quilli da cauallo cosi yo uidi li caualli in uisione. Et per questo numero q che San iohanni non uede q queste co se corporalemente | ma solamente în spiritu. Per o dice lui i uist one. ET QVI SEDEBANT SVPER EOS habebant loricas igneas | & iacintinas | & fulphureas. Cioe | adire Et quilli che sedeano sopra de loro haueano panzere de foco de aero & de solso. Et quilli che sedeano sopra de loro cioe gli che sedea no sopra li caualli uinti milia liquali se in tenedo per li predi/ catori liquali andarando predicando la fede de antexpo. Et q' sti sonoin tisi per li caualli, per che como licaualli corrono ue locemente così quisti uelocemente correrando per lo mundo p' dicando otra xpo. Aduncha per li caualli nui in tendemolipre dicatori de antexpo. Et quilli che sederando sopra qsti caualli sarrando li demonii. Per che como quello che sede sopra lo ca uallo lo mena doue illo uole. Così li demonii menerando quisti doue illo uorrando otra la fede de xpo. Ma dice che quisti che sederando sopra quisti uinti milia caualli cioe li demonii como e stato exporto.haueano panzere de foco de aero la de solfo. Et q Ro se expone per duy modi. Primo la panzera le arma co lagle se sbacte. & questo fignifica che le arme legle banno le demonii otra le xpiani sono foco de auaritia aero ouero sumo de super bia & sulfure de luxuria. per che uencerando alcuni xpiani per auaritia per che antexpo darra dinari & doni aquilli accio che credanoin lui. Alcuni uencera per superbia facendoli grande i fignoria & in dignitate. Alcuni uencera in luxuria permecten! do alloro fare onge lux una. Lo altro modo de exponere le que sto. La panzera je uno uestimento pesante elquale da pena & fa tiga ad che la porta. Onde quisti demonu banno le panzere ao e hanno ad torno de se ueste penose pesante cioe le loro grauis sime pene lequale sono de foco & de aero & de solfo cio e de puc za. Et afte sonole pene i fernale | cioc foco i extinguibile | & dal fo

co uene el fumo elquale ceca eluedere elquale fumo e fignifica/ to per lo aero | & e el fetore terribile elquale e fignificato per lo solfo. FT CAPITA EORVM ERANT tamquam capi ta leonum. Cioe adire Et li capi delli caualli erano como capi de leoni. Nota che per licaualli qui se in tendono li predicatori de antexpoliquali correrando per lo mundo uelocemente ad shaftere stra la fede de xpo. Aduncha li capi de quisti caualle fignificano li doctori & maestri de quisti predicatori de antixpo Quisti con facti erano como capi de leoni. Nota qui chel leone ha dui cose. Prima luy ha lo aspecto terribile & crudele. La secu' dale che ha uno gran fetore i nella bocca. Vnne per queste dui oditione questi capi doe doctori & maestri principale delli pre dicatori de antexpo farrando crudelissimi otra li xpiani & oc' ciderando quelli fenza alcuna humanitate & de loro uscira fe/ tore de una pessima doctrina ouero de luxuría. ET DE O RE YPSORVM PROCEDIT ignis | fumus & sulfur. Cioe | 1 dire Et della bocca loro procedecte foco fumo &folfo. Dalla boc ca loro co le dalla bocca de quisti capi sopradicti procedecte fo colfumol& solfo. Nota che questo se in tende per duy modi Pri mo per la bocca se in tende la loro predicanza che farrado.della quale predicanza uscera foco de auaritia | fumo de superbia & solfo de lux uria. Cio e elli predicarando che queste cose sonno bone & da amarle coe la robba del mundo & la grandecza &la lux uria. Et per questo elli tirarando multi xpiani ad se. Lo al' tro modo piu proprio el questo che dalla bocca loro cio eldalle predicanze loro | procedo no le pene in fernale lequale sono foco fumo & solfo como fo decto de sopra. Et queste pene procedera do dalla bocca loro cio e in segnarando falza doctrina laquale chi la tenera hauera le pene in fernali. Aduncha per questo mo' do dalla bocca loro procedecte queste pene in fernali legli sono foco in extinguibile elqle arde & abruscia & fumo obscurabile & tenebroso elqle tolle la luce & ceca & solfo abbominabile el quale fortimente pucza. AB HIS TRIBVS PLAGIS OCCISA EST tertia pars hominum de igne & fumo & fulfu re que procedebant exore ipso4. Cioe adire. Et de gfte tre pla ge fo occisa la terza parte delli homini da foco & fumo & solfo lequali procedeano dalla bocca loro. Nota q che la prima parte

delli homini sono li perfecti xquani. la secunda sonno lixpuani penitenticio e liquali benche cadano subito elli tornano ad pei tentia. La terza parte sono li pessimi xpiani liquali tenerando con antexpo & afta terza parte serra occisa da aste tre plage cio e sarra occisa per colpa de peccato mortale & occisa per pena eter nale. Et per lo duce che questa terza parte sarra occisa da gste tre plage cio e da foco de auaritia & da fumo de superbia & dasosfo de luxuria & finalemente ella farra occisa in la morte eterna da afte tre plage foco fumo & solfo lequale tre plage usceano coe uscerando dalla bocca loro secundo che stato exposto de sopra POTESTAS equo24 i ore e024 est le in caudise024. Cio e ladi re Et la possanza delli cauallije in la bocca loro. Li le code loro Vol dire che la possanza delli caualli cioe delli predicatori de antexpo sarra in la bocca loroscio e in le predicanze loro per le quale predicanze hauerrando possanza o tra multi xpiani ligli uencerando con la coda loro. Per la bocca se in tende la predica za & la loro doctrina per le code se in tendono le signorie mu' dane lequale signorie & possanze temporali tenerando co qui sti caualli doe con quilli predicatori de antexpo. Et glli liqua! li non porrando soducere per la bocca do je con la predicanza li soducerando per forza de signoria temporale. Et per questo modo quisti caualli de antexpo hauerrando la loro possanza in nella bocca & in le code. NAM CAVDE EORVM SIMI LES SVNT serpentibus habentes capita & in his nocent. Cio eladire Et le code loro sono simile alli serpenti che hanno licapi & in quilli noceno. Nota como le stato desto che per le code de quisti caualli se in tendono le signorie temporali delli xpiani liquali in la etate de antexponon sarrado capi ma sarrando co de.& sono decte code per che le code stando da deretro. Cosi le cose temporale deueno stare deretro ad nuy & le cose celestrale dauanti. & per che li fignori delle terre per cose temporali cioe per dinari oper stare in signoria lo per simile cose tenerando co antexpo & con li soi predicatori | per lo quisti signori sonno dic te code de quisti caualli & benche elli siano code de gsti caualli pure elli sonno capi doe principi & signori delli altri. & per o possono fare assay male & nocere ad multi. & per o dice che gsti capi noceno con queste code legle hanno le capi & che elle sono

fimili alli serpenti cio e alli scorpioni liquali pongono solo con la coda. Cosi quisti predicatori de antexpo non pongerando se non con le code cole principi & fignori delle terre liquali la sequitarando tenendo con antexpo. ET CETERI HOMI NES QUI NON SYNT OCCISI IN HIIS PLAGISI neque penitentiam egerunt de operibus manuum suarum ut non adorarent demonía & simulacra aurea & argentea & erea & lapidea & lignea | que negi uidere possunt | negi audire ineque âbular & no egerunt penitetia ab hoicidiis suis neque auenen cis suis neg afornicatione sua neg afurtis suis. Cioe adire. Et tucti li altri homini liquali non sonno occisi in queste plage & non hanno facto penítentia delle opere delle mane loro che elli non adorassero li demonii & li ydoli de orol& de argento |& de rame | & de petra | & de ligno liqu non possono uedere | ne audire ne andare | & non hanno facta penitentia delli loro homicidii ne delli loro ueneni | ne della loro fornicatione ne delli loro fur ti. Nota che tucti li altri homini liquali non sono occili in gite plage aoe liquali non sarrando seducti da gsti predicatori de antexpo & non farrandone etiamdio con xpo cioe li pagani li' quali adorano li ydoli de oro & de argento & cetera. & no bauer rando facta penitentia della loro idolatria ne delli altri loropec cati doe homicidií fornicationi & cetera. tucti quisti similimte Sarrando poniti al in ferno de foco de fumo & de solfo como sar rando li altri delliquali e decto de sopra. Et nota q tre pene in fernale & cetera: Laplin -x.

T VIDI ALIVM ANGELVM FOR TEM descendentem de celo. Cio e adure Et uidi unaltro an gelo forte elquale descendena dal celo. Qui comé za el decimo capilo. in loquale San iobannisecundo lo ordine della soa uisione da poy che lui ha decto della persecutione che hauerra la ecclesa al tempo de antexpo per lipredicatori soi. Qui mecte alcuno oforto & osolatione & dice. Et uidi unaltro angelo. Nota che questo angelo significa xpo elquale e appellato angelo in la sancta scriptura. Vnne ysa ya propheta dice. Et uocabitur magni osilii angelus. Et tanto e adire quanto che messo. Vnne xpo so messo ouero nunctio de dio patre almundo. Questo angelo e uno altro angelo uariato

da gli delliquali ha decto de sopra per lo che gli sonoperno cere & questo je per saluare. Quilli sonno creature ja gsto je crea/ tore & perio dice chelle unaltro angelo cio e che quilli. Ma eldi' ce chel je forte. Et questo je per che non je persona cheli possa resi stre. Vnne el dice la sancta scriptura. Et non est qui tue possit resistere uoluntaty. Xpo aduncha se angelo forte & per la soa fortecza el uense lo demonio & lo mundo & la soa sensualitate altempo della soa paxione laquale multo temea lamorte così dura & aspera. Per o dixe xpo allora. Tristis est anima mea us q ad mortem. Item San iohanni dice che questo angelo desce/ dea da celo & questo fo qudo luy aparse al mundo facto homo Nota che questo descendere non e mundano loco. ma essendo per nouo modo al mundo per o che auanti luyera al mundo in unbilemente da poi luy apparse un bilemente essendo facto bo mo. - AMICTVM NVBE. Croeladire Vestito de nebula. Nota che per questa nebula se in tende la carne humana lagle ın xpo fo purissima & munda da omne peccato & in munditia La nebula e bianca & je leue. Cosi je la carne cioe lo corpo de xpo nato della uergene gloriosa. so bianco per che el so ocepto senza alcuna macula de peccato non per operatione humana ma per uirtu de spiritu sancto. Et fo el corpo de xpo leue cioe se/ za alcuno peso de peccato Aduncha xpo uestito della carne bu' mana doe dello corpo nato de la uergene maria fo decto uesti to de nebula Vnnc el dice ysaia propheta. Apparebit dominus super nubem candida. Cioe adire Lo signore apparera sopra u' na nebula bianca cioe sopra lo corpo glorificato como je stato decto. / ET YRIS IN CAPITE EIVS. Croe adire Etlo ar co celeste in nello sou capo. Nota che lo arco celeste cioe lo arco uergene era in nello capo sou. Et questo per modo de una coro' na Et per questo. per lo che diofece apparire lo arco uergene in celo deretro al dilunio & auanty el no era mai apparso. Et qito fece dio apparire in celo anchi in figno de pace tra dio & li ho/ mini della terra per che dio promise ad noe da poy che uscio fo re del arca conplito lo dilluuio dicendo. Non hauere pagura noe de dilunio piu elquale estato sopra la terra. Et in signo de cio yo mectero in celo ouero in le nubele lo arco uergene Et questo farra in signo de pace & de clementia de dio in uerso li homini

della terra. Et questo mostra la dispositione de quo arco per o che sempre el pare con la corda in uerso la terra. Et per o de qu to el starra ad quello modo el non porra nocere alla terra. No che xpo ha facta pace tra dio & li homini. Et che e facto dio p pitio alla humana natura per lo luy porta corona de gsto arco uergene elquale fignifica la clementia & la pace de dio alli bo/ mini della terra. Nota che questo arco uergene principalemete ha duy colori cioe uerde & roscio. Per dare ad in tendere ci qsta pace xpo la farra per lo uerde coe per lacqua del baptismo lagle ba el colore uerde. Et per lo ruscio cioe per lo sanctissimo sangue sou elquale ba el coloreroscio. Et in signo de cio xpo al tempo della soa paxione essendo in su la croce ferito della lancia el usa ofora del costato sangue & acqua como fo decto de sopra i lo quarto capitulo. Secundo che dice San iobani in lo euagelio. Et cotinuo exiuit sanguis & aqua. 'ET FACIES EIVS erat ut sol. Cioe la dire Et la faccia soa era como el sole. Nota Per la faccia laquale le la principale parte del corpo se in tende la di / umitate de xpo laquale e la principale cosa che e in xpo Que lea aduncha le decta effere como el sole per che el sole le fonte de luce fornace de calore & principio de omne generatione &fruc' tificatione. Conje la divinita de xpo per che da dio procede om ne luce spirituale & corporale. Della quale dice San iohanni in lo euangeiro. Erat lux uera & cetera Et con el e fonte de luce. Et e sornace de calore spirituale cioe de amore & de caritate secun do che dice San iohanni in la soa epistola Deus caritas est. & in unaltro loco dice la sancta scriptura. Donum igms. Item el e principio de omne fructificatione. Como dice sancto sacobo in la soa eputola Omne datum optimum & omne donum pfe c tum de sursum est descens apatre luminum. & cetera. / ET PE DES EIVS TANQ VAM colunpna ignis. Cioe adire Etli soy pedi como colupna de soco. Nota che per li pedi de xpo de uemo in tendere li predicatori del ultimo tempo che farrando al fine del mundo. Quisti portarando xpo per lo mundo predi cando la fede soa & sarrando firmi & stabile in la fede como fer me colupne. Et como le colupne softengono el hedificio che no cada. Con quisti sostenerando la ecclesia & la fede xpiana chil' la non cada in berefia & peccato. Quisti sarrando como foco p

grandissimo feruore de carita adio & al proximo. Et lucidi co mo foco per boni exenpli de sanctitate. / ET HABEBAT IN MANV SVA libellum apertum. Cioe adire Et bauea i la manu soa uno libro aperto. Nota che questo libro e la sacta scriptura in laquale se contene como xpo deuea saluare la bu mana generatione per la soa nativita & per la soa doctrina & p la soa passione & morte & per la soa resurrectione & per la soa ascentione. Tucte queste cose sonno nel uecchio testamento & nel libri delli propheti. & tucta la fancta scriptura non in tene altro che questo. Ma auanti lo ad uenimento de xpoqueste co' se benchel fossero scripte niente demeno elle erano obscure & no se poteuano in tendere como cose che sonno scripte in lo libro ferrato.Ma esfendo uenuto xpo & habiando conplite tucte ofte cose che eranoscripte el se comenso ad in tendere la sancta scrip tura. Et foro manifeste tucte queste cose scripte de xpo per li p phety. Et ad questo modo lo libro fo aperto cio e la sancta scrip' tura fo in tesa & fo dara. Et tucto questo fo facto per le operati oni de xpo. Et per o dice che questo angelo doe xpo hauea in la manu soa uno libro aperto cio e per la operatione soa el libro cio e la fancta scriptura le stata aperta cio e le stata facta clara & foin tesa perfectissimamente. FT POSVIT PEDEM SV VM DEXTRVM supra marelsinistrum autem super terra. Cioe adire Et mise el pede sou dextro sopra lo mare | & lo sini/ strofopra la terra. Nota che per lo mare in tendi tucti li genti del mundo excepto lo populo iudayco. Et tucte queste genti so no dicte mare pehe lacqua del mare le amara. Con qte genti erano amare per la idolatria & in fidelitate. & erano deputati al la cterna amaritudine del in ferno. per la terra qui in tendi el populo iudaico elquale era& e tucto terreno repieno de auaritta & de cupiditate. & per che tucta la sancta scriptura essin tendo no pure quanto alle cose terrene & non la uolliono in tendere per alcuno sentimento spirituale per lo sono significati p la terra Nota che per la parte dextra de xpo se in tende bene de gratia & de gloría. Et per la parte simistra se in tende male de colpa & de pena & de punitione. Per o disse xpo che al indicio ultimo li fanctí & li electi starrando dalla parte dextra Et li peccori dap natistarrando dalla parte sinistra de xpo.Per li pedi se in ten.

dono li predicatori della fede de xpo hquali portarando xpo cioe la fede soa. Vole dure aduncha che xpo habiando aperto lo libro cioe habiando oplito tucto quello che era scripto de luy. & essendo gia montato in celo. El mise li pedi soi cio e lui man' do li predicaturi soi sopra lo marelcioe una parte mando alla gente pagana del mundo | & lo altro pede sopra la terra 1000 & laltra parte della predicatori la mando in iudea & in ierusalem in quelle parti liquali predicauano la fede de xpo. Ma nota co mise el pede dextrosopra lo mare.ad denotare che lui elegeua el populo de li paganí alla soa fede & pre ordinaua quelli alla eterna beatitudine. Et lo pede sou sinistro mise sopra la terral cioe che li iudey per la loro perfidia & i gratitudine ello li aban' donaua & deputauali alla pena dello foco eterno. Et pure ad / uenga chelli abadonasse niete demino limise el pede cioe limado li predicatori cio e li fancti apostoli Et non uolendo loro receue re la fede de xpo elli se remasero in la loro reprobatione. / ET CLAMAVIT VOCE MAGNA quemadmodum cum leo rugit. Cioe adire Et grido con grande uoce ad modo quando el leone rugisce. Nota che gridao cio e xpo predicao cio e quado ello apparse al mundo & predicao tre anni & mezo. Questo pre/ dicare fo decto gridare per che el non predicaua pianamente ma con grande uoce. Et per che fo decto con grande uoce pio che luy promectea gran cose Omne el dicea. Penitentiam agi te appropinquabit enim regnum celo1/1& promectea uita e/ terna alli boni & pena eterna allı i fideli & malı bomini. Et gri/ daua almodo quando el leone rugisce. Lo rugito del leone e f' ribile & spauenta li homini & le bestie quando el grida Cosi cri sto predicando spauentaua li homini conla soa predicanza ter/ ribile quando parcaua del finale judicio doue el dura alli dap nati discedite ame maledicti in ignem eternum. ET CVM CLAMASSET LOCVTA SVNT septem tonitrua uoces suas. Cioe adire. Et babiando gridato li septe throni parlaro le uoce loro Nota che per quisti septe throni se in tende tucta la uniuersita de predicatori. Et como fo decto de sopra nel primo capitulo questo numero de septe significa universitate. plo thro no in tendemo la predicanza ouero li predicatori per che como el throno ha una grande & terribile uoce & fa pagura alle píõe Con la predicanza ouero predicatore ha grande uoce p che di ce & parla de cose grande como e della eterna uita & della pena eternale. Et per questa gran uoce delle pene orribile legle deue no hauere li peccatorisse smarriscono le persone. Aduncha septe throni in questo passo significa la universitate de tucti li predi/ cator de you xpo hquah sono dicti septe per li septe doni del spiritu sancto delliquali sono pieni. Et uole dire che habiando xpo predicato al muudo in propria persona. Da poy li sancti a' postoli & li altri predicatori | predicando anchi loro como thro ni doe terribilemnte & con gran uoce per che elli diceano cose grande. Et nota che de sopra in lo octavo capitulo li predicato ri de xpo sonno dicti septe angeli con septe trombe. Et q sono dicti septe throni. Et sononiète de meno pure quilli medesmo Et con la tromba significa lapredicanza como el throno. Ma ce e una diffirentia. La tromba excita li homini ad conbactere secundo la scriptura. Et per che li predicatori liquali sonno scrip ti in lo octavo capitolo sonno per ofortare & excitare li boni cri stiani alla bactallia delle persecutioni della sancta ecclesia po quilli sonano la tromba Ma lo throno sa pagura & smarrisce Et per lo significano li predicatori quando predicano cose de pa gura & maximamente como e delle pene dello in ferno &della morte eterna laquale le troppo orribile ad chi la pensa. LET CVM LOCVTA FVISSENT SEPTEM tonitrua noces fuas scripturus eram & audiui uocem de celo dicentem. Signa q locuta sunt septem tonitrua & noli ea scribere. Cio e adire Et ha biando parlato li septe toroni le uoce loro. & yo era per scriuere Et audi una uoce de celo che dicea l'egna quelle cose che parla! no li septe throni & non le scriuere. Nota che habiando parlato li septetroni cio e babiando predicato tucti li predicatori de cri sto como throni doe con terrore de cose orribile che elli predi cauano ouero predicarando al tempo ulumo yo era per scruere ao e yoiohanni no taua queste cose terribile per uolere scruere per che nello primo capitulo me fo decto quello che tu uidi scri ue per o dice sancto iobanni yo era per scriuere cio e yonotaua quelle cose con in tentioe de scriuerele Ma audi una uoce de ce lo avelet habe una spiratione da dio & dallo angelo elquale la mostraua questa uisione Et la uoce li disse Non scriuere queste

cose lequale hanno parlate li septe throni ma segna quelle cioe occultale & segnale si chel siano occulte. Et questo accio che li in fideli non babiano casaone de fare derisione de questo libro & della fede xpiana. unne multi xpiani & non xpiani se troua! no liquali se fando beffe quando se predica delle pene orribile dello in ferno. Per o dixe la uoce ad san sobanni che non scrua per ordine quelle cose orribile che dixero li septe throni. ET ANGELVS Q VEM VIDI STANTEM SVPRA mare & supra terram leuauit manum suam ad celum | & iurauit per uiuentem în secula seculoy, qui creauit celum & ea que in illo sunt & terram & ea que in ea sunt & mare & ea que in eo sunt Cioeladire Et lo angelo che uidi stare sopra el mare & sopra la terra le uo la mano ioa al celo & iuro per lo uiuente in secula se' culo24 loquale creo el celo & glle cose che sonno in ypo & la ter ra & quelle cose che sonno in ypa & lo mare & que cose che son no in ipso Nota Et lo angelo che uidi stare sopra lo mare & so/ pra la terra cio e y fiu xpo al modo che ftato exporto leuolema m al celo ad modo che fa quello che uole iurare & iuro p lo ui / uente in secula seculoz. coe suro per dio elquale creo lo celo & la terra & li angeli che sono in ipso & lo sole & la luna & lestelle & tucti li animali che sono in ypa & lo mare & tucti li pisa che fono in ypo. Iuro aduncha fortimente quo che segta. \* Q.VIA TEMPVS AMPLIVS NON ERIT. Crole adire Perjo che lo temponon farra piu. Nota che questo le lo iuramento che ha facto xpoicioje chel non farra piu tempo ciole non farra piu ct in fine alla fine del mundo. Per che facta la resurrectione gene rale & facto lo finale indicio el non farra pin tempo per che no se mouera piu el sole nella luna nelle stelle ne el celo Et ad g / sto modo el no se farra piu di ne nocte no se mouedo el celo & li corpi del celo Et quiui se da ad in tendere duy cose. La pria e che chi uole effere saluo & effere in la uita beata faccia le oper debite in fine che ha el tempo per che facto lo iudicio non farra piu alcuno tempo. Per lo dice San paulo in la soa epistola. Dum tempus habemus operemur in bonum. La secunda cosa che se da ad in tendere le che la eterna beatitudine sarra senza fine p che non sarra piu tempo per loquale se possa finire. Porria dema dare alcuno qui per che dauid iu lo pfalmo parlando delli dap nati dice cofi. Et erit tempus eoil in secula. Cio e adire chel te po della danpnati non bauerra fine alcuno farra sempre tempo Respondo che parlando del tempo | secundo chel e una successi one del dy alla nocte el no farra piu tempo per che el sole star ra sempre fermo & la luna & le stelle. Ma parlando del tempo secundo cebel a una mutatione dureuele Ad questo modo sar ra el tempo allo in ferno alli dapnati liquali farrando mutaty fpesso dallo caldo in tollerabile al fredo in portabile permaiore soa pena Como dixe el patiente iob. Transibunt ab aquis niis ad calorem nimium. Xpo aduncha iura che non farra piu tem po se non de quanto durara questo presente mundo. Et nota q Ropasso. / SET IN DIEBVS VOCIS SEPTIMI angeli cum ceperit tuba canere osumabitur misterium dey Ciociadire Ma in li dy della uoce septima del septimo angelo quando el comensara ad sonare la tromba se priera el secreto de dio. In nelli dy della uoce del septimo angelo cio e in li di delli ultimi predicatori liquali sonno fignificati per lo septimo angelo. Et quisti dy sarrando deretro alla morte de antexpo liquali sarra do dy.xxxx.cinq quando quo angalo comensara ad sonarela tromba cio e quando la predicatori ultimi ligli sarrando in lo sexsto ordine & ultimo tempo deretro la morte de antexpo.Co mo elli comensarando ad predicare el se puera elsecreto de dio Quale secreto e questo: Respondo che e el premio della beatitu dine elquale e promesso alli sancti. Et nota che je secreto per che como dice San paulo Oculus non uídit nec auris audiuit & in cor hominis no ascendit que preparauit deus diligentibus se. Questo secreto sarra in quella fiata manifesto & sarra oplito p che li sancti sarrando oplitamente beati quanto alle anime & quanto alli corpi. & onge altro secreto de dio sarra oplito elqle bauea promesso alli sancti donando ad quilli gloria perpetua & alli dapnati sopplico & dapnatione tucti quisti secreti sarra do copleti & no mancara piu ad fare alcuna cola per che el far ra conplito omne secreto. SICVT EVANGELIZAVIT per seruos suos prophetas Cioe adure Secundo che lo ba annuc tiato per li propheti serui soi liquali hanno parlato & desto in li loro hon della eterna beatitudie &della pena orribile delli dap natí & della fine del mundo secundo che dio li ha in spirati Et

tucto quo co farra pmaje stato decto & annuctiato da dio per q sti propheti Et secundo che le decto cosi sarrando & si se ophran/ do in tegramente si che non ce manchara alcuna cosa. ET VOX Q VAM AVDIVI DE CELO ITERVM lognée mecum & dicentem uade accipe librum apertum de manu an geli stantis supra mare & supra terram. Cio e adire Et la uoce laquale yo audi de celo lagle ancora me parlaua & diceua Va & tolli lo libro aperto dalla manu dello angelo elquale sta sop el mare & sopra la terra Nota che la uoce che auanti me auea parlato dicendo che yo non scruesse le uoa delli septe throm. Quella noce medefina ancora unaltra nolta yo andi nenire da celo & parlonme. Ma de chi era questa uoce: Responne ella era una diuma in spiratione da xpo facta o dal angelo elqualemo straua queste mioni. Lagle uenea dal celo coe dal stato beati ficolaquale dicea ad San iohanni. Va tolli el libro aperto Nota como ho decto de sopra Questo libro aperto significa la sancta scriptura Laquale essendo auanti serrata ella emo aperta per xpo doe ella e mo in telligibile & clara da por che xpo habe > plite quelle cose legle de luy erano scripte in la scriptura delli. propheti & erano obscure Et oplendo xpo quelle elle foro aperte cioe manifeste Et ad questo modo la sancta scriptura ello libro aperto. Ma per che mandaua San iobanni questa uoce ad tolle re el libro aperto cio e la in telligentia della sancta scriptura re spondo. San iobanni era stato in nel ysola de pathmos ad ofine uno bono tempo. Et ancora ello ui era. Ma dio uoleua chel tor' nasse ancora alla ecclesia soa de epheso & li predicasse como era usato. Et ancora predicasse piu doe lo ad uenimento de antecri sto & la persecutione che luy farra alla ecclesia de dio. Et la glo ria che hauerrando quilli che resisterando staendo stabile in nel la fede sancta de you xpo. Et la pene che hauerrando quilli che no resisturando Per tanto besognaua ad San iohanni hauere la in telligentia della sancta scriptura i la quale sonno scripte tuc te queste cose. Perio la uoce dixe ad San iohanni che andasse ad tollere el libro aperto delli many dello angelo doe delle mani de xpo elquale ha aperto lo librolcio elque ha facta dara & ap ta & in telligibile la sancta scriptura. ET ABIIT AD AN GELVM DICENS EI ut daret mihi librum. Cioe adire. Et yo andai allo angelo dicendo allui che me desse lo libro San io' bani ando allo angelo cio e ad xpomon con li pedi ma colla de notione della mente & fi li dixy che me desse lo libro cioe che me desse lo in tellecto ouero la in telligentia della sancta scrips tura. Et ofto li dixe San iobani no cola bocca ma col defiderio de lamente pe che lo desiderio della mente e lo parlare del anima ET DIXIT MIHI ACCIPE ET DEVORA ILLVM & faciet amaricari uentrem tuum fet in ore tuo erit dulce tam/ quam mel. Croe adire. Et disseme Tolli el libro & deuoralo & farra amaricare el uentre tou ma in la bocca toa farra dolce co/ momele. Nota che deuorare e ad magnare auidamente con i frecta & con grande desiderio. Et como dice Sancto ambroso. Librum deuorare est in telligentia scripturarum secretis meo' rie uisceribus reodere dice che deuorare lo libro e reponere in nelle secrete uiscera della memoria la in telligentia delle scrip! ture Dice aduncha qui xpo ad san iohanni. Tolli lo libro & de uoralo cioe tolli la in telligentia della fancta scriptura con aui ditate & con grande desiderio & repunela in la toa memoria.& quando tu la hauerray deuorata in questo modo El te farra a' marricare el uentre Ma el tesarra dolce in nella bocca. Nota ch per lo uentre elquale le molle & le loco doue se ogregano tucte le imunditie del corpo se in tende la sensualitate nostra laquale e molle ad onge male & no ha fortecza in alcuno bene Item la sensualitate le quella in laque se ogrega omne in munditia spi rituale i nel homo doe tucti li captiui &desonesti penseri & mo umenti & li stando. Vnne el uole dire deuora questo libro &far racte amarricare el uentre & sarracte dolce alla bocca Cioe adire Recepi la in telligentia della scriptura & ognoscendo tu per q sta in telligentia quante pene & persecutione deueno softenere li fideli xpiani tu bauerrai amaritudine in nella tua fenfualita te & pena per spaffione. Ma i nella bocca te sarra una cosa dol' celad auere afto ognosamento & predicandolo el tesarra dolce in la bocca per deuotione & per fare auisati li xpiani & proxi/ mi toi alliquali tu dim predicare. / ET ACCEPI LIBRVM DE MANV ANGELI & deuoraui eum & erat in ore meo tamquam mel dulce. & cum deuoraffem eu amaricatus est ue ter meus. Cio e adire. Et yo tolse el libro de manu del angelo &

deuoraui quello & abiando deuorato el me amarico el uentre & in nella bocca mia el era dolce como el mele. San iobanni tol se de mano del angelo quello libro cio e recepecte la in telligen tía della sancta scriptura de mano del angelo cioe xpo silicet p dono & gratia de xpo Et deuorolo librolcio e recepecte & repuie in nella memoria la in telligentia della fancta scriptura co gra ne defiderio. Et como luy lo habe deuorato ad questo modo co gnoscendo la graue persecutione & le pene che deueano & deue no sostonere le sancti. El selle amarico el uentre coe el habe con' passione & pena in nella soa sensualitate. Ma in nella bocca cio eldella mente luy hauea una dolcecza spirituale ognoscendo ch per queste grauissime pene li sancti uenerando ad eterno gaudio in extimabile. Item li fo dolce in nella bocca del corpo per deuo tiõe & p dicatõe pch lapdicatõe Vene decta co feruore co deuo toelagle in dolcisce in la bocca del predicatore. Et così dixe da uid propheta in nello psalmo. Quam dulcia faucibus meis elog a tua super mel ori meo. FT DIXIT MIHI OPORTET TE ITERVM prophetare populis & gentibus & linguis & re gibus multis. Cioe adire Et dixeme El te bisogna ancora pro' phetare ad multi populi & genti & lingue & Ri. Dixeme doe lo angelo elquale me decte el libro coole xpo. El te busogna anco/ ra prophetare do e predicare & predire le cose che deueno uenire Et per lo telo dato el libro ad deuorare accio che tu possi prophe tar ave prenuctiare & predire le cose che deueno uenire lequale tu sai claramente habian do deuorato lo libro al modo co e sta to exporto. Questo dixe lo angelo ad San iohanni per darli ad in tendere che non deuea morire in quella yfola in laquale lui era quando luy babe qfta uisione. Ma pure ancora bisognaua chel predicasse ad multi populi & ad multi genti & ad multi Ri Et nota ben che San iohanni da po che torno alla ecclesia soa de epheso ello non andasse per altri populi ne per altri genti ne per altre lengue predicando in propria persona El ce andaroli soi libri como e el presente libro & lo sou euangelio Et ad questo modo fo in tela & exporta questa parte: C.yolin -xi.

T DATVS EST MIHI CALAMVS similis e uirge. Cioeladire Et some data una canna simile ad una bacchecta. Ad San iohâni comole decto de sopra

li fo dato lo libro loquale deuoro cio e logle luy in tele per ch li fo data la in telligentia della facra scriptura laquale lui expuse in la soa memoria. Habiando aduncha la in telligentia della sancta scriptura qui dice che li fo data la auctoritate de predi/ care & scriuere la sancta scriptura la quale luy hauea receputa da xpo & exporta in la memoria. Dice aduncha Et fome data una canda Nota che nel principio quando se comenso ad scri/ uere el se scriuea con canne. & ancora in alcuni parti se usa la ca na in loco de penna ad scriuere. Aduncha per la canna in tendi lo effecto della canna cio e lo scriuere la sancta scriptura ouero in tendi la lengua con la quale se predica la sancta scriptura. laquale fo scripta nel core de quello che habe la predicanza me diante la lengua del predicatore. Et ad questo modo dicea da/ uid propheta nel psalmo Lingua mea calamus scribe uelociter scribentis dice. La lengua mea e una canna ouero pena de uno ueloce scriptore ave del spiritu sancto. Vnne lospiritu sanctoscri ue doue parla la scriptura Ma la lengua del predicatore e lapé na ouero la canna con laquale lo spuito sancto scriue Cosi disse xpo nel euangelio. Non enim uos estis q loquimini sed spiritus patris uestri q loquitur in uobis. Aduncha uole dire San iobani El me fo data una câna ouero penna cio e me fo dato lo offitio& la auctoritate de predicare ouero scriuere la sancta scriptura. Ma dice che questa canna era simile ad una bacchesta. Nota chel pastore rege & gouerna le pecora soe colla bacchesta. Et per questa similitudine el Re ouero principe porta la bacchecta ad denotare che alluy apertene de regere & gouernare el populo 16 recto alluy Aduncha per la bacchecta se in tende la auctorita regale. Vnne el da ad in tendere che la sancta scriptura rege & gouerna como fa la bacchecta quilli liqu la audino & silla in tendeno. Nota che la canna ouero penna le cauata & uoita den/ tro ma la bacchecta non e uoita ma e tucta salda & piena. Et p che holdecto che la penna ouero canna con laquale se scriue si gnifica la fancta scriptura in questo passo accioche alcuno no cre da che la sancta scriptura sia uacua & uana dentro al modo del la penna ouero della canna. Como sonno le scripture de poety ouero philosophi. per 10 dice che questa era simile ad una bac/ checta cio e salda senza alcuna uacuitate. Et fome data una can

na simile ad una bacchecta cioe fome data auctoritate &offitio de scruere & predicare la sancta scriptura per laquale se rege & gouerna lifideli xpiani.da chi li fo data cioe da xpo. ' DI' CENS SVRGE ET METIRE templum des & altare & ado rantes in eo. Cioe adire Et fome decto Leuate su & mesura el templo de dio & lo altare & quilli che adoranoin quo Nota chi lo templo fignifica la ecclefia de dio. Como dice San paulo Te plum dey sanctum est quod estis uos Vole dire lo apostolo che li fideli cristiani sonno un templo de dio in nel quale templo al cuni sonno co londe alcune sonno mura alcune sonno lo alta re & così delle altre parte. Vnne aduncha per lo templo in ten ' demo qui la ecclesia quanto alli sancti & boni ministri. Per lo altare in tendi li principi & maiori della ecclesia. Per quilli che adorano nel templo in tendi lixpiani laya & meno perfecti. per lo mesurare con la canna ouero penna in tenni lo predicare & certo ordine & mesura. Dice aduncha. & fome decto dallo ange lo Leuate su cio e dalle cose terrene & alsa lo in tellecto alle cose celestrale & mesura el templo & lo altare & quelli che adorano in quello coe predica adtucti secundo debito ordine & mesura Cioe aquilli che sonno de piu alto in tellecto predica piu alta' mente Et alli piu bassi & simplici predica leuemente Como dice San paulo. Sapientiam loquimur in ter pfectos. & ad altri scriue tamquam paruulis. Vnne dice. Lac & potum dedi uobis non escam. Et San gregorio dice che secundo laqualita dello audito re deue essere la doctrina del predicatore ouero del doctore. Ità nota che dice Leuate su cioe con lo in tellecto assate in uita eter na & mesura lo templo & lo altare & cetera Cioe predica & anuc tia ad tucti quiti la mesura & la grandecza delloloro premio elquale hauerrando in urta eterna. Et nota chel sono tre staty. boni in la ecclesia de dio Lo primo el lo piu alto & elo stato del la uirginitate & questo stato & dignitate le significato per lo al tare Lo secundo stato e lo uiduale ouero della otinentia Etasto elfignificato per lo templo elquale e maiore dello altare ma no cosi degna cosa. Lo terzo stato ello stato del matrimonio &gsto fo significato per gli liquali adorano nel templo liquali sonno piu affay de alcuno altro stato Et nota che per quisti tre stati so no in uita eterna tre distincti premii secundo che dixe xpo nel,

lo euangelio.cio e che la terra bona produce boni fructi. Vna parte produce fructi.centesimo Laltra parte produce fructi sexa gessimo Laltra parte produce fructi trecesimo. Et exponendo questo passo li doctori dicono che la terra che produce fructi ce telimo lignifica lo stato uirginale el quale in uita eterna ha p mio sopra la altri como serria el numero de cento Per la terra co produce fructi sexagessimi se in tende lo stato uiduili ouero della otinentia. Et questo ha premio menore como serria el nu mero de Sessanta & e menore numero ad respecto de cento. Per la terza parte della terra che produce fructi trecesimi se in tede lo stato delli maritaty & e numero meno delli altri fignificato per questo numero trecesimo elqle e menore de cento & de ses! santa. Et per o quando so decto ad san sobanni. Leuate su Et mesura lo templo & lo altare & quilli che adorano in ello. Vole dire. Alsa lo in tellecto in nella superna gloria. & predica & an/ nuctia quanta mesura de premio deue essere lo altare cioe le uir gine Et quanto el templo cio e la otinenta. Et gnto quilli che a ' dorano cio e li maritati Et ad ciaschuno de quisti mesura el pre miosou annuctiando ad tucti quisti quele statole de maiore p mio ad presso lo omnipotente dio & y bu xpo. / ATRIVM AVTEM QVOD EST foris templum eice foras |& ne me tieris eum quoniam datum e gentibus. Cioe adire Et lo atrio che e fora del templo míctilo ouero buctalo fora | & nollo mesu rare per che ello e dato alle genti Nota che lo atrio del templo e quello portico che tene con lo templo & le posto fora del templo como farria uno portico ouero cimiterio auanti una ecclefia el / quale se tene con la ecclesia ma el non le persone in la ecclesia ne in parte della ecclesia ma e fora della ecclesia. Per questo a trio se in tende la multitudine ouero tucto el numero delli fal h & rey xpiani liquali sarrando dapnati. liquali ben che ipi të gano con la ecclesia de xpo quanto alla fede & quto al nome che pure ipi sono appellati xpiani & habitano tra liboni xpia/ m Et ad questo modo questo atrio se tene con la ecclesia de cri sto. Ma non e per o ecclesia ne parte della ecclesia de xpo Per o che ciaschuno che le in peccato mortale le fora della ecclesia de xpo ben che se tenga con essa quanto alla fede & quto al nome Dice adunca Et lo atrio ciole el numero delli falsi xpiani.elgle

atrioje fora del templo.cio e liquali falli xpiani fono fora della ecclesia de xpo. Michili fora coe del numero delli altri bom cri stiani Et non mesurare qui cio e nolli anuctiare ne predicare al loro alcuna mesura de premio in nella gloria eterna per chilli non hauerrando alcuno premio de beautudine. Anche illi hauer rando eterno supplicio como bauerrando li altri genti cioe li in fideli & pagani Qui nota che nella sancta scriptura per la gente el se in tendeno li pagani & li in fideli liquali non cognoscono dio & no temeno dio & non amano dio. Et per o fo decto ad sa iohanni. Non mesurare lo atrio cio e non mesurare alli fassi xpi ani alcuna mesura de premio in uita eterna per che illi non ba uerrando alcuno premio ne alcuno bene Ma illi hauerrando e/ terno supplicio como bauerrando le altri genti cio e li pagani. Et per o dice che lo atrio e dato alli genti cioe ad effere con lorom eterno supplicio Per che como in questo mundo li falsi xpiani uiueno como li pagani non timendo dio ne obediendo alli soy mandamenti Et ad questo modo ipi se dando alli costumi de ligenti cio e de pagani Coh in nel laltra uita elli sarrando dati alle genti i ppagnia della eterna pena. ET CIVITATEM SANCTAM CALCABUNT mensibus quatraginta duo/ bus.Cioe|adire Et calcarandola cita fancta quaranta dui mifi Cioe quisti pagani & in fideli & anche li falsi xpiani calcarado & persequerando. per suppeditare la cita sancta cio e la ecclesia de xpo Nota che tanto le adire ciuitas quanto le ciuium unitas. A/ duncha la unita delli fideli & boní xpianí e decta una cita sca Cioe la ecclesia de xpo laquale e la unita & ogregatione delli boni & fideli xpiani altempo de ante xpo ella farra persequitata & coculcata dalli în fideli pagani & dalli falfi xpiani & questo durara quaranta duy misi ligh sono tre anni & mezo & tanto tempo regnara antexpo. In lo quale tempo farra perfegtata la Cita fancta doe la ecclefia fancta excessivamente dalli geti do eldalli pagani & in fideli &falii xpiani. Et nota che septe fiate multiplicando sey fanno quaranta dui. Et uole significare che tucta la presente uita stain septe & in sey etati. multiplicando sey fiate septe fanno quaranta dui Aduncha el numero de gra ta dui misci significa tucto el tempo della presente uita. in nel laquale dal principio in fine alla fine li rey persegtaro li boni.

Como fece caim ad abel |& yfmael ad yfaac |& efau ad 1acob |& Saul ad dauid & h Iudei ad xpo. / ET DABO DVOBVS TESTIBUS MEIS & prophetabunt diebus mille ducentis sexaginta amisti saccis. Cioe adire. Et darro alli doi mei testio nii & prophetarando mille.ducento.sessanta dy uestiti de saccy Qui Sancto iobanni parla in persona de xpo & dice Et darro alli doi mei testimonii cioe gran scientia & constantia accio che elli possano prophetare cio e predicare Nota che qui tanto e adire prophetare como predicare. Per quisti dui testimonii de xpoliq li prophetarando el se in tende enoch & elia.lequali uenerando almundo altempo de ante xpo in nella Cita de Ierusalem & p/ dicarando o tra anti xpo dicendo che illo n le jelmissa pmesso i la sanctaa scriptura Ma chejejuenuto dole you xpo figliolo della uergine m iria &in ofto modo elli darrando testimonianza ad xpo.M.cc.lx.dilcío e quasi tre anni & mezo Innel quale tempo prophetarando cio e predicarando illi o tinuamente contra an' te xpo daendo testimomo ad you xpo. & serrando uestiti de sac chi cio e de cilitio per che illi predicarando la penitentia ad tucto el mundo annuctiando como xpo e puentre ad Iudicare elmu! do in fine adpoco tempo Et lapenitentia che predicarando con la bocca elli la mostrarando in le opere de fora Etper o elli sarra do uestiti de sacchi de cilitio el quale el uestimento de penitentia Como fece San Iohanni Baptista el quale in lo ad uenimeto de xpo predicaua la penitentia | & pee o luy andaua uestito de cili' tiofacto de pelo de camelo elquale e piu aspero celitio de tucti li altri. Cosi farrando quisti doi propheti cio e Enoch & helia. & de quisti doi parla dio per lo probeta malachía & dice cost. Ec/ ce ego uobis micto enoch & beliam ut ouertant corda patre a ad filios & corda filio24 ad patres eo24 ante quam ueniat dies domini magnus & manifestus. Quisti doi probeti non sonno ancora mortí ma fono uiui in nello paradiso terrestro & aspec/ tano el tempo de antexpoin nelloquale tempo uenerando &6/ randomorti da antexpo per la testimonianza che elli darran' do de xpo & predicaraudo otra antexpo como le decto de so pra. HII SVNT DVE OLIVE & duo candelabra in > spectu domini terre stantes . Cioe adire Quisti sono doi oline & doi candeleri liquali stando în ofpecto del signore della ter

ra Qui san iohanni dice che quisti cio e enoch & helia sono doi oliue & doi candeleri. Et nota che in nella sancta scriptura per lo ollio se in tende la gratia del spiritu sancto per che como lo ollio sta semp sopra ongi liquore con la gratia del spiritu sco sta sempre sopra onge altra urtute & dono de dio Et per che la diua tene lo ollio in se per lo quisti doi sonno dicti due oliue cio e repieni de ollio cio e della gratia del spiritu sancto Ite elli sonno dui candeleri per che elli renderando una grandissima lu ce & splendore per la doctrina delle loro predicaze & p la spledi da uita repiena de sanctitate. liquali stando & cetera Qui san iohanni da ad in tendere che quilti propheti sono uiui al prese te per o dice liqualistando in ospecto del signore non stando in nel mundo ma effendo tracti dal mundo elli stando nel pa radiso terrestro in ospecto cio e in gratia del ngnore dio. 'ET SIQ VIS EOS VOLVERIT ignis exiet de ore illo24/& de uorabit inimicos e024. C10/e adire Et se alcuno li uorra nocere lo foco uscira della bocca loro & osumara li loro immici Et se al cuno grande lo piccolo li uorra nocere cio e li uorra in pacciare che elli non predicheno o annullare la loro doctrina o de retra berli dalla fede xpiana el uscira foco dalla bocca loro & osuma ra quilli che li uorrando in pedire. Nota qui che la predicanza eldecta foco per le coditioni lequali ha lo foco. unne el foco in flanma illumina darifica mollifica & monda queste oditioni proprie ha la predicanza per che la predicanza in flanma alla dilectione de dio illumina alla ognitione mollifica elcore a o paxione & munda la anima dalle rugiue de peccati & de tur/ pationi Et per lo la predicanza eldecta foco Coli dice iberemia propheta Nuquid uerba mea quasi ignis & sicut moles otines petras. Quisto foco uscera fora della bocca de quisti duy propti como de una fornace ardente per o le scripto nello ecclesiastico. Surrexit belias quali ignis & uerbum illius qui facula ardens Questo foco elquale e la predicanza uscera fora della bocca de gft ppfile ofumara &abrusciara li loro inialcio e la loro pdica za mostrara che le loro inimici sarrando ofusi & abrusciati dal foco eternale in lo in ferno. Et questo apparse quodo alla parola de belia descese el foco da celo sopra li homini & abruscioli. Et quado fo dui fiate secudo che e scripto in tertio regu pmo capto

ET SIQ.VIS VOLVERIT EOS ledere sic oportet eum oc adi Cioe adire Et se alcuno li uorra offendere in le persoe uo'. lendoh ocadereli cuh besogna ehe siano occis cio e al modo su pra decto cio e eternalmente in lo focu per petuo dello inferno per lo focu che usara dalla bocca loro cio e como la loro predi/ canza annutiarando et predicarando.HII HABENT PO TESTATEM claudendi celum ne pluat diebus prophezie 1001. & potestatem habent sup aquas o uertendi cas in san' gumem & percutere terram onni plaga quotiens cuque uclue rint Cioe adire Quista banno possanza serrare locelo che non pioua in nel di della loro prophezia & hanno possanza sopra le acque de puertirele in sangue & defertre la terra in omne plaga omne fiata che illi uorrando Quisti dui propheti testio nu de you xpo hauerrando grande possanza accio che piu to sto li sia credutu Vnde illi hauerrando possanza de fare non prouere Et afta possanza altre uolte habe helia quando fece che non piouesse tre anni & sei misi como e scrtpto in librore gum Et quella possanza fo figurata de afta laquale illi bauer rando tre anni & mezo cio e tucto lo tempo che illi predicaran do Et hauerrando possanza defertre la terra cioe de fare uent' re sopra la terra omne plaga doe ome pestiletía ome fiata che illi uorrando Et cufi illi hauerrando possanza de fare uenir focu de celo Et per o disse desopra che lu foco li uscira de bocca cio e ad omne sua parola quando illi uorrando illi farrando uenir lu foco da celo como fece belía essendo al mondo Et e da crede re che elli no hauerrando meno possanza al tempo de anti xpo qudo piu li bisognara che habe helia. ET CVM FINIE RINT testumonium suum bestia que ascendit de abisso factet ad uersus illos bellum & uincet illos Cioe adire Et quando illi buerrando finita latestimonianza loro labestía che descese dal lo abisso farra bactaglia contra de loro & uenceralli & silli occi dera Quando Enoc & belia bauerrando finita la loro predican za o ueo testimonianza la gle illi renderando de xpo lagle de durara tre anni & mezo complito questo tempo della loro pdi catione. Labestia che descese dallo abisso farra bactaglia otra de loro Questa bestia fignifica ante xpo lugle e decto bestia p la sua ferocitate & per che guastara lu culto de dio Dellaquale

bestía parla daniele propheta decendo. Aspicebam & ecce bestía terribilis atquirabilis & fortis nimis. Questa bestia ascese cioe ascendera dallo abisso cioe ascendera de bassa o dicione alo in/ perío & ala segnoria de tucto lumundo & qfto serra p operati one diabolica dello in ferno o uero abisso Et plodisse che que sta bestía ascese dallo abisso cioe per operatione diabolica. Item ascese de abisso cioe de uilissimo stato & de uile fornicatione al regno ouero inperio Item ascese de abisso cioe del tribo piu ui/ le &bassoidelli altrí doe del tribu de dan elqle dan fosigliolu de uni serua ocupina de Iacob Et che ante cristo debia nascere de afto tribu appare chiaro in lo libro de genesis capitulo quaran ta octo oue je scripto cusi Frat dan coluber in uia Questa bestia cio e ante cristo farra bactaglia otra gstí dus ppheti sop dicti p mulci modi disputando menacciando & facendo miraculi & fi/ nalmente luy li uinara quanto alla operatione delli homini & filli occidera etiam dio quanto allo corpo. / ET CORPO/ RA EORVM IACEBUNT IN PLATEIS Cinitatis ma gne q uocatur spiritualiter sogdoma & egiptus ubi &dominus eoz, crucifix us est. Cio e adire & li corpi loro iacerando in le pla ze della cita grande laquale je appellata spirituamente sogdo' ma & egipto doue & lo signore loro fo crucifixo. Nota che ante xpo farra occidere enoch & helia & pfareli maiore despecto farra co li corpi loro starrando su le placze de ierusalem gsto farra lui per dispregio de quisti duy sancti & per fare maiore paura alli xpianí accio che alcuno non ardisca de sequire la loro doctrina Et niuno per paura de antexpo ardira seppellireli. Ma nota che questo che li sarra facto per maiore despectos li tornara ad ma tore gloria per che stahendo su le placze li corpi morti tanto sar ra piu manifesta & gloriosa la loro resurrectione. Ma dice che quisti corpi iacerando i le placze della ata grande Questa cita e i erusalem laquale le decta cita grande per le grande cose che somofacte in ipa & per li granni mali liquali sono facti in ipa Et p denotare limali soi grandissimi liquali sono appellati soi ritualemente sogdoma & egipto Vnne nota qui che le affaima nifesto quanto sogdoma sia stata terra & cita scelerata in lagle foro facti mali grandistimi quando dio fece uenire lo foco da ce lo sopra de ipa. Item de egipto se lege che habundaua molto in

la ydolatria | per tanto ierusalem fo decta sogdoma & egipto | ad denotare che in ipa se farra & sonno facti grandissimi mali tra liquali que fo maximo delli altri cio e che in ierusalem fo occiso xpo creatore sou per o dice doue elsegnore sou xpo focru estixo do e segnore de quisti dui propheti. Nota che sogdoma e in terpetrata muta & egiptole in terpetrata tenebra ouero cola tenebrola Et per o dice che spiritualemente ierusalem e sogdoa coe muta delle laude de dio & de ofexare xpo. & le egipto cioe & le tenebrosa & ceca non ognoscendo el sou messa madato da dio doclybu xpo. / ET VIDEBVNT DE POPVLIS & de tribubus & linguis & gentibus corpora ec21 per tres dies & dimidium & corpora eou no finent poní i mouments Cioe a/ dire Et uederando del populi & del tribi & lengue & genti licor pi loro per tre di &mezo & li corpi loro non farrando laffati se pehre Multi populi & multe diuerse lingue & genti sarrando i quello tempo in ierusalem per la presentia de antexpo esquale tenera lo i perío & la monarchia del universo mundo Et de tuc tí quistí populi & genta & lingue alcuni uederando li corpi de quisti duy propheti lacere in le placze de ierusalem & non sarra do lassatt sepellire per la cascione che je decta de sopra Etiacera do quist corpi tre di & mezo in asto modo cioe in fine ad tan/ to che elli sarrando resuscitati como appare in la parte sequente ET IN HABITANTES TERRAM gaudebunt super il los & iocudabutur & mucra mictent inice Cio e adire & glli ct habitano in la terra se alegrarando sopra de loro & farrando se sta & mandarandose doni luno allo altro T'ucta questa parte se deue in tendere secundo che sace la lectera cioe che essendo morti quisti dui propheti enoch & belia licorpi loro iacerando sopra la terra & senza sepultura como le decto de sopra Et que che habitano in terra cio e libomi terreni liquali amano & desi derano solamente le cose terrene coe tucti li serui de antexpo uedendo la morte de quistí dui propheti se alegrarando forte mente dentrolamente loro & farrando festa etiamdio colli acti de fora Et in signo de festa se madarado doi & presenti luno ad lo altro per grande alegrecza laquale ipi hauerrado della mor te de gfti dui pphi Ma p ch farrado loro tata feita della mor te de gli. Rado co loro farrado tata festa pla casciõe cos segra

Q VONIAM HII DVO PROPHETE CRVCIAVERY nt eof qui habitant sup terram. coe adire Per jo che quisti dui propheti hanno cruciati quilli che habitano sop la terra Que staje lacascione per che li homini amaturi della terra farrando festa per che quisti dui propheti cio e enoch & elia hando crucia tí quilli che habitano sopra la terra cioe li cruciarando al tem! po che illi predicarando Et questo serra lucruciamento che ipi predicarando cioe lu mundo e per finire & che quilli anda / rando al foco eterno & bauerrando el cruciamento in tollerabi le & perpetuo senza fine Et per qsto quilliche habitano o lu ai mo & desiderio loro sop la terra illi bauerrando grande dolore & pena audenno afto . Pertanto uedendo loro morti quisti pro pheti hauerrando grande alegrecza reputando per la loro mo rte et liberati ET POST TRES DIES ET DIMIDIQ spiritus uite adeo in trauit in eos & steterunt super pedes suos Cioe adire et dapor tre di & mezo el spirito de uita da dio i trao in loro & stectero sopra li Pedi loro Et da poi tre di &mezo doe el quar to di dereto alla morte loro El spiritu de uita entro in in lorocio e intrara in loro Lanima de ciascuno laquale espiris tu de uita per ella e uiuificato el corpo & ella e uiuificata dal spirito sancto Questo spirito de uita cioe le loro anime entraran do in loro no per propria urtute ma per uirtute & comanda mento de dio Etper o disse da dio per che da dio sarra che le lo ro anime retornano al corpo & steanosopra li pediloro Cioe illi starrando sopra li pedi loro usus & inmortali. Vole dire adu ca che da portre di &mezo cioe lo quarto di dapor che illi ser ranno morti gfti dui propheti dio li susatara & leuaradose su & starranno sopra li pedi loro Et questo uederanno tucti quillili quali li uidectero morti stare su le piacze de ierusalem Et per lo dio permectera che illi non siano sepelliti ma che illi iacano in lochi patenti & maifesti ueduti da omne psona in su le piacze de Jerusalem Et per o dio permectera che illi non siano sepellita accio che cufi palesemente siano ueduti resuscitare Et accio che la lororefurrectione sia ad tucti manifesta & chiara & con gra ne gloria per che qua serra in psentia de molte persone & in lo chipatenti. ET MAGNUS TIMOR CECIDIT SUPER EOS qui undebantillos Cioe adire Et gran pagura cadecte

sup de gli che li uedeano Vedendo gli che prima se alegranao della morte de quiste propheti che sonoresuscitati con subitam te & contanta gloria hauerrando grande paura Et per lo dice.& grande paura cadecte doe cadera sopra quilli che li undero pri ma effere mortí & poi effere relusatatá al modo predesto / ET AVDIERVNT VOCEM MAGNAM de celo dicenté illis Ascendite buc Ciole adire. Et audero una uoce grande del celo che dicea Montate qui su. Et audero coe ipi auderando enoch & helia resuscitati da morte una uoce grande da celo cioe una uoce facta dal angelo in celo laquale sarra si grande che tucti quille che sarrando in ierusalem la auderando laquale dicea cio eldirra alloro doe ad enoch & helia Montete qui iu doe alla o pagnia delli angeli & parteteue dalli homi iniq & pessimi. ET ASCENDERVNT IN CELVM in nube & underunt illos inimici eory Croe adire Et montaroin celo in nella nebula & h loro inimici li uidero Et facta che farra quella gran uoce laq' le dirramontete que subito decta questa parola per operatione angelica illi farrando leuati in aere in una nebula clara & lu/ ada & andarando i celo Vedendo afto li loro inimici Accio che quilli che se alegranano della morte loro habiano maiore pe na & dolore uedendo la loro resurrectione gloriosa & ascentióe in celo Dice aduncha & montaro in celo coe montarando. sa iobanni parla ad modo chel fossero gia state queste cose. Et esto e pla certecza grande che lui hauea che elle deueao effere p certo. ET IN ILLA HORA FACTVS est terreotus magnus Cioe adire Et in qua hora fo facto uno grande terremuto Et in quella hora cioe allo tempo della persecutione de ante xpo quando serrando queste cose dellique haucano parlato de sop in quella hora coe in quello tempo fo facto un gran terremu! to cioe ferra una grannissima guerra & uno grandissimo moui mento nel mundo stra la chiefia de xpo & la fede cristian. Ite al modo che dice la lectera el serra un grande terremuto uni uerfale per tuctolu mundo unde disse xpo in lu cuangelio de San luca Terremotus magni erunt per loca. ET DECIMA PARS CIVITATIS cecidit & occin sunt in terremotu nomi na hominum septem milia. Croe adire Et la decima parte del la Cita cadecte & foro occisi nomi de homini septe milia Qui

per la cita in tendi la ecdesia de xpo secundo che so decto de so pra in questo capitulo Et nota che in uita eterna sono noue or dini de angeli Et tucti liboni xpiani liquali sarrando salui sar rando missi in uita eterna in alcuno loco de quisti noue ordini Et quando cadecte da celo lucífero el cadecte una gran multi/ tudine de angeli con ipo quasi in numerabile & gsti non foro de uno ordine anche foro de tucta noue ordini Et per lo la hoi/ ni liquali se saluano sono posti i loco de gli angeli ligh cadec tero & uno e messo in uno ordine & lo altro un lo altro ordine se cundo che sonno li soi meriti Et per lo nuy possemo dire de tuc' ti li homini boni liquali deueno effere salui sonno de gsti noue ordi Ma gllıliğlı frado dapnati benetal prite i fie etipi uiuco hano xpani & hano della citade cioe della eccleha de xpo pure loro sonno la decima parte della cita per che la nona parte del la citade cioe della ecdesia sono liboni xpiani liquali deueno andare in le noue ordini delli angeli Aduncha quando el sar/ ra quel grande terremo to cioe ando farra alla grande persecu tiõe de antexpocontra la ecclesia de xpo La deama parte del la citade cioe della ecclesia sarrando occisi quanto allanima per che illi se parterando dalla fede sancta de xpo & sequerando à te cristo Et per che illi sarrando quasi in numerabile per o el ce mecte uno numero universale dicendo che illi sonno septemi lia cioe in numerabili per che questonumero de septe como fo decto de sopra fignifica universitate. Aduncha septe milia cioe multitudine in numerabile & grandissima. & ponese qui el nu mero finito per lo numero in finito Dice aduncha Et la decima parte della citade cioc tucta quella parte de xpiani de gllo te/ po liquali finalemente farrando dapnati. Ella decima parte ca decte doe caderando dalla fede xpiana alla in fidelitate. Et (o no occin tucti quisti in nel terremoto do e in la persecutione de antexpo Et sonno nomi de homini septe milia doe multitudi ne grandissima & in numerabile. / ET RELIQ VI IN TI MORE SVNT miffil & dederunt gloriam deo celi Cioe adire Et li altri foro missi in paura & dero gloria al dio del celo. Et li altri cioe boni xpiani liquali non caderando dalla fede & non sarrando occisi per peccato de in fidelitate offi liquali sonno le noue parti della citade cioe liquali deueno essere in nelli noui

chori della angeli se mecterando in pagura cioe de dio per che iph auerrando piu pagura de dio che de quella bestía crudele de antexpo Et per lo illi sarrando forti & non caderando in nel terremotu doein nella persecutione de antexpo Vnne uededo loro effere statí forta & habiando haunta nictoria per patientía dectero gloria adio del celo referendo alluy gratia della fortec za che lui li hauera data che loro non caderando dalla fede cri Riana. VE SECVNDVM ABIIT | & ecce ue tertium ue i et ato. Cioe adre Et de tre guay el secundo senne le andato & ecco el terzo uenera tosto. De sopra fo decto como laquila ucla/ do per lo celo disse tre fiate guay liquali tre gui fignificano tre gradiffune tribulationi & persecutioni della ecclesia de dio Di' ce aduncha che de quisti tre guy delli qui fo decto de sopra el secundo senne le andato elquale significa la persecutione de âte xpo Vnne resta el terzo elquale ueira presto deretro ad gsto so sopradecto. Et questo terzo guay significa la orribile tribulati one del finale iudicio Et questa passa sopra tucti le altre sopra decte.quanto alli peccatori & dapnati in lagle sarrando multi fillioli della ecdefia cioefalfi xpiani. ET SEPTIMVS AN GELVS tuba cecinit & facte sunt noces magne in celo Cioe a dire Et lo septimo angelo sono la tromba & foro facte uoci gra de in celo Questo septimo angelo significa el osortio & lo ordie delli predicatori della sancta ecclesia liquali sarrando in nel ul timo tempo deretro la morte de ante xpo Quello tempo sarra breue & de retro ad ypouenera xpo ad iudicare el mundo. Et questo sonare de asto septimo angelo se deue denotare lo ultio stato della ecclesia sancta elquale sarra pacifico & trangllo alla ecclesia delli sideli xpiani ma farra breuissimo stato prespecto delli passati. Dice aduncha che questo angelo sonao la tromba cioe li predicatori de quello tempo predicarando & annunctia/ rando la fine. Et foro facte uoce grande in celo Per lo celo in te di qui la sancta ecclesia lagle sarra in quello tempo tucta cele / Riale laquale sarra celo per altecza della soa uita & per la luce grande delle soe uirtute. In questo celo cioe in la ecclesia foro facte uoci grandi cio e alegrecze & gaudii grandi & uoci gran' di de referire gratie adio della morte de antexpo & della pace reducta alla ecdesia. DICENTES FACTVM EST RE GNVM huius mundi domini dey nostri & xpi etus & regna bit in secula seculoy. Cio e adire liquali diceano Elle facto lo regno de questo mundo dello signore nostro dio & del xpo sou & regnara in secula secuo24. Nota che li uoci grande sopradec' te lequali sarrando factein celo con grande ex ultatione & ga/ udio rendendo gratie adio lequale deceuano el e facto el regno de questo mundo elquale soleua essere del diabolo mo e facto regno del segnore nostro dioi& de you xpo Nota che lo mun' do sempre fo de dio & e de dio ma qui parla del mundo cioe delli homini liquali sono nello mudo Sopra gsto mundo el de monio per la soa grande malitia habe signoria uno grande te po & maximamente fignoriara al tempo de antexpo Ma da poy che antexposarra morto & li soi serui quilli lighremanera do uedendose beffati & in gandati da antexpo se puerterando ad you xpo Et ad questo modo el regno del mundo che soleua essere del demoniosarra facto regno de dio & de xpo & regnara diosopra loro in pace & tranquillitate perpetua. Et de aftoli fi deli xpiani refererado gre adio ogrande alegrecza & exultatõe ET VIGINTI O VATVOR SENIORES Qui in sipe Etu dei sedent in sedibus suis ceciderut in faces suas & adora! uerunt deum .Cioe adire Et li uinti quactro antiqui ligli sede umoinconspecto de dio in le sedie loro se buctaro con le loro faccie in terra & adoraro dio. Quisti uinti quactro antiqui son no li patri del uecchio & del nouo testamento liquali sonno ui tí quactro secundo che fo ex posto de sopra in lo grto capitulo Quisti adunqua antichi cioe patriarchi & apostoli & per loro in tendemo tucti li altri principali della chiefia de dio ligli stado in lo cospecto de dio do ein la eterna gloria in le sedie loro do je in li gradi della gloria loro se buctaro con le faccie sue i ter' ra & adoraro dio doe co grandissima humilitate & reuerentia adoraro doe adoraranno dio uedendo la chielia esfere in pacifi co & trangllostato .DICENTES GRATIAS TIBI AGI mus domine deus omnipotens qui el & qui cras & qui accept sti uirtutem tuam magnam & regnasti Cioe adire liquali dice ano Nui tereferemogratie segnore dio omnipotente lugle si el lugle fofti & lugle bar tolta la tua uirtute grande & barregna to. Nota che ofti sancti adorando dio dirrando. Noi referemo

gratie ad te segnore dio omnipotente del quale nuy semo ser ui dio elquale nuy adoramo omnipotente elgle si eterno i nel presente & fosti cio e auanti el mundo eternalemente. & hai tol ta la uirtu toa grandelaquale tu non mostraui al mundo per mectendo antexpo regnare Pure tu hai tolta la toa uirtute gra de laquale antexpo se usurpana & bay regnato & regnarai i p' petuo sopra li toi serui fideli. ET IRATE SVNT GENtes & ad uenit ira tua & tempus mortuoz iudicare Croe adire El genti sonno irati & e uenuta la ira tua & lu tempo deli morti de iudicare Et le genti cioe li pagani & in fideli sarrando iraty uedendo lo sou regno manchare & uedendo lo regno de cristo multiplicare & prosperare quanto alla fede xpiana lagle cresce ra altamente in quel poco tempo Et e uenuta la ira toa Nota che queste cose sono tucte parole delli uinti getro antichi cioe delli patri della sancta ecclesia liquali dirrando gste cose regra tiando dio & yfiu xpo Dice aduncha che le genti sono irate.p che elli uederando prosperare lo regno tou & per che le uenuta la tra toa cio e la uendecta toa Nota che comunamente la uen necta delli homini se fa con ira & procede da ira Vnne parla/ do humanamente nui dicemo afto ad dio li e uenuta la ira cio e la uendecta de peccatori liquali hanno preuaricati & despre zati li mandamenti de dio Nota qui che in dio non e ira ne po essere Ma per che la uendecta e sfacta de ira per sola uédecta che farra dio de peccatori fo decta ira Et e uenuto el tempo del finale iudicio in nelquale tucti li morti in semi con li mui sar rando iudicati fo le loro o pe Et asto recercha la diuma iustitia per puire tucti li peccati liqu no sono puiti i nella psente uita ET REDERE MERCEDEM SERVIS SVIS prophetis & sanctis & timentibus nomen tuum pusillis & magnis. Cioe adire & rendere mercede alli scrui soi propheti & alli sancti & ad quilli che temeno el tuo nome picculi & grandi Etje uenu/ to lu tempo de rendere mercede & premio alli serui toi prophe tí del uccessio testamento & alli sancti del nouo & generalem te ab tucti quilli che temeno & che anno temuto el nome tuo & per o bando servati li toi commandanti picculi & grandi doe generalemente ad tucti liboni & serui toi secundo lo meri/ to loro & secundo laqualita loro piccola & grande che sia senza

acceptatõe de persona secundo che es scripto nello psalmo Quia tu redes unicuique secundum opera sua. / ET EXTERMI NANDI EOS qui corruperunt terram Cioe adire Et extmi / mare quilli che hanno corrupta la terra Dixe de sopra chel era uenuto el tenpo del mortí de íudicare cio e el tempo del iudicio ultimo & grande de xpoin nelquale iudicio sarra dato el pre io alli boni & lo soplicio alli captini & maluasi Et per lo prima dice qui de sopra del premio delli boni & poi q dice del soplicio del li maluasi homini Dice aduncha Ette uenuto anchi lo tenpo de exterminare doc de punire quilli che hando corropta laterra ao e glli che hanno in bractata la terra con li loro peccati de y' dolatría & de lux uria & de auaritia & de omicidio & paltre i niquitate legli hanno omesse in su la terra Et per lo e uenuto el tempo che illi siano puniti & exterminati Nota che extermina reje mectere la cosa fora del fine & del ordine suo Et plo li dap nati sarrando exterminati per che illi sarrando missi fora della eterna beatitudine alla quale loro erano creati & ad glla illi era no ordinati da dio se illi bauessero uoluto ognoscere dio & teme relo & amarelo El quale timore se mostra in observare li sor sã conmandamenti: Capt xu; -

T APERTUM EST TEMPLUM DEI ince lo Cioe adire et fo apto lu templo de dio in celo-no ta che qui incomenza la quarta uisione & dura per tucto questo capitulo duodecimo & per tucto lo gr to deamo Et nota qui bene che gnto ala narratioe questa uisione seque le uisione dicte de sopra non seque perso quanto ala sententia della uisione. Adonca quello che lege q' sto libro non deue in tendere che da po quelle cose che sono di cte de sopra sarrando queste lequale sonno in questa parte per che in questa uisone el se toccano molte cose lequale sono pas sate in fine al principio della chiefia ma elle sono recapitulate qui perfar la uisione ordinata & perfecta Comenza aduqua & dice cusi Et so aperto lu templo de dio in celo. Per lu celoin tedi como fo decto in lu quarto capitulo Lu stato della fede cristia Vñ lo celo aoe la duratione della fede cristiana de tucti alli c's credono in dio del celo Per lo templo de dioin tedi xpo itu In lo gle habita la dicinitate como in templo Como diffe San

Paulo. In quo habitat plenitudo divinitatis Et che se debia i tendere cun lo templo de diolui medelmo you xpo diffe parla do alli iudey Soluite templum boc & in tribus diebus escitabo flud Et San Iohandi scriue cufi in lo suo euagnelio. Ipse autem dicebat de templo corporis sui dice che xpo dicea dello templo delui proprio cio e dello suo corpo elquale xpo e appellato tem plo Diffe aduncha Et fo aperto lu templo de dio in celo cioe El fo manifestato xpo ad quilli ligh hando la fede de dio del ce lo Et qta manifestatione fo facta quando xpo nascecte in que Sto mundo & hagneh differo Natus est nobis hodie saluator. Et quando el celo se aperse sopra de lui & lu spirito sancto desce se in forma de coluba & la noce de dio patrefo audita lagle di cea bic est filius meus dilectus in quomichi bene complacui ipm audite Et fo aperto questo templo doe you xpo quando fo manifestato & predicato per lo mudoin celo cioe in glillo ue ro per gli liquali haueuano la uera fede de dio del celo como fo decto desopra. Item fo aperto lu templo de dio cioe y bu xpo ando gliefo aperto lu costato co la lancia como e scripto in lo euagnelio Et unus militum lancea latus eius aperuit & otinuo extuit sanguis & aq del qle sangue & acqua xpo ha redunita & adonata la soa ecclesia Cusi como in figura della costata de a dam fo facta la sposa sua eua laquale significaua che dellu co stato de xpo se deueua fare la ecciesia laquale e sposa de cristo. ET VISA EST ARCHA testamu in teplo eius Ciole Et fo ueduta larcha del testamto in lo teplo suo Nota qui che e da sa pere che quando la populo ifraelitico stana in lo deserto in log / le stecte quaranta ani dio ordino ad moyses che fecesse una ar cha de oro ave una casa de oro in laquale el se mectere le due tabule de oro lapidee in le quale era scripta la lege coe li con mandamente de dio & fecele mectere una olla de manda cioe uno uassello ad modo de uno carratello de oro pleno de mana & feceli mectere la bacchecta de Aron sumo sacerdote fratello de moyses laquale bacchecta essendo secca substamente florio & produsse fructo cio e mandole Q este tre cose erano in quella archa & qfta archa era decta archa del testamto cio e archa del la lege scripta per la manu de dio Questa archa fo posta in lo templo de salamone multo onoreuelemente & stecte li in fine

alla destructioe de ierusale fea per nabuchdonosor Et ad quo tempo Ieremia propheta accioche questa archa non uenesse alle mani delli pagani lui la tolse dallu templo & portola fora de 1e rusalem in uno monte de sasso Ieremia la muse elquale sasso p uolunta de dio se aperse & recepecte dentro de se la archa & pro se poi subitamente como stana i prima & no le persona al mu do ne ettamdio altempo de ieremia che sappia ossapesse doue el la sia saluo ypo ieremia & dio Questo fo desto qui accio che gl li che non hanno studiato in la sancta scriptura in tendano que uole dire la archa del testamento Nota che per questa archa in questo passo se in tende la sancta ecclesia de xpo laquale fo de cta archa per similitudine de la archa de noe dellaquale essenp to nello libro de genesis. Et ando uende lo diluuio sopra la ter ra tucti li homini & dopne & animali liquali erano fore della archa tucti se annegaro & monro per lacqle tucti gli che erao in nellarcha forono salui & scanparo quella terribile pena del acqua del diluuio. Et qua archa fignifica la ecclesia de xpo per che da glla sentétia terribile lagle deue uenire nello finale iudi cio del foco in extinguibile & cterno glli liquali sarrando fora della ecclesia tucti sarrando dapnati Et nota che quilli sonno in la eccleha de xpo liquali banno la fede uera de xpo & uiueo fecundo quella Vnne benche uno había la fede de xpo & non uiue secundo quella ello le fora della ecclesia Per che lo dice la sancta scriptura ouero san paulo fides sine operibus mortua ē Aduncha per questo respecto la ecclesia de xpo fo decta archa & secundo che in la archa del testamento era scripta la lege con deue effere scripta non in petra ma nel core la lege della sacta ecclesia in le mente delle persone che sonnoin la ecclesia. Item ce era anche la manna laquale e cibo biachissimo & pane logle uenta dal celo Cost in la ecclesia ce e quello pane branchissimo del altare del corpo de xpo elquale uene da celo como lui dixe in nello euangeho. Ego sum panis usuus qui de celo descendi. Item ce era anchi la bacchecta de aron elquale era sumosacerdo te Con i la sca ecclesia ce e la bacchecta ave la auctoritate & pos Sanza & regemento sacerdotale Vnne per questa cascione plar cha del templo in tendemo qui la ecclesia de cristo & per lo sou templo in tendemo xpo como fo exposto de sopra Et uole dire

Et fo ueduta larcha del testamento al sou templo doe el fo ues duta la eccleha in xpo quando fo ueduta lacq & lo sangue usci re dal costato de xpo elquale sangue & acqua sono fundamto della ecclesia per che lo sangue e lo preczo della redeptione de la eccleha Et lacqua e lo baptismo della redeptione della eccla Et uole dire che effendo xpo apparso al mudo & aperto al modo che le desto desopra essendo manufestato per lo mundo El so ue duta larcha cioe fo adunata la chiefia lagle era in xpo per lacq & sangue che uscio de luy: ET FACTA SVNT FVLGVra & uoces & terremotus & grando magna Cioe adire Et foro fa/ cte corrufcatione & uoci & troni & terremoti & tempesta grande Noct da por che xpo habe adunata la chiefia el foro facte cor ruscationi doe miraculi & uod doe predicanze doe della etera beattudie & terremoti doe grandi mouemti per lo mudo de q sta nouita & tempestati grandi coe della persecutione facta p li pagani alla ecclesia de xpo Nota aduncha che corruscationi ouero schianti significano miraculi per lo che le corruscationi fa no pagura & dando splendore Cost limitaculi farrando pagura alli pagani & darrando splendore alli xpiani Et per li miracu li elli reccuerando la luce della fede de xpo Per le uoci deuemo in tendere le predicanze lequale faceuano li fancti predicado della gloria eterna laquale e cosa suaue da diuere audire & per o quelle predicanze sono decte uoa Per li throni deuemo in to dere le predicanze terribile lequale faceuano della eterna dap? natione & dello in ferno laquale cosa le terribile & de spauimto ad audire & per o quelle predicanze fono decte throni Per lit' remoti ligh sonno mouimenti della terra deuemoin tendere li moumenti liquali sono in la terra cioe in nello mundo uede do le corruschationi delli miraculi & audendo le uoci & li thro' ni delle predicanze per qfto fo uno grade terreoto do e una gra dissima nouitate al mudo in quo tepo & multi se mossero dallo stato della idolatría & uendero alla fede de xpo &gstí mouimit sonnoliterroti deli quali q se parla Per la tepesta grade lagle rope & frage le brade & le berbe & fructi nouelli & uerdure terel le fignifica qua psecutoe laque guaftara retrabedo dalla fede de xpoli xpiai dibili & tímidi& nouelli i nella fede& farralli negare ta fede de xpo. ET SIGNVM magnu apparuit in celomulier

amicta sole & luna sub pedibus eius & in capite eius corona stellarum duodecim. Cioe adire Et uno signo grande apparse in celo una femina uestita de sole & la luna socto li pedi soi & m lo capo suo corona de dudice stelle Nota che un signo gean de ave elqle significa cosa grande apparse in celo ave traglli li quali credenoin dio del celo cioe in lu stato della fede apparse qto figno Et nota che no apparfe ad altri Ma che figno fo que sto Respondo una femina uestita de sole Nota che gsta feina fignifica la chiefia de xpo laqle chiefia je fignificata i qfto libro p dinerse cose In lo greo capitalo fo figurato p la sedia Et i gfto per larcha & qui per una feina Et tucte queste significationi so no uere secundo diuersi effecti Nota che la sancta chiesia non le decta femina quanto ala fragilitate & natura delle femine. Ma que alla procreatione delli figlioli unde per qfto respecto la chiefia qui fo decta femina lagle almodo de femina no cessa mai de generare noi figlioli al sposo sou you xpo Et e decta q sta sposa & matre de you Vnde ella e sposa de xpo Sposata co lo anello della fede Como diffe dio per lo propheta Sponsabo te michi in fide della quale sposa disse San paulo Desponsauit si bi xps ecclesiam no babentem maculam neg rugam Et in le sequenti parti de asto libro disse lu angelo ad San Iohandi Ve ni & oftedam tibi sponsam uxorem agni Per gfti dicti della sa neta scriptura appare como la chiesia e como una feina sposata & muliere de xpo Et ofto tantole adire quato che tra lachielia & xpo el deue effere amore & fedeletate & como deue auere la muliere al marito Et qta femina cioe la chiefia no solamete le decta sposa de xpoma etiam dio fo decta matre de xpo Cu fi diffe xpo in lo cuagelio Quicunq fecerit uolutate patris mei ipe meus frater soror &mater est. Aduca la sancta chiefia lag le face la uolutate de dio e matre de xpolagle predicando alla in fideli & suertendoli genera xpo in la mente loro Cusi disse San paulo elque era patre della chiefia Filioli mei quos iterum parturio donec formetur in uobis xps Adunca la fancta eccle sia credendo la fede ella e sposa de xpo predicando & conuerte doli în fideli ella e matre de xpo pche ella genera xpo in lam. te loro. Ma diffe che questa ferrina era uestita de sole questo sole e xpo dello quale disse dio per lo propheta Vobis timtibus

nomen meum orietur sol iustite & San paulo disse. Omnes gi xpo batizati estis xpum induite Et diffe che socto li pedi de esta femina era la luna Per la luna lagle e mutabile & cresce & de scresce se intende astomudolo uero la prosperitate mundana lagle e molto mutabile & cresce & descresce Questa prosperita te mundana o uero lu mundo sta socto li pedi de gsta femina cio e della ecclesia per che li sancti liquali sonnomenbri della chiefia subpeditano per dispreczo el mundo & la prosperitate mu dana Ma disse che gsta femina haueua in capo corona de dudice stelle per ille luceuano per gran doctrina & erano alti per sa Eta uita & erano fixi in celo como stelle per continuo desiderio & affecto celestiale Como disse San paulo im psona de tuctily apostoli Conuersatio nostra in celis est Quisti dudici apostoli ad modo de dudice stelle splendide essendo sparsi p tucto lumo do luquale e rotondo facto ad modo de una corona rotonda de dudice stelle Et questa corona era in lo capo de questa femi na aoe in lo principio della ecdefia Item per che la corona fi/ gnifica uictoria quisti dudici apostoli sonno corona alla eccle! sia p che illi habero dello mundo uictoria conuertendo alla fe/ de de xpo Et ad ofto modo dudice stelle fando una corona ad gsta femina cio e alla ecclesia Item se po exponere ad gsto mo' do dudici sono li articuli della fede ligli sono ad modo de du' dudici stelle per la untute de diolagle illi banno in se Et qui sti dudici articuli della fede sono una corona alla ecclesia cioe p offi articuli della fede la chiefia hane hauuta uictoria & uen to lomundo & tucti alla fede cristiana Et nota che ben che q' sta femma significa la sancta chiesia universale al modo che e stato decto no dimeno particularemente ella fignifica la glorio sa uergine maria laquale fo del numero della chiesia & quello che couene ad ella particularemente conuene anche alla chiefia universale Disse adunca che questa femina cioe la vergine ma ria era uestita de sole ao e della divinitate quando in ipa desce se dio uero & eterno Como disse lu angelo lu di della anunctia/ tione Sps sanctus sup ueniet in te & uirtus altissimi obunbra' bit tibi Questa donna ha la luna cioe la psperitate mundana socto li pedi p subpeditatione & dispregio Et porta in capo co rona de dudice stelle cioe de dudice articuli della fede p che al

tempo della passione de xpo & da por alcuni di tucti li discipuli de xpo perdectero la fede & remase quella solamente in la uer gene maría Aduncha della fede de xpo ella porta la corona & per che la fede e un dudici artículi liquali fonno ad modo de dudici stelle per o ella ha nello capo corona de dudice stelle. ET ERAT IN VTERO HABENS ET damabat partur ens & cruciatur ut pariat Cioe adire Et era grauida la gridaua parturendo & era cruciata per parturire Nota che era grauida q sta femina coe la ecclesia al tempo delli apostoli & era piena de uoluntate de parturire multi filioli ad xpo doc de o uertire mul ti pagani alla fede de xpo Et como sposa de xpo ella era gra/ uida demulti fillioli liquali ella desiderana de parturire ad xpo Et in quanto che ella je matre de xpo como fo decto de sopra ella era grauida de xpo elquale ella desiderana de generare in lamente delli in fideli Et per questo ella gridaua predicando & orando le cosi gridando e predicando ella parturia multi fillio li ad xpo & partura xpo in le mente loro Et era cruciata ppar turire cioe la ecclesia in quello tempo era cruciata per grande nolunta & desiderio de parturire multi filholi ad xpo & crucia/ uase pe iciunii & abstinentie per potere parturire xpoin nelli cori & nelli menti de pagani Item la eccleha era cruciata dalli paga ni liquali la persegtaua o per lo parturire cio e per che ella sessor zaua & cercaua de partorire multi fillioli ad xpo como soa spo sa la de parturire xpoin le menti como soa matre. Item se poi tendere questo passo della uergene gloriosa lagle era grauidade you xpo & gridana parturendo non che ipa hauesse pena alcu/ na in nello parto como anno le altre dopne per che cun como ella genero lo suo filliolo senza pena Cusi illa parturio senza do lore Ma dixe che ella gridaua cioe ella orana dio forte & fer' uentemente & orando & laudando ella parturua & questo era lo suo gridare & era cruciata per parturire cioe ella per essere di gna de parturire lu filliolo de dio ella se cruciaua per ieiunni & abstinentie & anche se cruciaua per grande desiderio & udunta de effere digna de cuh factu partu. FT VISVM ETS ali' ud fignum in celo & ecce draco magnus rufus habens capita sep tem & cornua decem & in capitibus suis septem diademata cio eladire Et fo ueduto unaltro signo in celo Et ecco uno draco gra

de ruscio che hauea septe capi & dece corni & in nelli capi loro septe cone Et fo ueduto unaltro signo cioe contrario dello pri/ mo in celo cio e inlo stato della fede de dio del celo Et ecco uno draco grande. per questo draco in tendi lodemonio lucifero el quale ejcrudelissimo ad modo de draco & uenenoso & astuto & may non se satia de in gluctire ongi uno che poin gluctire ad modo de draco Etle grande questo draco per grannecza della foa possanza & malitia Etjeruscio per lo multo homicidio & esu scione de sangue cioe che luy e tucto homicidiario como disse xponello euangelio parlanno de ypo. Ille homiada erat abini tio croe che da poy che occise lo primo homo croe adam in fine qua. Non che occida li corpi ma occide lanime elquale hauca septe capi. & dece corni Nota chel demonio ouero tucto lo ssor tio de demonii ha septe capi doe septe demoni principali sop li altri liquali sonno principali in nelli septe peccati mortali del liquali septe demoniinui sapemo el nome de getro ligli sonno scripte nella sancta scriptura El primo se appellato lo ciferosca po & capitanio delli demonii. Et questo regna principalemente nello peccato della superbia dello quale je scripto in ysaya pro pheta. Quomodocecidisti de celolucifer qui mane oriebaris. El secundo capo delli demonii fi e appellato belsebuch. Et questo re gna principalemete nello peccato de la inuidia delquale e scripto nello euangelio In belzebuch principe demoiozy eias deo/ ma El terzo capo file decto asmodeus & questo principalemete regna in nella lux una delloquale le scripto nello libro de tobia Elquarto capo ha nome mammona. & gsto principalemetere' gna nello peccato della auaritia dellaquale e fcripto nello eua/ gelio Non potestis deo seruire & mamone. Delli altri tre capy delli demonii nuy non sapemo li nomi ne je scripto in la sancta scriptura Aduncha secundo quisti septe peccati mortali.el sono septe capi de tucto el ssortio de demonii Et per lo dice el draco cio e el demonio principale ouero tucto el sortio diabolico ha septe capi doe septe principali demonii. Per li dece corni se in tendeno li dece transgressione delli dece omandamenti de dio Vnne nota che in nelli corni sta la fortecza delli animali & con alli conbactono con eldemonio squeste trasgressione sbacte li homini del mundo & queste stando in la soa fortecza. Vnne

lo demonio non cerca altro se no che lo homo ropa li omandam. tí de dio & quando lo homo ha rocto uno omandamto de dio quella transgressione e uno cornu del demonio. Et per che son/ no dece amandamenti per lo dice che lo draco ouero demonio bauea dece corni Item per questi corni potemo in tendere li des ce in peratori romani con liquali lo demonio conbactio con la ecclesia uno grande tempo armato de quisti dece soi corni I/ tem per ofti dece se poin tendere universalemente tucti li princi pi de pagani liquali sono como agumi otra la ecclesia & sono dicti dece. per che se sforzauano fare otra li dece omandameti de dio & p che psequetauano la ecclesia de dio lagle ha li dece mandamenti predicti Et così dixe lo angelo ad daniel prophe ta Decem cornua que uidifti decem reges sunt. Et in li capi soi septe corone doe in li septe capi principali del draco cioe del de monio erano septe corone. per la corona se in tede la uictoria & la signoria. Et uol dire che gsti septe capi hano uictoria delli bomini del muudo & banno signoria sopra de loro & per o por ta septe cone & queste corone sono li septe peccati mortali in li quali regnano. uerbi gratia luciferole cona de superbia belze buch e cona de in uidia Afmodeus de lux uria mamona de auaritia & cusi ciascuno de quisti capi e cona de quello intio i luquale luy regna per che de gllolui la uictoria & de qllolui le capo & guida Et per o de quello el porta la corona. ' ET CA' VDA EIVS THRAHEBAT tertiam partem stellazy celi & misit eas in terram Cioe adire Et la coda sua tirana la terza parte delle stelle del celo & buctole in terra. Nota per la cauda de questo draco li doctori in tendeno lo ssortio de tucti li falzi doctori opredicatori liquali predicano o uero in segnano la fal sitate coli e scripto in la sancta scriptura Propheta docens men! datium ype est cauda Nota chel capo & patre della buscia je lo demonio como dixe xpo nello eu angelio parlando del demoio Mendax est& pater eius ave eldemoniole busciardo& patre del la busca per che la prima busca che may fo facta al mundo o uero decta el demonio la dixe quando diffe ad eua Nungmori eminisset eritis sicut du & cetera Persoluy esdecto capo & se pro priamente capo della buscia & falsitate Et li homini falsi cio e gl li liquali in legnano & predicanola buscia & falsitate otra la fe

de quelli sonno del demonio cola coda coe co li falsi doctori & predicatori & spetialemente co antexpo trabeua dal celo laterza parte delle stelle Perlo celo se in tende lo stato della fede de dio del celo in nel quale celo sonno multe stelle. & sono stelle tucti glli liquali luceno lo per doctrina lo per uita sancta & de quisti sonno tre parti. La prima e de gli liquali lucuno per doctrina & sancta uita. La secunda parte e de glis liquals lucuo per bona uita ma non per doctrina per che sono simplici & grossi senza lectera La terza parte e de glh liquali lucuno per doctrina ma non per bona uita. Et qîta terza parte el draco tiraua ouero tira ra dal celo cio e dal stato della uera fede & buctaralli i terra cio e in amore & desiderio terreno in nel tempo de antexpo & ancio nel tempo presente ma piu in quello Item se in tende gsto passo che el draco con la coda tiro dal celo imperiola terza parte delli angeliliquali erano in celo como stelle como so decto de sopra che el demonio Lucífero in superbendo & rebellandose adio Et uolendose parificare adio essendo luy angelo in celo. la terza par te delli angeli lo sego & luy fo capo de quella rebellatione & lo' ro forono coda per che lo seguarono. Et essendo lucifero buctato dal celo in perio in loquale luy era el deueto demonio & draco & tiro deretro ad se la terza parte delle stelle dello celo coe later za parte delli angeli. Vnne nota che delli angeli se fanotre pte La prima de glli che stando auanti adio La secundo de glli ch ministrano & seruono adio La terza de gli che non stando aua tí adione ministrano adioma forono rebelli adio Et qsta terza parte fo buctata & tirata dal celo in perio colla coda del draco coe che segtarono ello & forono buctati in terra cio e nello in fer no elque locto la terra secundo che fo desto de sopra & in qsto aere appresso la terra in fine al di dello iudicio & de poi farran/ do in dusi nello in ferno perpetuo Delle duy parte prime delli agneti liquali fonno in celo parla daniele propheta & dice Milia milium ministrabant et & decies centena milia affistebant ei ET DRAGO STETIT ANTE MVLIEREM QVE erat paritura ut cum peperisset filium eius deuoraret Cioe adire El drago stecte auanti la femma laquale doueua parturire ad ao che como lauesse parturito el deuorasse lo suo figliolo El dra go cioe lu demonio stecte auanti la femina cioe contra la femia

Spectat ad Conventum Divi Poannis prope Apistranums.

Anno Domini

1723

cioe contra la desia uidedo ipo demonio che xpo aueua come zata & aduata la clesia sua in lo tepo delli apostoli lu de momo subito comezo ad essere cotra la clesia Vnde disse xpo ad san per tro Ecce satanas expectat uos ut cribaret sicut triticu ego at roga ui p te petre ut no deficiat fides tua Stecte adunca el drago au ti la femina cioe lu demonio stecte contra la ecclesia la quale de ueua parturire în quto matre de xpo doueua parturire xpoila mente delli in fideli conuertendoli alla fede de xpo & in quato la ecclesia esposa de xpola doueua parturire ad cristosuo sposo molti figlioli per le predicanze & per lo baptismo couertedo mol ta gente alla fede de xpo Et nota che ancora la ecclesia realeme te doueua parturire xpo per che la gloriosa uergie maria fo me bro della ecclesia propriamente & realemente parturio xpo & quo che fa uno mebro si e inputato ad tuetolu corpo Adunca la sea ecclesia dellaquale la uergine maría fo menbro propriamente parturio xpo no in perso a de tucta la ecdesia main persona del la uergine maría laquale e suo menbro Aduca el drago cioe lu demonio stecte auanti la femina doe contra la eccle sia & speti' almente contra la uergine maria laque doucua parturire xpo ad cio che como lo auesse parturito el suo figliolo xpo lu drago lo de uorasse cio e lu occidesse Et qsto fece lu demoio quado mosse berode Re de Ierusale de sudea ad douere occidere xpo per no fallire el fece mortre cotanti pueri innocenti in la terra de betheleem & p tucto lo suo contato & quello che fece herode per deuorare cioe occidere xpo luque era figliolo de qita feina Lo fece el drago cioe lu demonio per che quo che facea herode lu demonio lo faceua fare Item tu poi intendere che lu demonio stecte cotra la ecclesia laquale doucua parturire xpo in la mête delli in fideli addo che como lo auesse parturito xpo in la mente loro almodo decto lu demonio lo deuorasse cioe el trabesse fore delle mente loro anco rafacedo gli negare la fede cristiana Ite illo Itaua cotra la eccle sia laquale era per parturire uno populo de cristiani al suo sposo xpo ad cio che como lauesse parturito el demonio lo deuorasse cio e lo occidesse per le mani de pagani liquali lu demonio mosse ad douere ocadere aascaduno nominato cristiano & figholo della sanctamatre ecclesia. Et PEPERIT FILIVM MASCVIII Cio e adire & parturio uno figliolo masculo Cio e questa femina

cheje la sancta ecclesia parturio uno figliolo masculo quando la uergine marta parturio lo suo figliolo xpo y tu luquale sije de' cto masculo cio e forte robusto & uirtuoso ad potere auere uicto ria dello demonio & potere liberare la humana generatione del le mane dello demonio Item la sancta ecclesia parturissee gsto si/ gholomasculo cio e xpo in la mente delli in fideli quando per le predicanze & per lo battafmo illa conuertifice qlli ad x po Ite qfta femina spola de xpo auanti se lassaua occidere per omne crudele modo piu toto che uoleffero negare lu nome de xpo & questo fi gliolo fo în collegio de sancti martiri. QVI RECTVRVS E/ RAT OMNES gentes in uirga ferrea Cioe adire el quale de ueua regere tucti li genti in bacchecta de ferro El quale figholo masculo Cioe xpo figliolo della uergine maria deueua regere tucti li genti in bacchecta de ferrola bacchecta je signo de regim to & possanza. el ferrole cosa dura & forte & in flexibile & signi/ fica la possanza che la possanza de xpoje inflexibile & in supabi le & cusi disse dio patre ad xpoin lo salmo Postula ame & dabo tibi gentes & reges eos in uirga ferrea Disse adunca el quale fi' gholo ao expo deuea regere ao e udicare tucte le gente al fina le iudicio in bacchecta de ferro cio e in poxaza & iustitia in flexi bile Item el quale figholo cio e lu populo xpiano figho generato della sanct i ecclesia per lo battissmo regera cioe indicara ligenti tucti aoe li pagani & li in fideli al finale iudicioper che cristo co mo indice principale darra la sententia & tucti li sancti serranno ad dare questa sententia & deducera li dampnati como affensuri del summo sudice Vnde disse la sancta matre ecclesia cio e la sca scriptura iudicabunt iusti nationes. ET RAPTVS EST fili us eius ad deum & ad tronum eius Cioe adire & lu figliolo suo forapto adio & al trono sou Quisto figliolo cioe you xpo forap to cioe fo tirato adio & al trono suo Vole dire che questo figliolo de questa femina p decta cioe della ecdesia & della uerginema ria elquale fo homo fo tracto adio & per lo el drago nolli potecte nocere fo adunca rapto & tracto adio & allaqualitate & granec' za de dio per lo disse & allo trono suo per lo trono de dio se in te de la magesta de dio alla quale xpo homo figliolo de questa fe' mina peruenne & fo tracto & assunto. Item el di della ascensione questo figliolo palesemente forapto adio cio e in celo al trono suo

cioe alla magesta diuina. Como dice lu cuangelio Et dominus quidem yos affuntus est in celum & fedet adeftris dei Et per jo el drago no lopossecte deuorare como desideraua. Item in tendo p lo filholo el populo forte criftiano cioe el collegio de sancti mar tiri el quale fo figliolo masculo della femina pre decta coc della ecclesia. Quisto figliolo fo rapto adio quanto alle anime soe be' che li corpifussero morti el drago nolli potecte necere ne deuora re Vnde questo figliolo fo tracto adio quanto alle anime loro. ET MVLIER FVGIT IN SOLITVDINE VBI habet locum preperatum adeo Cio e adrre la quella femina fugio in la solitudine doue a loco apparechiato da dio Essenno rapto lu filiolo in celo adio & al trono suo secundo che je stato decto la femi na cioe la ciriesia fugio in la solitudine cio em loco solitario & de serto Nota qui che per la solitudine jouero deserto in questo pas so se intende lo secreto della mente so uero la mente solitaria in laquale no e turnolto o uero frequentía delle cogitatione & delli desideri delle cose terrene Vnde la mente laquale caccia da se li desideri mundani & le superflue cure & sollici tudine tempo rale remane qualy una cosa sola & como deserta della quale so/ litudine dice dauid nello psalmo Elongaui fugiens & mansi in solitudine In questa solitudine li sancti trouarando loco appa/ recchiato da dio cio e ypo dio elquale se reposa in nella mente q' eta & sancta per lo dauid diffe Esto michi in deum protectorem &in locum refugii ut faluum me facias Cioe fignore dio sime protectore in loco de refugio accioche tume facci saluo. Aduncha in questa solitudine la mente quieta elege loco da fugire lo demonio & effere saluo & questo e dio elgle habita in glla mete. Vole adunca dire che la femina predecta cioe la eccleha p no el' sere deuorata dal drago cioe dal demonio hane habannonato lu mondo cioc recchecze & grannecze & desiderii terreni & suge in lo deserto croe in la solitudine predecta in la quale ella ha lo co quieto & securo apparecchiato da dio & questose ipo dio Etue ramente per altro modo no se po fugare lu drago sopra decto Et no alto passo sing larinte chi sono cose notabile ad chi a itellecto ET VBI PASCAT ILLAM diebus mille ducentis quatra ginta Cioe adire doue ella pascera mille ducento quaranta dy No. Essendo fugita la femina predecta cioe la ecclesia dal mudo

& dal tumulto & frequentia delle sollicitudine delli desiderii terreni superflui & essendo reducta in nella sollitudine ao e i la mête sollitaria li sancti predicatori la pascera della doctrina del celo cio e della predicationi de dio lequali sonnocibo spirituale como dixe xpo in lo enangelio Non i solo pane viuit homosset in oi uerbo quod procedit de ore dei. Item la scriptura sancta & anche la lege in tendi che e uero abo spirituale & perfectissimo delquale se nutricha la sacta ecclesia Per questo numero de mil le ducento quaranta dy ligli sonno tre anni & mezo se in tende tusto el tempo della uita presente da por che xpo comzo ad pre dicare in fine alla fine del mudoper che in tucto questo tepo du rara la doctrina de xpo laquale luy predico tre anni &mezo cioc in mille duce to grata di Et uole dire co li pdicatori & doctori pa scerando la ecclesia de dio mille ducento quaranta dy. Itc posse mo in tendere lu tempo spetialemente de la persecutione deante xpolaquale durara mille ducento & quaranta dy cioe tre ani &mezo si che la ecclesia massimamte in quel topo auerra necessi tate de essere pascinta de questo abo & doctrina Accio chella sia piu forte o tra la persecutione grandissima de quel tepo Et perso dio li mandara duy doctori predicatori excellentilimi cio e enoc & elia como fo decto de sopra Et gfti pascerando in glli dyla ec' clesia sugita dal mundo como le desto de sopra. / ET FACT VM EST PRELIVM magnum in celo michael & angelie tus preliabatur cu dracoe draco pugnabat & angeli eius Cioe a' dire & fo facta una grande bactagha in celo elmichael & hageli son sbacteua col dracone & lu dracone pugnaua & li son angeli Nota che essendo la femina cio e la ecclesia fugita da lustato del mundo & posta in la solitudine acciochel draco nolla deuorasse El michael archangelo elquale elprincipalinte posto & preposto alla ecclesia ad essere in soa defesa & guardia co tucti quanti li altrí angeli líquali particularmete fono deputatí ad guardía & defensione delli fideli xpiani Ecco aduncha el michael co tucta la spagnia delli angeli predicti forono posti per defendere qita femina cio e la ecclesia. Como dice dauid nello psalmo. Angelis suis mandaut de te ut custodiant tein omnibus uis tuis Et lo draco dallaltra parte co tucta quanta la soa pagnia de demosi sono apparicchiati ad perseguare questa femina & deuorarela.

Vnne per afto in fra loro el una gran bactallia laquale comeso dal prinapio dello in comsamto della ecclesia & della fede xpi ana & durara in fine alla fine del mundo & lo obactere dello de monio coe de questo drago & de soi angeli diabolicije che tep/ ta dy & nocte le persone per farle cadere in diuersi peccati mor tali. Et ad gsto modo el diabolo deuora li xpiani como disse san pietro Ad uersarius uester diabolus tang leo rugiens circuit q' rens que deuoret aux resitte fortes in fide. Conbacte adunch a contra la ecclesia teptando cosi licaptiui sugerendo liboni prepo sitt in pacciando scandali & discordia seminando. & in multi al trí modi el draco & tucti li altrí soi angelí diabolicí obactono co tra la ecclesia Ma el michael archangelo prencepe & preposto de la ecclesia con li soi angeli liquali sono deputati ad custodia p ticulare delli xpiani conbactono contra eldraco la loro malitia & possanza refrenanno & le loro sugestioni teptationi & scanda li ın pacciando & le boni spirationi allı xpianı in spirando. Et i tra gstije una grande pugna in celo cioe in lo stato della fede xpiana per lo loro combactere como je decto. 'ET NON VA LVERVNT NEQ VE locus in uentus est eoz, amplius in ce lo & proiectus est dracoille magnus serpens antiquus quocat diabolus & sathanas. Cioe adire Et non ualsero &loloco loro no fo piu trouato in celo & fo buctato in terra quello draco grade serpente antiquo elgle e chiamato diabolo & sathanas Nota che no ualsero cioe el draco co li soi ageli diabolici & no habe ualore ne possanza ad potere deuorare la femina predecta cioe la edia & non habe uictoria o tra essa & no fo piu trouato el loco suo in celo cioe in lo stato della fede xpiana no fo piu trouato el loco del diabolo elqualeje lo peccato mortale elno e piu della ecclesia cio e no po effere della ecclesia de dio per che como uno homoje in peccato mortale no le piu della eccleha. El demonio no ha lo' co se no doue e lo peccato mortale Aducha lo demonio non ha pur loco in celo croe in la fede xprana ouero in nella ecclefia. & fo buctato in terra cioe in la mente delli homini terreni liquali banno pure loro desiderio alla terra & no allo celo. Quello dra co grande elquale fo decto draco per la soa crudelitate & in san' trabile deuoratione Vnne el fo decto draco per lasoa auaritta & grande per la soa supbia & serpente per la molta astuta sua an

ticho per la longiffima experietta de male fare elquale fo desto diabulo per la sua ruina. & satanas per la soa ira & inuidia per lo le decto fatanas cioe ad uerfario per che el diabulo e contrario ad ongi bene. Questo adunca draco collisoi angeli diabolici so/ no buctati dal celo cioe dal stato della sede xprana inellaquale elli no banno piu locu fermo ne stabile & sono buctati in terra coe in la mente delli homini terreni che del celono curanoin le quali intrano uedendo che loro fonno caduti dal celo.Q.VI SE/ DVCIT VNIVERSVM ORBEM procectus est in terram & angeli eius cum illo miffi sunt Cioe adire Quello che seducelo uniuersomodo e bustatoin terra & li son angeli sonomissi con ipo elquale draco ao elu cífero seduce o juero in ganda lo uniuer so mundo tentado & iducendolo in omne peccato che po te & no studia ad altro & ad altro no ueglia questo je bust ato in terra noe deputato allo in ferno el qle le socto la terra & li soi angeli sono buctati co ipo cio e deputati allo inferno como dice xpoin lo euangelio. Ite maledicti in ignem eternum qui paratus est di abolo & angelis eius. Nota che la bactaglia sopradecta intra lu draco & el micchaele se po intendere ancora per uno altro modo. Cioe che effendo creati tucti li angeli in celo superno intra liqua li era lucifero Vnde uedendo lui la fua grandissima sapientia & possanza & uirtute & bellecza spirituale laquale lui bauca ello n. le cognoscecte da dio rendedoli gratie. anzi se leuo in superbia uolendose parificare adio & anche in questa superbia & rebellioe lo sego multi angeli como fo decto de sopra Majel michael & li altri angeli se humilianano adiore ognoscendo da luy omne lo ro uirtute & in questo founa grande bactallia cioe una grande o trarietate de uoluntate. Lucifero co li son sequaci uolea usurpa/ re el dominio de dio. & el michael co li boni angeli uolea che dio fosse el sou signore alquale loro se soctomectono & de testauao la praua uoluntate de lucífero Et per lo infra lorofouna grande bactallia de contrarii affecti & uoluntati ma el draco sopradecto luctero non pote obtinere & coplire lo suo desiderio et p o fo bu Etato dal celo in perio in terra cio e el fo deputato al lacu dello in ferno elqle le in mezo della terra & tucti li foi agneli liquali lo sequeuano foro buctatí dal celo con ipo lucífero in lo iferno. ET AVDIVI VOCEM MAGNAM IN celo dicentem núc fea

est salus uirtus & regnum domi nostri & potestas xpi eius Cioe adire Et audi una uoce grande in celo che dicea moje facta salu te & uirtute & regno del nostro signore dio la la possanza del sou xpo Et audi non co le orecchie del corpo ma co la mente yo in tís una grande uoce cio e una gran letitia & gratulatiõe delli să angeli i celo cio e in lo stato beatifico in nello celo in perio Lagle uoce de sancti angeli in celo dicea Moscio e al presente da poicto le buctato gio el draco esfacta salute ouero saluatiõe per la pas? sione de xpo you. & uirtute per laquale sonno roborati & fortist catí li sancti. & regno del dio signore nostro cioe de dio patre del que li xpiani sonno facti regno. & e factala possanza de xpo so u filliolo sopra la humana generatioe sopra laquale auanti el draco hauea possanza cio eldemonio permectendolo dio pme' rito delli peccati delli homini. Vol dire San iohani che tucta la corte del celo in perio grande alegrecza & grande gratulatione mostraua de auere della saluatioe humana da porche xpo adu no & ogrego la soa ecdesia & lo stato della sancta fede delquale fo buctato el draco cio e lo demonio Et questo nuy deuemo i té dere al primo modo exposto de sopra. Q.VIA PROIECT! VS EST ACCVSATOR fratrum nostrorum q accusabat illos ante conspectu domi nostri die ac nocte. Cio e ladire Per che elle buctato lo accusatore delli fratri nostri elquale li accusaua i nati el ospecto del signor nostro de di &de nocte. Quilli âgeli assegnao la casaone della loro letitia & gratulatione dicendo.che ipi se a' legrauano per che le le facta lasalute ouero la saluatione della hu' mana generatiõe per lapaxione de xpo. & uirtute le stata alli ho mini per qua passione accio che possano resistere al demonio. & le facto uno regno de dio patre sopra libomini del mundo conuer titi alla fede de xpo sopra elquale regno mocie la possanza & res gimento de xpo.per che gfto po che le buctato giulo del celo cioe dello stato della fede xpiana ouero ecclesia lo accusatore delly fratri nostri. Vnne nota che li sancti angeli dissero qui & appella no lihomini soi fratelli poche sono tucti & angeli & homini filli oh de uno patre dio. & sono chiamati tucti de una bereditate del la eterna beatitudine. Nota chel demonio file decto accusatore delli homini per che luy li fa peccare Vinne fono digni de effere accusati. Dice aduncha che lie buctato giusu lo accusatore doe

lo demonio delli fratelli nostri cio e delli homini Et notacti gste fono parole delli angeli elquale liaccusaua dy & nocte auantilo ospecto de dio. Vnne nota chel demonio sie decto accusatore del li homini quando lui li fa digni de essere accusati cioe quando lui li fa peccare & per che lo demonio mai no cessa de fare peccar mo questo mo quello teptandoli Per odice che ello li accusa di & nocte cioe o tinuamente & mai non cessa & questo accusato/ re accusa auanti adio non per che lo demonio el dica adio per cis dio sa tucte le cose per o che como el peccato e facto e manifesto adio ma per che el demonio fa peccare per jo el fa li peccati de gl li manifesti adio & fa li homini digni de essece accusati per o el fo decto acculatore & che lui li accula di & nocte cio e o tinuami/ te. ET IPSI VICERVNT ILLVM propter (anguinem a) gm & propter uerbum testimomi sui. Cioe adire Et loro lo ba/ no uento per lo sangue dello agnello & per la parola della sua te stamonianza Et loro doe la bomini mebri della sancta ecclesia lo banno tiento cioe el draco demonio per lo sague dello agnello doe per lo merito della paxione de xpo & per la fede dello fague sou & per la parola della sua testimonianza cioe per che loro ha no cofessato & cofessarando chiaramte xpo esfere figliolo de dio & questo loro predicano & redeno testimomanza per cofexione apta & per predicatione & p immitatioe. ET NON DILEXE RVNT ANIMAS suas usquad mortem Cioe adire Et no ba no amate le anime loro in fine alla morte Et loro cioe li homi menbri della chiefia fancta per sequitare lo agnello cio e xpo & per cofessarlo & rendere testimonianza no bano curato de se me desmí & no bano appreczate le anime loro ma le bano ex poste per la cofexioe & testimonianza de xpo ad ome tormanto & pe na etiadio p fine alla morte .PROPTEREA LETAMINI CELI ET Q VI habitatis i eis ue terre & mari quia descendit diabolus ad uos habens tram magnam sciens q modicum tem pus habet. Cioe adire Et per o alegrateur celi & uoi liquali habi tatí i quelli guai alla terra & allomare per che e desceso el día bulo ad uoi & ha grande tra sapendo che illo ha poco tempo. Et perso alegreteui celi & uoi liquali habitati in quelli cioe alegre' tení noi celo che je stato beatifico & celo che e stato della fede xpi ana uoi adunca celi cioe uoi liquali sete superiori in quisti stati

alegreteue & uoi líquali habitate in quilli cioe & ancora uoi i feriori alegreteue de questo cio e chel deomo a perduta la possa/ za che illo haucua sopra de uoi & e cacciato & e cascato et buct atorcio e & je dextrecta lasoa possanza che lui hauea sopra de uni & che uny sete liberati della soa crudele &pessima signoria.Ma guay alla terra & allo mare. Nota che per laterra le fignificato el mundo ouero lostato mundano. & per lo mare je significata tucta lamultitudine delli peccatori re puati da dio legiti sono tuchi ter ra per losou desiderio elquale loro pure hanno alle cose terrene & sonno dicti mare per che sono tumidi & infiati per lasuperbia &pieni de amaritudine de peccato|como|e lomare. Dice aducha Guay alla terra & al mare cioe Guai & dapnatione eterna alli i fideli & peccatori & amaturi del mundo perche e desceso el diabo lo ad uny effendo caduto ouero buctato da celo coe effendo ca/ duto & buctato dalli sancti &perfecti xpiani adunati in nella fe de de xpoluy e desceso ad uni in nelli quali lui era etiadio auatt ma mo ce e desceso co maiore tra chel no era in prima Nota ch habiando xpo per lo merito della soa passõe ogregata la soa sca ecclesia laquale in comenzo in la apostoli & essendo la ecclesia re/ plena de spiritu sancto el dy della pentecoste seldemonio che so leua hauere generale signoria in nello mundo fo cacciato uia.& perse la signoria de glla multitudine la quale in tro & uende al stato della fede xpiana you xpo. Vnne uedendo qsto eldemoio habe grande ira. ociderando se questo stato deuesse crescere dicea yo perdero tucta lamía posanza. Ité el sa che lui ha poco tempo ad teptare & malfare in fine alla fine del mundo & gstoje poco tempo per respecto dello eterno como fo exposto in nel primo ca pitulo. Et de retro ad gito tempo luy farra reclusom nello in ce dio dello in ferno. Et per lo gto piu uede chel tempo se appressa ta to piu cresce la ira soa lasoa malitia. ET POST QVAM VIDIT DRACO q pieclus est in terram persecutus est muli erem que peperit masculum. Cioe adire. Et da poy chel dracoue de che ello era buctato in terra iel persego la femina laquale bar uea partorito el mascolo. Nota che da poi chel draco uede chello era buctato da celo in terra al modo sopra decto pieno de ira & de muidia contra la ecclesia el se mise ad persegtare la femia chi baueua parturito el figliolo cio e la ecclefia laquale bauea partu

rito xpomasculo como fo decto desopra. Item masculo cioe lo collegio delli sancti martiri el quale collegio fo masculo cio e for te & costante & alla sancta ecclesia fo decta femina lagle e ma/ tre & sposa de xpo per diuersi respecti como fo decto desopra. La que partorio xpo qudo la uergine maria laquale era menbro del la ecclelia parturio xpo. Item se parturisce xpo per le pdicanze & ad magustramti liquali generanoxpo in nella mente de quilli che se conuerteno & ella e sposa de xpo per lo che genera & partu risce ad xpo suo sposo multi siglioli cio e gli liquali per la ecclesia receueno la fede xpiana & lo sancto baptismo. / ET DATE SVNT MVLIERI due ale aquile magne ut uolaret indeser tu i locu suu ubi alitur per tempus | & tepora & dimidiu teporis Cioe adire Et fo dato alla femina due ale de aquila grande ad' co che ella uolasse in nel deserto in loco suo doue ella fosse nutre ta per tepol& tempi & mezo tempo. Nota che laquila grande si gnifica xpo como le scripto nella sancta scriptura. Sicud aquila prouocans ad uolandu pullos suos & super eos uolitans. Due ale de afta aquila sonno la uita actua & la cotemplatua. Ité due ale sono duy comandamti della caritate cio e lo amore de dio& lo amore dello prossimo tucte queste sono ale del agla grande cio e xpo co lequale ale se uola in nella eterna beatitudine. Item nota che per lo deserto qui se in tende la mente solitaria & de 6' ta delli desiderii terreni & delli sollicitudine mundane como so decto de sopra. & questo cusi facto deserto he loco proprio de cia scauno in semedesmo. Item nota che secundo el modo dello scri uere delli hebrey tempo mezo tepo e adire tre anni & mezo. Ite nota che lu homo se nutrica & pasce de abi de duy rascum cioe abo corporale quanto allo corpo & spirituale quito allanima & questo cibo spirituale e la predicanza & la sancta scriptura & la bona doctrina de dio omne dice. Et fo dato alla femina cioe al la ecclesia accio che ella fugesse el draco due ale de aquila gran/ de doe la sapientia & la prudentia per lo che la persecutione del la ectia e o uo de parole o uo de facti sele de parole bisognala a la della sapientia se le de facti bisogna la secunda ala cioe della prudentia & queste sonole ale dellagla grande cioe de xpo. Ité duy ale cioe duy amori cioe amore de dio et amore del proxi/ mo. Item duy ale cioe lu amore del celo & lo despreczo del mu/

ha

ca/

afe

ch

TE /

10

12.2

al

oio

mpo

1000

002

ı cc

ati

M

71/

do accio che uolaffe questa femina cio e la eccleha nel deserto cio e se reducesse in se medesina in la mente sua solitaria & deserta da lli desiderá terreni et mundani como e decto desopra nel suolo co per che la mente non a altroche sia sou proprio se no se me desma le cascasuno loquale se retrabera in semedesmo in nella soa mente deserta delle cose terrene & mundane habiandole ca' uate uía almodo so pradecto eldraco cío eldíabolo nolli po noce re. Et dice doue fo nutricata idoe del abo sopradecto aoe delle prediche &della sancta doctrina che essendo la sancta persona e/ longata dal mundo col sou affecto tracta in nella soamente de serta & solitaria del mundo ella fo nutricata del cibo spirituale cioe della sancta scriptura & pdiche& bona doctrina. Et gsto cer' ca ciascauna persona cosifacta. Et dice p tépo & tépi & mezo tépo Vole dire cisto nutricata de abo spirituale loquale xpo preparo in tre anni & mezo. Per che luy predico tre anni & mezo. Et tuc to el tempo da poy che xpo monto i celo m fine alla fine delmu do se in tende per asti tre anni & mezo. Per che como la predica soa duro tre anni & mezo.cosi durara alultimo tpolapdica de he lia & enoch delli quali fo facta mentione de sopra. AFACIE SERPENTIS. Cioe adire. Dalla faccia del serpente. Nota che gr sta femina coe la ecclesia ha hauute le ale sopradecte coe la sa pientia la la patientía lo amore de dio la lo amore del proximo &lo desiderio del celo & lo despreczo del mundo ella uolo & par tise dal mundo colo affecto & uolo dentro de se in nel deserto de la mente como e decto. Et questo fe ella per scanpare dalla fac aa del serpente cioe dalla persecutione & teptatioe del demonio ET MISIT SERPENS EX ORE SVO post muliere aqua tangfluuium ut eam faceret trabi aflumine. Cioe adire. Et lofer pente bucto della bocca soa de retro alla femina acqua como u' no fiume accoche fecesse tirare quella dal fiume. Nota che per lo fiume elquale corre co in petu & rumore le in tende una grade persecutione & tribulatione. Como dice ysaya propheta. In un' dantur aque & dixi perii. Et dauid dice nel pfalmo. Cum irafce! retur furor eou, in nos forfitan aqua ob forbuiffet nos. Quefta acqua como hume adunca fignifica una grande & in undante tribulatione | & persecutioe. Essendo adunca la femina pre decta co le soe ale perducta | Leuata dalla terra per affecto | Le uolando

nel diserto della mente doue ella era nutrita de cibo spirituale! el serpente cio e el dimonio no li possando uolare direto per chi luy no ha quelle ale; liha buctata direto della fua boccha acq como hume doe una grade tribulatõe & plecutiõe lagle une della bocca soa cioe per losuo parlare & teptare & male in spirare Et uol di re che essendo la ecclesia allogata dal mudo al tempo primo del' la decta ecclesia uolando in alto per contemplatiõe no curando de afto mo do alcuna cosa el dimonio colla bocca sua se mise ad teptare & ad inspirare alli inperaturi romani & alli altri signu! rí paganí che prequitaffero la eccleria occidendoli & stetadoli ad cio che de tucti la ecclesia mancasse. Vnde inquel tempo fo la per fecutiõe grandissima per lo umuerso mudo contra li xpiani & q sta persecutioe fo decta acqua como siume laquale procede della boccha del serpente cio e della sua toptatio el procuratio. Et qsto fece lu serpete ala feina accio cti qua fosse urata dal sum cioe ac aoct lu fium ave la triblatoe & plecutioe traesse la feina ave la echa del stato della fede xpiaa p paura della morte &p li torm ti per tirarla da poi allo in ferno: ET AD IVVIT TERra mulierem & aperuit terra os suum & ab sorbuit flumen q mist draco de ore suo. Cio e adire Et la terra ad into la femina et la terra apie la bocca soa le absorbio el fiume elquale haueua man dato el draco della bocca soa. Nota che la patria celestiale si e de Eta terra in nella fancta scriptura como dice david nel psalmo. Credo undere bona dii in terra uiuentium. Questa terra cioe la corte celestiale aiuto la femina cioe la eccleha che ella no fosse so mersa dal fiume cioe dalla persecutioe orrebile. Et como aiutola terra questa femina. Respondo La terra cio e la corte celestiale aple la bocca soal in oratioe prego dio che facesse cessare ofta p secutiõe aspera & grande. Et dio exadio ofta oratiõe cusi facta & cesso quella persecutioe cun grandel & ad questo modo la ter/ ra pdca absorbio el hume cio e la persecutio pdecta el gle hume doe laquale persecutiõe haueua mandata el draco cio e lo demo mo della bocca soa cioe della soa tentatioe & persecutioe. Ite xpo fo decto terra della quale parla dauid nel psalmo. Benedixisti domine terram tuam & cetera Questa terra cioe xpo aiuto la fe mina coe la ecdesia aperse la bocca soa cioe comando la absorbi el fiume co che questa tribulatioe cessasse accio che no mancasse

la sancta ecclesia Vnne elmancho la persecutione la adosto mo do questa terrajcio expo absorbio claumejcio e la persecutione la quale bauca mandata eldraco cio e eldiabolo della bocca soa cio esper soa procuratione. ET IRATVS EST DRACO IN mulierem &abiit facere prelium cum reliquis de semine eius q custodiunt mandata dey. & babent testimonium you. Cioe adi re. Et lo draco se adiro otra la femina | & ando per fare bactallia coli altri delseme sou liquale observano li omandamti de dio& baueno latestimonianza de you. Nota che lo draco predecto se adiro uedendo chel non potea tirare laecclesia ad se colsume cio e co lapersecutione laquale luy bucto della bocca soa & perso à cora fo piu irato otra lafemina)cio o olaecclesia & ando per fare bactallia stra lialtri dello seme sou ao e non potendo el demo nio uencere li martiri & lisancti perfecti della ecclesia luy lassode persegtare quilli & ando alli altri cioe alli minori & meno perfe cti liquali sonno dello semo sou aoe ligli sono della ecclesia o' uero filioli della ecclesia. Vnne nota che la semente per laquale la ecclesia genera li soi filioli e lafede xpiana. No possendo adu' cha eldemonio destruere la ecclesia i tucto co lapersecutione del li signori mundani como luy cercaua lui lasso stare quo modo de persegtare per ci laterra absorbio esfiume como le stato decto per lo el se parcio & ando adfare bactallia co li filioli della ecclesia liquali sonno del seme sou cioe adire el se mictio ad omactere particularmente co li minori & piu debili & meno perfecti della fede cristaana liquali obseruauao li comadamti de dio coe ligli standoincaritate de dio & del proximo & bando testimomanza de you xpo inparole & în facti uiuendo secundo quella. Contra gsti se puse ad comactere lu draco per teptatioe facendo peccare quilli mo in qfto peccato mo in quello & qfta particulare bacta glia contra particulare persone lequale sono piu debili nella ec/ desia el diabulola facta continuamte & fa & farra dapoi che lui bucto el nume della grandissima psecutioe generale contra la ecclesia & anche ne farra unaltra ultima & escessiuamte grande al tempo de antixpo della quale se scruenel sequente capitulo. ET STETIT SVPER arenam marís. Cioe adire. Et stecte su pra larena del mare. Nota che la rena tantole adire gtosabione dello lito del mare. Vnne la rena del mareje cosa sterile & arrida

& in fructuosa. Et per questa rena del mare se in tende la multi/ tudine delli pagani & iudey & fassi xpiani siquali sonno itende per che de loro non nasce alcuna bona operatione como chi della rena no nasce alcua erba ne fiori ne fructi così no nasce deloro ne pecde uerdura dela fede nesiure de uirtute ne fructo de caritate Et sono andati & uano como arena senza humore de gratia. In questa così sacta arena el draco cio e el demonio sta securo in lo/ co sou apprio ben che sempre abaste atra si boni xpiani no sta per o firmo in loco ne habita in loro per jo che non po habitare

innelli boni: Caplm xuj

T VIDI DE MARI BESTIAM ASCENDEN tem habente capita septe | & cornua dece & super cor nua ei decem diademata. & super capita ei nomina blasslemie. Cioe adire Et uidi una bestia chi uscio del mare laquale hiuea septe capi & dece corne. & sopra le corna soe dece corone. & sopra le cape soy nomé de blasslemia Nota chel draco cioe el demonio uededo chel se approximaua el tempo della fine del mudo & dello iudicio inelquale illo sarrare duso nel inferno per inuidia che lui ha ad quitti che se saluano p lo stato della fede cristiana innella sancta ecclesia & per auere maiore conpagnia allo inferno per che escripto. Solatium est mi seris sotios habere peatos per lo illo se sforza co tucta la sua possa za secundo chel sarra promesso da dio de fare la ultima persecu' tiõe contra la ecclesia laquale sarra graussima sopra tucte le al tre passate Et per che sa che li e promissõe in la lege anticha & p phetato dalli propheti che deue uenire uno messa cio e xpo alm. do elquale deue saluare el modo & questo fo you xpo inelquale lo populo iudayco no uolse credere per instigatioe diabolica ma aspectano ancora chel uenga quello suo messia po el demomo farra uentre uno homo iniquo melqle habitara el demoiolucife ro & farra co la sua scientia & malitta che pphezie legle parlano de xpo parire uerificarse de asto homo iniquo elale fo decto an texpo. Et li sudei receuarando custui subito & crederando in lui como uero mestra Como disse xponello euangelio parlando al li iudei Ego uem innomine patris mei & no me recepistis Alius ueniet inomine suo & illum recipietis & de questo se parla in tu cto questo capitulo & darra ad gsto antixpo possanza de far mi

racult apparenti per contrnatioe son & per ofto li iudei darrando ad in tendere alli xpiani che you xponon fo el missia promesso in nella lege ma che questo le ypo & sarrando tante le soe rascio ní apparenti & miraculi che quasi li xpraní habandonarando la uera fede de xpo & sequitarando antexpo. Et per osto modo el draco cio e eldemonio farra maiore bactallia otra la ecclesia che may facesse. Vnne questo comenza San iohanni & dice. Et uidi una bestia &cetera. Nota gebe labestia sie decta uastia cioe una cola che guafta & per che antexpo guaftara la ecclesia de cristo & lo stato della fede xpiana quanto alla maiore parte pofo dec to bestia qui. Item per che sarra una cosa bestiale per che la rascio ne & discretione uole che sia ciascuna creatura subiecta ad dio. Vnne ad effere cotrario & otra rascione & discretioe e cola bestiale & questo sarra antexpo.aduncha bene fo decto bestia. Et dice che questa bestía asscendera de basso stato & oditione ad gran possaza sopratucto el mundo per che de uile gente nascera qito ho mo doe del populo indayco & del tribu de dan elquale e piu ui li de tucti li altri tribi como fo decto de sopra. & dice co labeltía ascendera delmare. Nota qui che per lo mare in esto passo le per la terra se in tende una medesma cosa cio e lo stato delli in sideli liquali non crederando in xpo liqui sono dicti mare per la ama/ ritudine della infidelitate laquale amaritudine no appare al p sente ma apparera troppo amara cosa essere stato insidele aldi del iudicio. & gsti medesmi insideli sono dicti terra per che lo loro af fecto & desiderio no sta se non alla terra no curando ne spirado alcuna cosa del celo. Aduncha de questo mare cio e del stato del la infidelitate del populo Iudayco ascendeua cio e ascendera una bestia doe antexpo. & questo uede san iobani non co li occhii cor porali ma co lo intellecto & co liocchii mentale. Et dice che qita bestia hauca septe capi. Nota qui como so desto de sopra che lo numero de septe significa universitate. & lo capo significa précipe ouero fignore. Aduncha septe capí significa launiuerstate de tu êtí liprincipi & fignorí del mundo liquali tueti farrando co an texpo. & farrando tucti foi subiecti. & farrando tucti foi capi per che in quello tempo tucto elmudo hauerra una sola signoria cor porale laquale sarra antexpo. Aduncha qudo dice che la bestia hauea septe capi uole dire che antexpo hauea socto de se & socto

la soa signoria tucti liprincipi del mundo. Et dice che bauca de' ce corni. Qui nota co lo corno el piu alto co tucto el corpo dello animale che a corna & lasoa defensione e in nelle corna. Vnne per que dece corni in tendi dece regami per liquali antexpo lar ra exaltato alla grandecza soa & sarra signore de tucto elmun' do & gft dece regami como dece comi forti acquiftara la fortec za de antexpo co laquale luy acgstara elmundo. Et dice che sop licorni erano dece corone doe adire che sopra quisti dece regai erano dece Ru. Item per che la corona significa uictoria elda ad intendere che co quisti dece regami antexpo hauerra uictoriadel mundo elquale luy acqftara. Et dice sopra li capi loro nomi de blassemia. Nota qui che nella sancta scriptura biastema je decta omne parlare & omne decto elquale sona in uergona & desnor de dio. Verbi gratia chi dicesse che dioje in iusto questo sie decta una biastema cotra dio. & cosi delli altri in tendi. Nota adunca che antexpo se appellara dio & segnore del celo & della terra & gfta e una biaftem i cotra dio uero y bu xpo per che questo fra adire che dio uero no sia dio. Et per che tucti liprincipi & capidel mundo in quel tempo hauerrando doinatiõe chiamandose sub recti ad quilluy che se appellara diopper tanto sopra osti capi sar rando nome de brasteme. ET BESTIAM QVAM VIDI similis erat pardo. Cio e adire Et labestía che uidi era simile al le opardo. Nota che lo leopardo le una bestia multo crudele & bala pelle de multi colori per loquale el da ad intendere cio antexpo sarra crudelissimo cotra lixpiani. & sarra de diuersi colori. Vno colore sarra dentro & unaltro de fore. Cioe el sarra ypocrita in p' ápio & mostrara da fora una sanctitate & pietate & per questa ypocrifia elucra in grandecza & perseuerara in quella ypocrifia che ello darra ad intendere de fora chel sia dio sanctissimo & so' pra tucti el farra pessimo & nequissimo sopra tucti li inig coma foro in questo mundo. Vnne i tendi pla ypocrifia soa el mostra' ra el cotrario de quello che luy farra Vnne per qua similitudine dello leopardo in tendi la ypocrisia & crudelitate de antexpo. ET PEDES EIVS ficut urli. Cioe adire Et lipedi foi como per di de urfo. Nota che lo orfo e bestia in munda & guasta co lipe di omne bona cosa de uerdura & de fructi doue el se mecte se ama lo mele & le cose dolce. Lipedi significa li affecti & lo deside rio. Vole aduncha dire che antexpo hauerra pedi de urso Caoclui guaftara onme uerdura de fede cristiana & onme bono fructo de sancte operatioi in onme loco doue lui andara per possanza. & per lo che lu urso ama le cose dolce el da ad intendere che li pe di coe li affecti & desiderii de antexpo sarrando iluxuria & dol cecza mudana. Cusi disse daniel propheta parlando de antexpo Et erit in cocupiscentiis feminay. ET OS EIVS SICVT OS LEONIS .Cioe adire & la bocca soa como bocca de leone Nota che per la bocca qui se intende el parlare. Lo leõe je bestia soperba & altera & ha la bocca molto fetida & gsto significa ch a texpo parlara alteramete & super bamte parificandose adio anche sopra dio & hauerra la bocca fetida cioe che della bocca soa osci/ ra fetore de herisia & de biasteme de dio. ET DEDIT IL LIDRACO VIRTVTEM SVAM ET potestate magna Cio e adire Et lo draco dene ad lui la sua urtute & grade possanza &lu draco doe lo demonio dene ad lui doe ad qta bestia doe ad antixpola soa uirtute & la soa gran possanza Vnne no ta che lo demonio ha granuirtute doe grande scientia per chel cognosce naturalinte le proprietate delle cose & perlo ha grande possanza che cognoscendo le pprietate & le uirtute delle cose naturale ap plicandole subito insemi el ne seg effecti mirabili & subito & in breue tempo uerbi gratia el serpente nasce delli corructioni del la terra incerta dispositioe laquale el demonio sa propriamte p tanto el po trouare alcuna corructioe della terra & desponere ql la subito per applicatione de altre cose naturale si factamet: che su bito el nascera uno serpente elquala la natura no hauerna poduc to ad niscuno loco & tempo per che la natura no hauerria hauu/ ta quella applicatiõe de cose naturale cosi subito applicate isemi Et per questo modo el demonio po fare cose maraueghose per la scientia grande laquale lui ha delle cose naturale. Ma nota chel no po fare miraculi per che li miraculi solamte po fare la di uina possinza. Et nota cheje diffirentia tra miraculi & mirabili. Miraculoje cola che sia contra lu ordine della natura. Mirabi' le e cosa naturale ma incosoeta & fore del ordine naturale. Ver' bi gratia la natura ha gito & cusi e ordine naturale che dallo a/ bito se procede alla prinatioe ma dalla prinatioe allabito je i po xibile el processo. Cosi dice arestotile in libro predinto21. Vinne

le cose naturale da la uita ad andare alla morte & la uita fo ap pellata habito & lamorte prinatione maje in possibile dalla mor te uenire alla uita secundo natura & cosi naturalemete se po fa/ re de uno che uede fare ceco. Ma no dececo che ueda p che lo ue' dere fo decto habito &lacecita prinatione como dice liphilosophi Vnne miracolo e ad fare otra ouero sopra natura como sarria ad fare chel morto recepa lauita & loceco recepa lo undere. & ofti miraculi ne alcuno altro miraculo no possono fare quanti demo nii sono. Ma loro possono fare cose mirabile como je decto de so pra doe po fare desubito quello che la natura farria i loco& tepo como farna in nello exenplo elquale ho posto de sopra. & como sarria ad fare uenire el foco dal aere subitaméte che appara desce dere dal celo. Vnne questa possanza ha el draco cio e eldemonio laquale luy darra ad qito homo antexpo. in nelqle lo demonio habitara quan almodo chel spiritu sancto habitaua in xpo. ET VIDI VNVM DE CAPITIBVS suis qui occisui mor rte & plaga mortis ei curata e cio e adire Et uidi uno delli capi soi como occiso in morte & la plaga della morte soa fo sanata. Et uidi cioe in tis uno delli capi soi cioe lo primo & lo principa le delli capilcio e sopra tucti li principi delmudo questo capo pri mo ao e antexpo uede San iohanni como occiso in morte. Et no ta che dice non occisolma como occiso. Vnne le dasapere che ante xpo intra le prime cole mundane chel farra el farra questa Cioe chel se farra talliare la testa & così apparera alle persone circun' Aante per arte magica & starra occulto tre dy & por el mostrara effere resuscitato. Et questo farra luy per mostrare chel sia elmissia Perio dice San iohanni che luy era como occiso cio e apparera co mo occiso ma non sarra existentemente. & la plaga della morte soa ouero la talliatura del collo per arte magica apparera sanata in signo che ueramente el sia morto & resuscitato. ET AD MIRATA EST VNIVERSA TERRA post bestiam & a dorauerunt draconem quia dedit potestatem bestie. Cioe adire Et tucta laterra se marauelliana de retro alla bestia & adoro el draco per lo che deste lapotestate alla bestia. Et la uniuersa terra ouero tucta cioe tucti li genti del mundo se marauelliaro cioe se marauelliarando audendo & credendo che antexpo morto sia re suscitato no sapendo le soe fraude & la soa malitia. & per questo

andarado de retro alla bestia doe deretro ad atexpo maraueliado se de 100. Et adoro el draco cioe adorara el draco cioe el dunoio elquale de cioe elquale darra la possanza alla bestía cioe ad ati/ xpo elquale hauerra possanza de fare miraculi secundo la appar ntia . ET ADORAVERVNT BESTIAM DICENTES quis similis bestie & quis poterit pugnare cu ea !Cioe adire & a/ doraro la bestia dicendo chije simile alla bestia & chi potera pu gnare co esta! Nota che li homini del modo adoraro cioc adora rando la bestía cioe antexpo bestíale credendo che ueramite el sia resuscitato da morte & per li altrí miraculi apparenti loro ado ra/ rando afta bestía & lo draco coe el demonio inella bestía coe i antexpo dicendochi e simile alla bestia cioe chi le simile inpossa za de miraculi & de cose mirabili & chi potera pugnare con ella cioè co la bestia. Vole dire chi potera resistere alla soa uolutate quasi dica nisciuno. ET DATVM EST ILLI OS loquens magna & blasfemiam. Cioe adure Et fo li data boccha che parla! ua cose grande & biastema. Et foglie dato cio e sarra dato & con cesso permectendo dio bocca che parlaua cose grade cioe de se pro prio per che ello dura co esso e dio & uero messia & biastema cioe cola bocca parlara bialteme contra dio dicendo che xponon e dione foel messia promesso. Vnne ad questo modo el dura che ello e maiore de xpo secundo che dice sancto paulo in la episto la adtesalonicenses parlado de asto iníquo homo antxpo.Exto' lletur sup omne quod dicitur deus. Et daniel propheta parlan do de antexpo dice. Aduersus deum deort loquetur magnifica. Et per o file decto che questa bestia hauca bocca de leone. ET DATA EST ILLI POTESTAS facere menses quatragin ta duo Cioe adire & foglie data possanza de fare per misci gran/ ta duy Et foglie data cioe la farra data possanza cioe dio permec tera che luy habia possanza de fare le cose sopradecte cio e mira/ culi apparenti & biasteme & farrasse adorare & dire che luyle dio & queste cose potera fare permectendolo dio per quaranta duy mis doe tre anni & mezo i nelquale tempo & maximainte arca la fine el se leuara în tanta superbia chel serra ardito de blastear diopalesemente al modo decto desopra & per o sequita · ET A PERVIT OS SVVM in blasfemías ad deum blasfemare no men eus & tabernaculum eius & eos qui in celo habitant. Cioe

adire Et aperse la bocca soa in biasteme adio | blastemare el no me sou & lo tabernaculo sou & quilli che habitanoin celo. Et a' perse labocca soa in biasteme cio e palesemette biastemando dio lequali auanti le faceua occultamete adio cio e otra dio dicedo che luy era dio. Item otra dio cio expo el dirra biasteme dicedo che xpo note dio ne missia. & che luy e lo uero xpo & lo uero mis ha & biastemara el nome sou cioe el nome de you delquale di ce lo apostolo. Quod in nomine it u omne genu flectatur. & bia stemara & lo tabernacolo sou ao e la sancti liquali sono in gsta uita in nelligli dio babita & per oloro sono decto templo & taber nacolo de xpo liquali luy biastemara dicendosche sono heretici & iniqui & antexpiani. & biastemara que che habitano in celo cioe li sancti apostoli & martiri delliquali luy dirra chi sono dap nati & farra ronpere le loro sepulture & reliquie. Item illo biaste mara el tabernacolo de dio ao e lauergene maria gloriosa lagle fo tabernacolo de dio dicedo che ella nó fo uergene de gfte bia / steme disse daniel propheta dicendo. Contra excelsum loquetur & sanctos altissimi coteret. Item aduersus deum deo21 loquetur magnifica. ' ET DATVM EST ILLI BELLVM facere cum sanctis & uncere illos | & data est ei potestas in omnem tri bum & populum & liguam & gentem. Cioe adire Et foli dato ad fare bactallia co li sancti | & uencere quelli | & folli data possa' za în omne tribu & populo & lingua & gente. Nota che li fo da/ to doe permesso da dio fare bactallia co li sancti doe cobactere co li sancti homini & fideli xpiani. Et nota che lo cobactere no sarra tanto in soa propria persona ma el cobactara per li soi ser ui & missi liqualiluy mandara per lo mundo ligli cobacterando co li fideli xpiani co disputatione & socrascioni & co promesse de robba & de signoria & comenaccie de morte & tormenti hor ribili. & smactendo stra li xpiani luy uencera chi puno modo & chi per unaltro & pochi scamparando quella bactallia lagle 61 ra tanto grande secundo che dixe y tu xpo. Vt etiam si fieri po' test moueantur electi. Et folli data possanza cio e li sarra data possanza permectendolo dio in omne tribu & populo & hngua & gente doe in tucto lo mundo luy hauerra possanza & signoria laqauale liprocurara eldemonio logle habita i luy & tucti lifigno ri del mundo lisarrando subiecti como fo decto de sopra. Vnne

lui bauerra la monarchia uniuersale de tucto el mundo. ET ADORAVERVNT EAM OMNES QVI babitant terra quort non sut scripta nomina in librouite & agni. Cioe adire Et adorarono quella tucti quilli che habitano interra delli qua h nomi no sono scripti in lo libro della uta & dello agnello Et adorarono qua bestía coe atixpo tucti qua cibabitano iterra co e colo affecto & co lo desiderio Et gst sono tucti li repbati da dio liqu nomi no sono scripti i lo libro de uita & dello agnello aoe de you xpo. Nota che lo libro de unta fo decto la eterna pre distanatione de dio cion adire quilli liquali dio eternalinte unde ch farrando in unta eterna & quella notitia fo decto uno libro de uita per che inquello sono scripti per presentia tucti gli liquali uiuirando eternalmente & aftolibro de uita fo desto dello agnel lo coe de xpo perche tucti li beati hauerrando quella uita eter' na per lo merito della paxioe dello agnello ytu xpo dio &homo QVI OCCISVS EST AB ORIGINE MVNDI figs bar bet aures audiat. Cioe adire. Elqle fo occiso dalla origine dello mundo se alcuno ha orecchie intenda Nota elque agnello so oc aso dalo rigine dello mudo aoe elque agnello fo preueduto & p ordinato essere occiso per saluation delle electi dal origine del m do aoe dal prinapio del mundo se alcuno ha orecchie corpora/ le auda gste cose cioe intenda gste cose co le orecchie del core. A uda cioe mecta mente ad quelle cose che seguitano cioe sin che bauerra cusi grande grandecza antecristo Vnde el segta dicedo QVI IN CAPTIVITATEM DVXERIT i captivitatem uadit q ingladio occiderit oportet cum gladio occidi. Cioe adir Colluia che menara incaptiuitate anda in captiuitate & colluia che occidera ingladio el bisogna che sia occiso in gladio. Nota se alcuno ha orecchie intenda & auda ofto che collui che menara i presciõe o uero inserutute o captuitate de peccato o uero dello inferno como farra antexpo secundo che estato decto desopra anche lui finalmente andara inplace & incaptiuitate dello pec cato & dello inferno o uoglia lo no & colluía cioe antexpo choc adera in gladio cio e materiale o uero de gladio de iniqua sed/ uctiõe bilogna che ha occilo co gladio cio e della eterna.dapna tiõe & della sententia aspera de xpo laquale fo decta gladio del laquale dice Iob Fugite afacie gladii quoma ultor eft. Et per q

stomodo la grandecza de antexpo hauerra fine & remanera da por in eterni cruciamenti & pene. HIC ETS PATIENTIA & fides sanctor. Cioe adire Quile la patientia & fede delli sanc ti. Nota che qui cioe in quo tempo de antexpo apparera la fede & la patietia delli sancti. Et altempo presente multi parono pati éti liquali in ql tempo perderando la patietia per ligrandi tor m tí & pene lequale darra antexpo allí fideli xpianí. Et multi al p fente tempo appareno de hauere fede de xpo firmissima in nelly quali in ql tempo mancara lafede & segtarando antexpo Et chi bauerra bona & perfecta patiétia & ferma fede sonno gli hqua li bando quelle duy ale decte de sopra co legle la sancta ecclia porra scanpare afta horribile persecutione del draco & della be/ Itia predecta. ET VIDI ALIAM BESTIAM ascedete de terra & habebat cornua duo fimilia agni. Cioe adire Et uidi unaltra bestía che ascendena della terra & hanca duy corna simi li dello agnello. Nota che San iohanni ha decto de antexpo mo in questa parte parla delli apostoli & ministri de antexpo. Et q e da sapere che como antexpo e scripto qui i forma de una bestia per el guaftare lo orto della ecclesia de xpo.cosi tucto lo collegio delli soi discipuli liquali luy mandara per lo mundo puertedo omne homo ad se p destrugire liveri xpianifo decto una bestia & quella bestia ascendeua della terra. Nota che per la terra & p lo mare fein tende qui una cola medelmo como fo decto de sop & le lo stato delli in sideli pagani & falsi xpiani liquali sarrando crudelissimi otra la ecclesia de diofo decto de sopra che quella prima bestia antexpo ascendeua del mare ad denotare chel na fcera dello ftato della in fidelitate elquale e amaro piu chel ma re como fo decto de sopra. Ma cfta bestía secunda laquale signi fica el sortio ouero collegio delli apostoli ouero discipuli de an texpo no ascese del mare coe del stato della in sidelitate per che alcuni de loro sarrando stati cristiani & renegarando la fede de xpo & tenerando qua de antexpo & questo per recchecze terre Et per lo questa bestia secunda no fo decta ascédere del mare ma tucti ascenderando da laterra cio e sarrando exaltati nelle cose terrene como sono grandecze & recchecze & cetera. Et dice ch qsta bestia hauea cioe hauerra duy corna simili dello agnello cioe de xpo. Nota che duy corna de xpo sono la uita & la doctrina co'

mo escripto. Cepit yous facere & docere. Et i gfte dui cole ftecte tucta la exaltatione de xpo inquanto homo. Et afta bestia pre decta hauerra duy corna simile no quelle pprie perch quilli apo stoli de antexpo nouiuerando como xpo ma mostrarando deso ra hauere la sancta unta & predicare la uera doctrina & gste sar rando le duy soe corna simili allo agnello. Item duy corna sono duy amori de dio & del proximo liquali duy amori quisti mo ' strarando hauere. 'ET LOQ VEBATVR SICVD DRA co. Cioe adire & parlana como el draco. Cioe gita bestia parlana como el draco. Et uole dire che giti apoltoli & ministri liquali an texpo mandara per lo mudo parlarando como el draco cio e co/ mo el demonio li mectera in nello core cusi parlarando como p la bocca delli ueri apostoli parlaua lo spirito sancto secundo che xpo lo anuctio dicendo. No eni uos estis qui loquimini set spiri tus & cetera. Cusi eldraco cio e el dimonio parlara per la bocca de gsti tucte quelle cose chel potera dire per destrugere la fede de you xpo. ET POTESTATEM PRIORIS BESTIE om ne faciebat in cospectu eius. Cioe adire. Et omne possaza della prima bestia el farra nel suo cospecto. Quisti hauerrando la pos sanza & la uirtu del demonio de fare cose mirabili & miraculi apparentí ma no como hauerra laprima bestía cioe antexpo. Et per o co ofti miraculi & cola sua falza doctrina convertera el m do alla fede de antexpo & le marauellie lequale loro farrando le farrando nel nome de antexpo & in sua reuerentia Et per jo di ce & omne possanza doe de miraculi della prima bestia doe de antexpo faceua cioe farra gita secunda nel suo cospecto cioe de' antexpo cioe in suo nome & in sua reuerentia. Et como nuy di cemo che gito che nuy facemo lo facemo inel cospecto de dio per che dioje i omne loco cusi dirrando gsti de atexpoper o allo cti farrando li parera farlo in suo cospecto cioe de atexpo |.ET FE CIT TERRAM ET INHABITANTES i ea adorar be stiam prima cui curata est plaga mortis. Cioe adire. Et fece ch la terra & quilli che habitano inepa adorare la bestia prima del laquale fosanata la plaga della morte. Et fece coe gsta bestia se cunda cioe farrando la apostoli de antexpo diffusi p tucto el m/ do che la terra cio e el modo & quilli che habitano i ipo adorare ao e adorarando la bestia prima ao e antexpo dellaquale bestia

fo sanata la plaga della morte cio e elquale atexpo essendo mor to secundo la apparentía mostro de resuscitare & chi la plaga soa fosse sanata. Quisti aduncha apostoli de antexpo ingrandissimo numero se spanderando per tucto el mundo & bauerrando lapos sanza del demonio de ante xpo de fare miraculi & mirabile co/ sein ofirmatione della fede soa predicando ad tucti como el fo morto antexpo & refuscitato. Et p ofti signi & urtute demiracu li puerterando tucto lu mundo alla fede dapnata del filliolo de perdictione como diffe san paulo cioe che antexpo filliolo de per dictione sarra chiamato. 'ET FECIT SIGNA MAGNA VT etiamignem faceret descendere de celom terram in cospec tu hominum. Cioe adire Et fece figni grandi & farra etiam dio descedere lu foco da celo in terra in ospecto delli homini Como fo decto de sopra predicando li apostoli de antexpo otra la fede de xpo predicarando che antexpole uero messa & comolui le ue ro dio & cetera Et in ofirmatiõe de afte prediche & della soa doct rinalloro farrando gran figni doe miraculi. ma como fo decto de sopra no sarrando miraculi propi ma apparerando miraculy ma loro farrando multe cose mirabele. Veramte como e ad fare uenire foco subito in lo aero che apparera che desceda del celo. Et de giti figni & miraculi falli parla san paulo in nella epistola ad thesalonices & parlando de antexpo dice cosi. Cui aduentus erit secudum operatioem sathane in oi untute & signis & prodi guis mendacibus. Et per quisti gran signi puertarando el mudo ad antexpo & ad gli che crederando in loro farrado uenire foco dal celo in terra mostrando che per quello foco in loro uenga lo spiritu sancto como el dy della pente oste ad modo chel spiritu fancto uede in modo de foco sopra li apostoli. Et questo signo lo ro farrando palesemete auanti alli homini. Et per lo tucti li cre' derando como segta. 'ET SEDVCIT HABITANTES i terra propter figna que data sunt illi facere in cospectu bestie. Cioe adure Et seduce quelli che habitano in la terra per li signy liquali li so dati ad fare in cospecto de la bestia. Et seduce cio e se ducera li homini liquali habitano in la terra cioe adireloro ly tirarando fora della bona uia |& in gandarando glli liquali fo' no terreni & li quali habitano in terra co tucto el sou desiderio & questo sarra per li signi cio e miraculi ligli gsti apostoli falsi far randoi ospectu della bestia coe in nome de antexpo & per i uo catione del sou nome. Como li ueri apostoli per la in uocatione del nome de xpofaceuano miraculi in nel principio della eccla de xpo. DICENS HABITANTIBVS IN TERRAMUE faciant imaginem bestie que habet plagam gladii & uixit Cioe adire Dicendo ad quilli che habitano in terra che loro facciano la îmagine della bestia laquale bauea la plaga del gladio &ie uiua. Nota che gsti apostoli falzi de antexpo ordinarando & co mandarando in tucte le partí che loro andarando chel se faccia la imagine della bestía cioe de atexpo laquale hauea la plaga del gladio & e uiua cioe elqle mostro de essere morto & eresusci tato & qito loro durando coe comandarando ad tucti quilli ct babitano in terra liquali farrando conuertuti alla fede de ante xpo cosi como nuy cristiani facemo la inmagine del nostro se gnore you xpo & farra che ciascuno la adorara inreuerentia & i nome de antexpo como nuy legemo che fece nabucchodono sor della statua de oro como disse daniel nel suo libro. ET DAT VM EST ILLI VT DARET spiritum ymagini bestie ut & loquatur ymago bestie. Croe adire Et foli dato che desse spiri to alla ymagine della bestia & che la ymagine della bestia parla sse. Nota co li fo dato doe adre foglie cocesso o uero promesso ad afta bestía sa do e alli apostoli de antexpo che ad quella ymagi ne de antexpoli desse spirito elquale spirito sarra spirito diabeli co elquale starra in quella ymagine & farralla mouere & parla re como antichamte el dimonio facea in li ydoli auanti lo ad ui ninto de xpo quando li ydoli respondeano alle persone de ql' lo che ademandauano & no parlaua lo ydolo ma eldimonio era ın nello ydolo elqle parlaua & cusi sarra della ymagine pdecta. ET FACIET ut quicunquo adorauent ymaginem bestie oc ádatur. Cioe adire & farra che áascuno che no adorara la yma gine della bestia sia occiso. Nota che gsta bestia secunda cioe li apostoli de antexpo farrando co li signori & principi delle terre che ciascuno homo & femina couenera ad adorare la ymagine de antexpo cio e della bestia & sarra comandeinto & sarra obser/ uato altramente che ciascuno che no adorara la ymagine prede cta sia morto & cusi sarra como fece unaltra uolta nabucchodo nosor Re de babilloma della ymagine de oro facta ad suo no

me. ET FACIET OMNES PVSILLOS &magnos & diui tes & pauperes & liberos & seruos habere caractere bestie in deste ra minu aut in frontibus suis Et nequis poscit emere aut ucde re nisi q babet caracterem nominis bestie aut numerum nomis eius. Cioe adire Et farra tucti piccoli & grandifricchi & poueri li berí & serui hauere una characthere in la manu dextra ouero in le fronte loro & che nisuno possa uendere ne oparare se no chi ha el characthere del nome de la bestia ouero el numero del no me fou. Nota co farra anchora questa secunda bestua co liprincipia signori delle terre liquali li obederando in ongi cosa che tucti precoli & grandifricchi & pouen liberi & serui che loro habiano una characthere do e ql che signo de scripto per loquale se possa ognoscere quale le della fede de antexpo & ad tucti ouenera por tare que lignoin la manu dextra oueroin la frote loro cioe cia schuno palesemete portara questo characthere louero signo p pa ura della morte per che el sarra omandamto per lo mundo che chi no ha ql figno possa essere morto. & sarra anchora omanda mento per li principi del mundo liquali sarrando subiecti ad a texpo che in nel mercati & in nelle ferie & per omne altro modo nisimo possa uendere ne coparare alcuna cosa sel no ha el charac there aoe el signo predecto della bestia doe de antexpo ouero el nome della bestia cio e cti sia appellato della septa deantexpo como nuy hauemo el nome de you xpo. & semo appellatí xpia ni cosi dal nome de antexpo sarrando appellati quelli della soa septa ouero elnumero del sou nome elquale sedera innella segn te parte. Et que cose farrando li apostoli de antexpo per instincto del demonio co lapossanza delli signori delle terre liqualy tucti Sarrandosabiecti ad antexpo. & gstofarrando per disfare la xpi anitate in tucto acioche no remanga alcuno in la fede sanctiffia & uerissima del nostro signore dio you xpo. HIC SAPIEN TIA EST. Cioe adire. Qui e la sapientia. Actendere & pensare queste cose le sapientia ouero glace in gsto tempo quando gste cose sarrando e necessario la sapientia perche la sapientia le neces faría per scampare qfte cole pericolose. Item qui le lasapientia ne' ceffaria cioe ad in tendere quo che sequita. 'QVI HABET IN tellectum coputet numerum nomis bestie numerus enum bominis est & numerus eius est sexcéti sexaginta sex. Cioe adi re Chija in tellecto spute el numero del nome della bestia & je numero de homo la lo numero sou le seceto sectanta sey. Nota chi ha in tellecto conpute el numero della bestía kioe el nume ro del nome della bestia cioe antexpo & sarra si facto el suo no me ch etiamdio per lo sou nome el uorra mostrare ch ello sia dio & parera cufi alle persõe simplici ma chi hauerra in tellecto con putara el nunero del nome de antexpo. Vedera che quello nu numero no apparera chel sia dio ma solamte homo & creatura che nome hauerra antexponuynollo sapemo. Ma San Iohanni pone qui lu numeroluquale leua lo sou nome & dice che leua l'eicentosexanta set. Per nolere in tendere gsto nota che como fo decto nel principio de afta expolitioe questo libro foscripto pri ma in greco. Et perche secundo el modo de greci le lectere del al phabeto fignifica numeri per lo San Iohanni pone qui el nume! ro el quale leur el nome de antexpo. Nota aducha che tucte le lectere dello alphibeto de greci fignifica alcuno numero secudo el sou modo. Verbi gratia la prima lectera del alphabeto de gre a e alpha aoe a & questa significa uno La secunda e beata aoe lu & questa significa duy & cusi ultra in fine ad iota cioe ad il laquale allora e la decima lectera & significa dece per che tra la h & k loro hanno unaltra lectera i mezo de que & poi la segn te lectera doe k significa. uinti. & laltra doe l significa. trenta & laltra doem ligatica x x x et niciquanta & auanti allo o lo ro bando un altra lectera che fignifica sexanta & por lo fignifica sectata phignifica octanta quignifica nouanta rhignifica cento Inguinca ducento tilignifica trecento u fignifica quaetrocento & culi oltra in fine ad mille. Aducha in tendendo questo nui po temo coputare & uedere el nome de antexpo. Et secundo questo in tellecto nuy trouamo in lengua greca tre nomi de antexpo & uno in lengua latina. El primo nome de antexpo in lengua grecale anthemos & questo nome mostra chel no le dio per che ta to e adire anthemos quanto contrario allo honore Et questo per che el sarra contrario allo honore de dio & de you cristo per o questo nome selli conuene molto bene & questo nome propria mente contene el numero sopradecto cio e anthemos per la pri ma lectera che e la significa uno. Laltra cio en significa cinquan ta. La terza cioest significa treceto. La quarta cioese significa

ánqui.La quinta doemilignifica quaranta.La lexta doe ofi gnifica sectanta. La ultima cioe s significa ducento. Et sumando tucti quisti numeri in semi in summa sono secento sexanta sey El secundo nome de antexpo in grecose atnoyme & significa ne gatione & afto farra uero nome de antexpo per che negara i fu xpo effere dio & la fede foa & similemte ofto secundo nome leua el numero predecto cioe sey cento sexsanta sey tollendo el num ri de le lectere al modo che je decto. El terzo sou nome in greco e teytan & afto sou nome lui se lo usurpa & nolli o uenera | & ta' to significa gito nome quanto sole elgle nolli couene. Vnne luy dirra che le sole ueragio co e dio. & asto nome etiamolo leua el nome predecto. Ma in ligua nostra laune je lie nome che coue ra ad antexpo & he qto didux per che luy dura che le luce dima & gsto nome anche allo modo nostro leua gsto numero.p che el difignifica anqui cento la secunda lectera Il fignifica uno la ter za cioele fignifica ceto La quarta do e Lifignifica anquanta la anta ave Vilignifica ang la sexta ave X significa dece. & suan do gito numero in semu leua sey ceto sexanta sey. Et gito el dar ra ad intendere chel sia dio la cascione e osta in la arismetrica gito numero i le numero perfecto & lignifica perfectione per che tucte le soe parte hanno le cote lequale sonno INIM colte in se mi rendono el tucto cio e sei. Et per che tra tucti numeri elprimo che habia qua proprietate je lo numero senario & in esto numero sey ceto sexanta sey el ce sonno tre senarii cio e uno senario de u nitate cioessey. Et uno senario de decine cioe sexanta. Et uno se nario de centonara cioe sey ccto. Et per dire breuemète el primo senario de unitate fignifica la perfectione della natura laquale fo creata in sey di. El secundo senario de dicine significa la perfe/ Atone della gratia laquale fo data per la observantia delli dece omandamti. Et lo terzo senario significa la perfectioe della gla laquale fo fignificata per lo numero de cento. Adunca gsti tre se narii cio e seccto sexanta sey liquali sono nel nome de antexpo fignifica che i lui e perfectione de natura de gratia & de gloria & gitoje i solo dio Aduca per gita rasciõe mostrara antexpo chel ha dio. Et per o dice san iobâni. Chi ha i tellecto copute el num. ro & trouara che qsto numero le numero de homo & no de dio & fignifica solamte chelle creatura. La rasciõe file questo nu

merosta pure isey perche sono sei cetonara sey dicine & sei uni/
tati. & lo numero senariose lo numero de tucta lacreatura lagle
isei di so creata. Adunca collui adcuy puene estonumero e pura
creatura & no dio. Questo ho yo declarato qui accioche gli light
sarrando altempo de antexpo habiando notitia de esto possano
respondere alli discipuli de antexpo liquali i tra le altre rasco
mi usarando esta admostrare che antexpo sia dio: approprimento

T VIDI ET ECCE AGNVS STABAT supra monté sió & cum illo centum quatraginta quatuor milia habentes nom eius & nomen patris eius scrip tum in frontibus suis. Cioe adire & uidi & eccolo a gnello staua sopra el monte sió & con sui cento gran ta quastro milia li quali haueano el nome sou & lo nome del patre sou scripto i les sonte loro. Nota da poi che sancto Iohâni ha posto de sopra antexpo có tusta la soa fameglia cógregati & disposti ad persequitare la ecclesia de dio. Qui pone xpo có la soa sanctissima conpagnia apparecchiato ad dare ad iutorio al la ecclesia soa accio che per le granissime persecutioni de antexpo lei nó manche dice aduca. Et iudi cioe i spirito intisi & eccolo a gnello staua sopra lo monte sió. Nota qui che lo agnello significa xpo inocentissimo del quale so facto sacrificio in la croce ad dio patre per purgatio e delli peccati nostri como so decto desop

fica xpo înocentissimo del quale fo facto sacrificio in la croce ad in lo quartocapitulo. Item nota chel mote sio e lo monte sopra lu quale e fundata & posta la Cipta de Ierusalem & fo interpre tata specula cio e loco alto da potere speculare & guardare bene da longa Et per qfto monte ho se intende lalta celeftiale beati tudine laquale le ad modo de uno monte altissimo sopra lugle le postala celestiale Ierusalem cio e la patria superna & dice co so pra qfto monte staua lo agnello & no dice sedeua o uero iacea ma dice staua. Et uole dire che lo agnello cio e xpo starra appare cchiatoper ad iutare la ecclesia accioche ella nomanche per la p secutiõe de antexpo. Et coluy cento quaranta qetro milia. Esto numerofinito e posto qui in loco de numero in finito & indeter minato. Nota che ofta multitudine la gleje q scripta starra con xpo. Et ence i afta multitudine uirgini como stato perfectismo Item lo stato de maritati seruando debitamente el matrimonio elque bono & perfecto. Item lo ftato de continenti loque piu

pfectoma quo delli uirgini e lo piu perfecto stato & qsto signi fica el nostro segnore y bu xpo in lo euagelio quodo dice q terra bona protulit fructum aliud centelimum aliud sexagesimű ali ud tricesimu. Li docturi exponendo gsto dicono chel fructo trice simo significa lo stato de boni maritati & lo frusto sexagesimo significa el premio de otinenti. Et lo fructo centesimo significa el premio delli urgini elquali stato e suppremo & ad quello respo de maiore premio & como appare in la parte ch sequita. Quelta multitudine de cento quaranta quactro milia ligli sono con lo agnello sono tucta la conpagnia delli sancti liquali sono stati in afta uita uirgini del corpo & della mente como san Iohanni baptista & san Lobâni euangelista & san paulo apostolo & multi altri de qfta conpagnia fono tucti li inocenti liqli forono mor/ ti da herode per amore de xpo Et dice che erano cento quarata quaetro milia no per che loro fiano cufi determinati ma per fi/ guificatioe de giti numeri. Nota chel numero de quarata figni/ fica lostato de predicaturi delli quactro enangelu de xpo liqua li etiadio sono oxercitati in le quactro urtute principale. El nu mero de cento fignifica el piu perfecto stato della ecclesta como fo decto desopra. El numero de milli elqle e ultimo numero de numeri significa la ultura & finale perseuerantia Adunca per q sti actro nomi de numeri se denota che gli urgini liquali son no co lo agnello cio e co y buxpo fono stati alcum in penitentia & alcuni predicatori della sancta scriptura. Alcuni in uita alta & contemplatua & tucti sono stati in la finale perseuerantia. Et dice che gfti haueano el nome sou doe el nome de xpo per logle sonno dicti xpiani & lo nome del patre sou cioe de dio y loqua le loro sonno dicti figlioli de dio. Questo nome de xpo &de dio le scripto in fronte loro cio e in le mente loro como fo decto de fopra. ET AVDIVI VOCEM DE CELO TANQuam uocem aq21 multa21 & tanqm uocem tonitrui magni & uoce quam audiui sicut citharedo21 citharizantium in citharis suis Cioe adire. Et audi una noce da celo como noce de molte acque & como uoce de uno gratrono & la uoce chio audi como uoce de citharedon che citharidauano in le cithare soe. Et audi no per o cole orecchie dello corpo ma cola mete. Vna uoce da celo como uoce de molte acque. Per lo celo in gsto passo intendi como fo

desto desopra el stato della fede cristiana cio e la ecclesia de xpo molte acque significano molti populi como dice Sa Iohani. Aq multe populi multi per che como tucte le accque delli fiumi cor rono al mare Cusi tucti li populi corrono alla morte. La uoce co mo uno throno significa la predicatioe terribile. Nota che li citha ridori dele citare be lo citharizare & sonare della cithara lagle e uno stromento da sonare chiamato cethora. Vnne el dice. Et au dy una uoce da celolao e dalla ecclesia cio e yo audi chel se pre' dicaua & faceuanose predicatiói como uoce de molte acque cioe ofte predicanze se faceuano i multi populi & in multe lingue.& como uoce de throno cío e terribile. La uoce che yo audi como de citharedori cio e como uoce de citharidori de cithara. Et nota che la cithara ha dui cose cioe lo ligno che le duro & le corde cto so no molle lequale sono de carne morta acoe de neruo & per lo so u sono fa dolce melodia. & gita cithara significa la penitentia per laquale lacarne se mortifica ouero significa mortificatione della carne propria. Lo ligno duro significa la durecza della penitetia ouero lo ligno della croce de xpo i loquale xpo fo conso.plecor de che sono de neruo cio e de carne morta significa che p la pení tetta se morafica la carne humana & gsta cithara fa dolce melo dia alla corte de uita eterna como disse xpo in lo eu ingelio. Ga udium est in celo coram angelis dei super uno peccatore penite tiam agéte. Aduncha dice. Et lauoce che yo audi como uoce de ci tharidori cioe de predicaturi mortificati gto alla carne ppenite' tia & cosi loro predicarando la penitetta & mortificatione della carne. Et cosi farrando como predicarado. Per o dice cocithariza/ uano in le athare soe los loro faceuano penitetta & mortificaua no lacarne soa. Questo dice percto sonno alcuni cto no uolliono ci tharezare se no in la cithara daltruy coe sonno alcuni predica' tori liquali predicano la penitetta & la mortificatioe della carne & asto loro no fando i la carne propria ma pure i alla daltruy & no in lasoa. Aduncha i tedi afta parte chessendo la ecclesia in tribulatõe grandissima & grauissima altempo de antexpo lo an' gello ao e xpo & tucti li sancti perfecti & massimte le urgini li quali sono dello stato perfectissimo e apparecchiato p succorrere & adiutare la ecclesia soa. Et questo sarra el primo adiutorio coe ch li sarrando mandati predicaturi liquali dio spirara & mada'

ralli p lo mudo líquali predicarando la penitetia pche se appres sima el dy del finale iudicio. Et pollapredica sarra Eribile como throno & la penitetia laquale loro predicarando la farrando in loro propi como fo decto de sopra. & Elia & Enoch liquali sarra do uestiti de celitio in signo de aspera & dura penitetia. / ET CANTABANT QVASI CANTICVM NOVVM ante sedem dey & ante quatuor aialia & seniores. Cioe adire Et can/ tauano qui uno cantico nouo auati la sedia de dio & dello agello & auanti liquactro animali & antichi. Nota che glli ceto quara ta quactro milia uirgini ligh stauano colo angello cantauano no co la bocca del corpo ma co lo spiritu & co la mete se alegra/ uano & refereamo gratte adio della urgeneta delli corpi & della mete ligle co lo adutorio de dio loro servarono. Adunca osto ca tico significa lo gaudio & la alegrecza.loro beatifica. Et nota che dice quasi uno cantico nouo & no dice cantico nouo! & gito e p che que anime sancteno hanno anchora el gandio coplito & p fecto pet el nó hanno el corpo glorificato. Ma quando lo hauer rando in alla farra el cantico fou cantico nouo coplitamete. il e quali uno cantico no no percio cantico no no. Respondo pehe he gaudio del nouo testameto. p che nel uecchio testamto la uero nita no ein gaudio de premio alcuno ma nel nouo fi. & pio gito gaudio della uergeneta e gaudio nouo ouero cantico nouo & e uno gaudio singularissimo tra tueti li altri gaudu della gloria superna elquale singularemte piace ad xpo. & po dice auanti la sedia de dio cioe lo stato della sancta urgitate be uno catico dul assimo & suaue.quasi uno cantico nouo auanti lasedia de dio & dello agnello. Nota che lo cantico nouo ouero la canzona noua he più delecteuele & più uolenteri se aude chel cantico uecchio & per mostrare quanto gsto stato de urguitate piace adio el dicecto e quali uno cantico nouo auanti adio & auanti lo angnello cioe xpo & auanti ligetro animali doe li euangelisti & tucti li predi caturi delli quactro euangelii & auanti li antichi doepatriarchi & propheti & apostoli & tucti li patri del uecchio & nouo testam to ad tucti afti la uirginitate pfecta he uno dolce & nouo catico ET NEMO POTERAT DICERE canticum nisi illa cetu quatraginta quatuor milia q enti sunt de terra. Cioe adire & ni sciuno posseua dire lo canto se no quilli cento quaranta quastro

milliara liquali sonno comparati della terra. Cio e adir niuno altro sancto ne apostolo ne euangelista & cetera po dire quello cantico do ensauno altro sancto po hauere quello gaudio Et quella beatitudine lagle presponde alla uirginita perfecta.pct loro no sonno stati urgini se no glli cento quarantaquactro mulia Et per qto numero se intende tucti li uirgim perfecti co / mo fo decto de sopra Et dice ligli sono comparati de terra. No quando se compara alcuna cosa de una grande quitate ella se sepera da qua qutitate Verbi gratia. Se de alcuna mitutudie de agnelli alcuno ne comparasse qctro de glli comparati forriano separati dalli altri & ad qsto modo dice San Iohani. Liquali so/ no comparati dalla terra cio e liquali sono seperati & electi della terra ao e delli homini terreni & sono comparati dello pezo grà de del sactissimo sangue de you xpo. Como dice San Paulo.em pti enim estis pretiomagno. HIII SVNT QVI CVm mu lieribus no funt co iquinati uirgines eni funt. Cioe adire Quisti sonno quilli liquali no sono in bractati co le femine ma sonno uirgini. Qui dechiara San Iohani quali sonogsti de chi ha dec to de sopra che sono co lo agnello & che loro catavano os uno cantico nouo. Et dice che afti sono glli ligli no sono in bractati ne maculati co femine per acto alcuno de luxuria & per o loro sonno uirgini anto al corpo & anto alla mente per lo pocouale la uirginita del corpo se no ce fosse la uirginita della mete. HII SECVNTUR AGNUM QUOCUNQUE IERIT. Cioel adire Quisti segtano lo agnello danunche ua Quisti sequitano lo angello cio e quilli hquali no sonno in bractati con femine La doue elua. Per la purita & muditia loro uirginale sonoinse perabili da xpo & perio el sequeno la doue elua. Et se xpo ua per La usa della comandamenti & afti el segno per qua usa delli così gli & illi sequo per qua & se illo ua p la uia dello martirio el uan do anche loro per qua. Et no le alcuno altro stato de sancti elqle seq xpo uniuersalinte la doue elua se non qstostato uirginale. Per lo dice Sancto ambrolio Scio super urgo & uirginitas coditi onem humane nature per qm homines assimilantur angelis.& i lo libro della sapientia le scripto. O qui pulcra est casta genera tiocum daritate Ma li altri sancti liquali non sono uirgini.Co mo sancto petro a pestelo luquale babe moglicre & figlioli non

seque asto agnello doe xpola doue el ua conciosiadecosa chi son no coipo. Ad afto responde sancto augostino in nel libro de sca uirgutate & dice. Secuntur agnu ceteri fideles quia muistrat cor porum uirgutatem set no quocuq yerit set quousq ibi possunt ubiq preter g cum in decore urguitatis i cedit. HII EMTI SVNT EX OMNIBVS primitie deo & agno.cioe adire Etq At sono paratí de tucti le primitie adio & allo agnello Quisty sono sparati de tucti coe tra tucti li altri homini delmudo. Qui At sono electi & seperati como de una multitudie grade se sepera no le cose pur electe como de una multitudine de angeli se ne de parte li melliori & de multi fructi else tollie uia daparte limil horí per donare & dare. & per o seg primitie adio & allo agnello Nota che se offerisce adio secundo la lege primitie & decime. Ma le primitie sono piu accepte adio per che el sonno fructi primi. Con sono ofti sancti urgii no como decimi date adio ma como primitie lequali sono più accepte adio. Et li sancti martiri sono offert adiocomo decime ma gfti uirgini sono primitie adio cio el patre & allo agnello doe xpo. ET IN ORE IPSORVM no est in uentum mendatium. Cioe adire Et in nella bocca loro no e trouata busca. Nota che la occascione e p che quo che loro bano promesso i nel baptismo lo bano bene seruato. Et asto spetis alemte se pote in tendere per li sancti in noceuti liquali forono mortí puer chiloro no poteano hauere decta alcuna buscia. Ma dauid nel psalmo dice. Omnis homomendax. Ad gsto respodo che ciascuno homo quanto in se proprio lui e busciardoma qua to e per la gratia de dio i formolie ueriteuele per tanto el esciol to ql dubio. SINE MACVLA ENIM SVNT ANTE tro num dey. Cioe adire Senza macula sonno auanti el torono de dio. Nota che per lo throno qui se i tende la sedia iudiciaria. Et uole dire. Loro sonno senza macula auanty lo iudycio de dio O uero auanti adio indice superno. Ma anche li altri sancti son no senza macula altramti loro no sarriano sacti. Questo e uero quanto allanima laquale le senza macula de peccato. Ma li san/ cti uirgini sonno senza macula de peccato quanto allanima & quanto allo corpo. Et per ofolamte de loro se po dire che sonno senza macula. | ET VIDI ALTERVM ANGELVM uo lantem p medium celum habenté euangelium eternum ut euâ

gelizaret sedentibus super terram. Cioe adire Et uidi uno altro agnelo che uolaua p mezo lo celo elquale hauca lo euag elio eter no accioche illo euagelizasse ad qui che sedeno sopra la terra.no ta che ba decto san Iohanni desopra como li sancti urgini per fectissimi sono coxpo quan aduocati della sancta ecclesia & p curaturi appresso de dio. Et stando co lo agnello per defentione della ecclesia laquale e tanto in pugnata da antexpo. Et lo af fectodello adutorio de ofti sacti co lo agnello sarra de abreusa re el tempo della persecutione & de mandarli alcuni predicaturi sancti liquali confortarando la ecclesia de xpo della abremati one dello tempo diffe xpo in lo euangelio. Nifi abremati fuife nt dies illi no heret salua omnis caro. Ma lo affecto de manda re diversi predicaturi ad confortare la ecclesia Qui pone Sa Io hanni dicendo. To uidi unaltro agnelo che uolaua & cetera Et ta to eladire quanto nuctio o uero mesto & fignisica qito agnelo u no collegio de predicaturi liqui farrando nuctio de dio & altı fo nno dicti singularinte uuo agnelo & nomulti per che sarrando una cosa in semi de una uolutate & de unaintentione. Et osto angelo e unaltro da glu delquali sono dauanti Cio e gfti sarran do altri predicaturi che quilli delliquali hauemo decto circa lo p ncipio de afto capitolo. Nota per lo che non farrando altri quan to alle persone perche in gl tempo xpo mandara spesse fiate pre/ dicaturi secundo chello spirara & mouera mo gsti mo gli ad co nfortare la ecclesia soa. Et che uolaua per mezo lo celo. Cioe adir che gfti predicaturi discorraradoper mezo la ecclesia cioe p tuc ti li cristiani Volando cio e alti dalla terra & dalle cose terrene q nto allo uiuere loro sarrando del numero de gli coparla lo apo stolo. Conversatio nostra in celis est. Et per ofto celo lo angelo uo laua cio e gsti predicaturi uolarando & uelocemente scorrarando como fa lo cello che uola Et dice che hauea lo euangelio eterno Nota che lo euangelio de xpo fo decto eterno per chel stene i se ueritate eterna & promecte alli boni gloria eterna & alli pecca' turi pena eterna. Questo euangelio bauerrando qui predicaturi ila mente p pfecta fede in la bocca per deuota predicatione & in le mane p perfecta operatione. Et quando el predicatore baj lo euangelio per gfti tre modi luy e acto adeuere predicar co ef fecto. Et per o dice accioche eu angelizasse cioe predicasse ad alli

che sedeno sopra la terra cioe alle bone persone lequale no son! no fissem la terra per amore terreno ma loro sono sop esse leuado da alla lo sou affecto. & no solamte loro predicarando ad questí ma predicarando etíamdio ad tucti li altri |& per |o el seque dice do. / ET SVPER OMNEM GENTEM & tribum & liqua & populum. Cioe adire Et sopra omne gete & tribulingua & po pulo Nota che gsti predicaturi significati per questo angelo non solamte predicarando in una parte de gsto mundo ma predica rando per tucto. Et per lo dice sop omne gete & tribu & lingua & populo Cio e adire per tucto el mundo predicarando gfti predi catori lo enangelio eterno de you xpo. DICENS MAGNA VOCE timete dominum & date illi honorem ga uenit hora iu ditil ems. Cioe adire Dicendo co grande uoce. Temate dio & da te ad lui honore perche lie uenuta la hora del udicio sou. Nota che afto dicea lo angelo co grande uoce cio e gli predicatori p' dicauano co grande uoce coe co grande desiderio & feruore di cedo timete dio. per che el principio de ben unuere sta in temere dio Como dice el psalmo. Initium sapientie timor domini & dice date allui hore cioe adio. Et cti honore: Respondo Date adio ho nore de core de bocca & de operatioe. Vnne collui hora dio elgle obserua li soi omandamti. Per che lie uennuta la hora & cetera Quasi dica per omne tempo el le Vtile cosa ad temere dio & ho norarelo ma spetialemete mo chle uenuta la hora del suditio so u coe uenera adesso. Et per jo el da ad in tedere che gsti predica tori serrando auanti el Iuditio del nostro signore xpo you. ET ADORATE EVM OVI FECIT celum & terram & mare & oia que in eis sunt & fontes aquarum. Cioe adire Et adorate colui che fece el celo & la terra & lo mare & tucte le cose che sono in ipi & lefontane del acque Questo e lo honore & lo timore cti nui deuemo mostrare adio cioe che nui deuemo adorare luy & no alcuna creatura. Et per o dice adorate colui cioe dio che fece lo celo & la terra & tuctí li angeh & tucti li animali della terra & lo mare o tucti li pisci & tucte le cose che sono in ipo & no so lamente fece el mare che ha lacqua amara ma fece etiadio le fota ne de acqua dolce. ET ALIVS ANGELVS SECVTVS è eum dicens. Cecidit cecidit babillon illa magna. Cioe adire. Et unaltro angelo segto quello dicendo. Le caduta le caduta qua

babilloma grande Vnaltro angelo doe unaltro sfortio de pres dicatorí segto quello angelo decto dauantí cioe segtara gli altri predicatori dicti de sopra per che in ql tempomolto spesso man' dara dio predicatori al mundo & gito angelo segto quello sop decto dicendo cio e predicando ille caduta ille caduta dice duy uolte per amore de affirmatione ouero certecza ouero per deno tare dui modi de cadere quanto alla colpa del peccato & quto alla pena per che qua babillonia grande cadera & cade tucto el di per colpa & peccatoma in nel finale suditto el cadera in tucto in-la pena eterna dello in ferno & per lo dice dui fiate le caduta le caduta Cioe el cadera & le caduta per uno modo & cadera por finalemte per lo secundo modo in lapena decta. Nota q che secu do che dice sancto augustino. Sondo principalemete dui atade nel mando lequali comezaro dal principio del mundo & dura' rando per fine alla fine In una fignoregia el nostro fignore dio & in laitra lo diabolo. Et tra queste dui citade elstata sempri gu erra & farra in fine alla fine del mundo La prima citade ha no me ierusalem. La secunda ha nome bibilloma La prima cita' de elde dio.la fecunda eldel diabolo Et nota che no parla q del' la citade de mura ma delli homini Vnne tucti li homini liqua/ li sono in questo mundo osonno della prima atade osdella se' cunda.Ma che citade esquesta de serusalem.Respondo cti tucta la multitudine de quilli che credeno in dio & honorinolo & te menolo alli forono decti ierusalem la cascione sac per che lo p' mo loco & la prima citade doue fosse may hedisticato teplo adio foierusalem & per o tucta quella multitudine de bom serui de dio fo decta la citade de ierusalem & fo decta la ecclesia de dio della quale yo ho decto assai de sopra per tucto gsto libro. Ma quale e la cita de babillonia Respondo che e tucta la multitu dine delli homini scelerati liquali no credonom dio ne perfect améte lo honorano ne temeno & sopra quistí el demonio figno regia per che se parto no dalla debita signoria de dio & cadeno i la signoria del demonio. Quista ogregatione de peccatori fo decta babillonia lacascione e questa perche inbabillonia fo fac to elprimo ydolo &fo primo adorato eldemonio i la statua facta in honore de bello. & in la ydolatria se mostra apertamte el par tirese da dio & dallo amore & timore sou. Per jo la multitudine

de peccatorí sparsi per tucto el mundo líquali no honorano dio co amore & co timore fo decta ata grande la rascione sci e p ch senza oparatioe troppo maiore e la multitudine de peccaturi ini qui che non e la multitudine delli boni serui de dio. & per o ql' la fo decta cita grande p che el e maiore de laltra coe della ci' tade de dio. Questa citade grande del demonio cio e babillonia sepri in pugno & i pugna la atate de dio cioe ierusalem | & com zo gfta dalpncipio delmudo qui caim elgle era citadio degsta ba billoia occise sou fratello abel che era citadió de gsta cita de icru sale. Ma alla fine del mudo altepo de atexpo qsta babillo ia pro sperara multo o tra gsta ierusalem & darra ad gla persecutioni grandistime & in tollerabile. & perjo lo angelo sopradecto pco' fortare ierusalem sopradecta predicara & annuctiara dicendo. le caduta le caduta quella babillonio grande como fo decto de fopra. QVE VINO IRE FORNICATIONIS sue pota uit omnes gentes. Cioe adire. Laque del uino della soafornicatoe ha abeuerate tucte le genti. Nota che in nella sancta saptura la ydolatria fo decta fornicatione la cascione sci je che como in la fornicatiõe la donna se parte dallo amore del sou uero sposo & mecte lo sou amore & dilecto in unaltro homo cosi per la ydola tria laia se parte dal ueragio & legitio sposo dio & ssente al deo/ nio.qudo le como no adora dio ueo ma adora li ydoli.oueo la creatura & demoio. gsta ydolatria fo decta fornicatioep gsto respecto delale dice david nel psalo. Perdidifti oms q fornicatur abste. Nota che fo decta uino perche como el uino in ebria lo ho mo & fali perdere el sendo.con la ydolatria in tanto fa perdere lo sendo al homo che illo no uede ne ognosce che ello adore la ydo latria moe la creatura doue ello deuerea adorare lo creatore. Et perche antexpo elquale sarra capo & rectore de babillota sopra decta lui co tucta la cita soa pdecta farra che per tucto lo mudo se mictara ydolatria per che tucti adorando lui lo la ymagine soa & no sarra gente al mundo della quale ello no habia alcum chel segtarao. Per o dice laquale babillonia de lo uino della so a fornicatioe cio e della ydolatria ha facte beuere tucti li genti. ao e ha facto che tuste legenti omectano ydolatria & che elle se partano da dio uero & omnipotete. / ET ANGELVS TER TIVS SECVTVS EST illos dicens uoce magna fiquis ado

ranerit bestiam & ymaginem eins & acceperit caractherem i fro te sua aut in manusua bic bibet de uino ire det. Cioe adire Etlo agelo terzo sego gli dicedo co gra uoce.chi adorara la bestia & la imagine soa la receuera el caractere i la fronte soa ouero i la manu sua costui beuera del umo del ira de dio. Nota che questo angelo terzo fignifica el terzo collegio de predicatori liquali far rando in lo tempo ultimo de antexpo. Questo terzo angelo sego cioe segtara quilli dui predicti dicendo con grande uoce co grande affecto & desiderio in uerso dio dicedoichi adorara la be stía cioe antexpo & la imagine soa | & chi receuera el caracthere doe el figno de antexpo per loquale se ognoscera chel fia sou 6' uo & chi receuera qfte caractere coe qfto fignoin la fronte foa ouero in la mano soa. Nota che questo caracthere sarra qt che si gno loquale portarando li serui de antexpo in la fronte cioe in lo capolouero in li mam per effere ognosauti ouero per lo caract ere in tendi la fede de antexpo. laquale chi la receuera in la soa fronte doe i lanima ouero in la manu doe in la operatione ui uendo secundo quella gllui benara dello umo del tra de dio cio e la dire quilli receuera la dapnatione eterna. Et cosi como hauea beunto del uino della fornicatioe della grade babillonia como yo disci in la parte precedete cosi el puenera che beua del uino delira de dio coe li couenera sentire pena eterna in ladapnatoe del in ferno / QVI MIXTVS EST MERO in calice tre ipi . Cioe adire Elquale emesticato co uino i lo calice del ira soa Nota q che per lo calice del ira de dio fignifica la institua de dio calice fo decto uiuenda mesurata. & per o el significa la sustitia de dio in laquale mesura ha omne persona el sou beuere cioe el sou premio o de uita o de morte secundo le soe operationi. Adu ca la sustitia de dio fo desta calice ma per che dice de ira! perche ala institia propriamte pertene de punire. & benche alla institua pertenga ancora de piare piu se nomina la iustita allo puire che allo premiare Vnde quando fosse punita una persona pmo rte comunamte quella punitioe eldecta inftitia. Vnde el se dice hefacta inftitia quando el le punito uno homo. Ad gito modo la punitione che fa dio delli peccatori he decta ira de dio no cto in lui sia ira ma per lo effecto della punitione laquale sole pro cedere da fra. Aduncha el calice della tra de dio fignifica la iusti

tra de dio per laquale punisce li peccaturi. El mero sie decto uino chiaro & puro senza alcuna mestura. Et per questo nota che in q sto calice de dio sopradecto glie in lo fudo la fecciai & de sopra el mero cioe el uino chiaro & puro ma in mezo del calice el glie mesticata la feccia colmero. Per lo mero che e de sopra nel calice predecto in tendi el gaudio puro senza mestura de alcuna mise ria. Per la feccia in tendi la pena della morte eterna. Per lo mesti cato cheje in mezo in tendi lostato dela presente uita in la qua le je mesticata la pena col gaudio. Como dice Salomone Risus dolore miscetur. & extrema gaudu luctus occupat Vnde nota si gularemete che in questo mundo no le gaudio puro ma le misto co pena. Et nota chi como se mestica lacqua col umo accioche no in ebria lo homo & no li faccia noia con dio ha mesticato el ga' udio de questo mundo co multi tribulationi accioche lo homo no ne beua troppo & no lo in ebrie & nolli noccia. Aduncha nel' lo calice cioe in la iustitia de dio e de sopra el umo mero cioe el gaudio puro in celo delquala da abeuere alli beati & in mezole la mistura doe de gaudio & de tristitia che e in gitomundo.& de gsto da abeuere alli homino de questo mundo. E in lo fundo ella feccia cio e la pena eterna fenza mero cio e fensa gaudio neru no & de quello da abeuere alli dapnati nello in ferno. De gsta sententia expressamenta dice dauid nel psalmo. Calix in domo domini uini meri plenus maxto. Et in clinauit exhoc in hoc ue/. runtamé fex eius non est exinanita bibent omnes peccatores terre Dice aduncha elquale umo del ira de diole mesticato con mero coe co gaudio in lo presente tempo in lo calice della iraso a doe in la institua soa doe de dio. Et note dire che gli che adora ra la bestia dio li darra abeuere dello umo della ma soa cioe ly darra la pena in fernale & eternale laquale pena non pare gra' ue quanto lie in aftomundo per che în afto mundo al presente ella e mesticata valcuno gaudio ma in lo inferno sarra solamen te la feccia cioe el sarra solamente la pena sensa mestura de ga/ udio alcuno & per o sarra pena grauissima & in superabile. ET CRVCIABITUR IGNE EL SVLFVRE IN CON SPECTV ANGELO24 sancto24 & ante ospectu agni. Cioe adire Et sarra cruciato co foco & solfo in ospecto delli angeli sanc ti & auanti el ospecto dello agnello. Nota che sarra cruciato col

luy che adorara la bestía co foco & solfo cioe con foco & con feto re fedido Queste sonno duy dele pene del in ferno cio e foco & sol fo como dice el psalmo Ignis & sulfur pars calicis e024. Dice cti parce della pena de quilli che sonno nel inferno sie foco & solfo quello foco ha ardore in portabile | & el solfo ha fetore i tollera/ bile.Questa pena mando dio sopra quelle cinque citade de so doma & gomorra.como e scripto in lo libro del genesis doue dice. Pluit dominus super sodoma ignem & sulfur. In spectu delli angeli sancti & cetera. Nota che questa pena in fernale laq le sostenerando quilli che hauerrando adorata la bestia cioe and texpo el uederando li sanctí angeli & tuctí li beati lo angello cio e xpo elquale uede omne cosa Et per lo dice che quisti sarran/ do cruciati con foco & solfo in conspectu delli sancti angeli & a uanti el conspecto dello agnello cio e y fiu xpo & loro uedendo approvarando questo. / ET FVMVS TORMENTO4 eo rum ascedet in secula seculory. Cioe adire Et lo sumo delli tor menti loro ascendera in secula seculorum Et lo sumo delli tor' menti Nota che non dice dello tormento adenotare che sonno multi tormenti & non uno questo sumo ascendera dallo soco in extinguibile. & como lo focose eterno con le lo fumo ouero far ra eterno Et perso dice chello ascedera in secula seculoz. Croese ternalemete & senza fine. Et uole dire che quilli tormeti sarrado senza fine & eterni. / ET NON HABENT REQ VIEM die acnocte qui adorauerint bestiam & ymaginem eius. & sigs acceperit caratheré nomis eus. Cioe adire Et no hano requie di & nocte quilli che hauerrando adorata la bestia & la ymagine soa & chi hauerra receuuto el caracthere del nome sou. Et nota che non hâno rege dy & nocte cioe el non manchara mai la pe/ na & como el di succede alla nocte la la nocte al di con luna pe na succedera alaltra como dice Iob. Abaquis nimus trasibunt ad calorem numiu. Vnde dal fredoin operabile andarado al fo' co in tollerabile. Et che nel in ferno siano acque cosi fredissime. xpo el da ad in tendere nello euangelio quado dice. lbi erit fle tus & stridor detium. Dice che sarra nel in ferno planto & bacte meto de denti. & questo battere de denti procede da gran fredo. Et non hauerrando mai reposo ne di ne nocte da queste pene so pradecte. Et dice che sarrando gli liquali hauerrando adorata

la bestia noe antexpo & la ymagine soa noe la statua soa facta al sou nome. & chi hauerra receuuto el caracthere del sou nome Cioe chi se hauerra facto simile allui per alcuno signo che porta ra o che había portato adosso & chi hauerra receuuta la fedesoa in lamte & chi hauerra uisseto secundo quella in le operationy foe. HIC PATIENTIA SANCTORVM est qui custodi unt mandata dei & fidem you. Croe adire Qui le la patietia de li sancti liquali seruano li omandamiti de dio & la fede de you Qui ave in la presente uitaie la patictia delli sancti ave che lo roin questo mundo portano angustie temporali lequale passao tosto & sono legere ad respecto de quelle pene infernale. & per o qui ela patietia delli sancti & la pena loro, ma in nello in ferno sarra quella aspera delli dapnati. Aducha gie la patientia delli sancti necessaria cio e che in questo mundo deueno portare co pa tiettia omne pena temporale p scanpare quella eternale Como dice sancto gregorio. Sancti presente penam lucrum putant | qa per hanc eternam euadere non ignorant. Qui e la patietia deli sancti Croe delli boni homini liquali observano li omandamiti de dio che sono dece & la fede de you doe crededo che you xpo e uero dio & uero homo. nota che queste dui cose fa lo homo es sancto secundo gsta scriptura. Prima observare licomandameti de dioliquali sono dece. La secunda je ad credere la fede de y bu xpo. / ET AVDIVI VOCEM DE CELO dicentem mibi. scribe beati mortui qui in domino moriuntur. Cioe adire Et au di una uoce del celo che dicea ad me. Scriue. Beati li morti che morono nel fignore Nota che dice de sopra san johanni el sta' to & la oditione delli maluali peccatori deretro alla morte loro Qui pone lo stato delli boni & sideli xpiani deretro alla morte loro Et per lo dice Et audi loe co lo in tellecto in usci una uoce cio e del angelo che mostraua questa ussone lagle diceua scrue Cioe in lo core per ferma memoria toa Ite scriuelo etiamdio nel lo libro per meoria & rolatione de gli che uenerando deretro ad te. Beatt quilli morti che morono nel signore. Cioe beatt gl li morti che morarando in dio signore universale de tucti. Et gl li comorono nel signore san iobani lo de chiara in la soa episto la & dice. Deus caritas est & qui manet in carite in deo manet Dice che dioje caritate & chije in caritateje in dio Aduncha glli morerando effendo in caritate quilli morerando in dio & in lo fignore & quilli sono beatí. & piu beatí sonno glli comorerado per losignore como sonno li sancti martiri. Et ueramete qlli ch morerando in lo signore sonno beati per che souno liberati da omne mimico & fono liberi da omne periculo & fono expedity da omne pena & sono certi della eterna gloria. Et per lo dixe da uid nel pfalmo Pretiofa in ofpectu domini mors fanctoy eius Et co quilli che morono nel signore siano beatt. san tobanni lo proua per la parte sequente dicendo. AMODO IAM DI CIT spiritus ut requiescant alaboribus suis Cioe adire Da qui in nantimo dice lo spiritu che se reposano dalle fatighe loro. No ta chi da qui in nantí cio e da poi la morte adesso louero mo di ce el spruu omandado cisse reposono dalle fatighe loro doe de retro alle fatighe loro ouero cir se reposano per le fatighe loro leq le elli hanno portate in questo mundo per lo amore de xpo.pio sedice nel libro della sapientia. Bonozi, labozi, gloriosus esttruc tus Et xpo dice. Venite ad me omnes q laboratis & honeratiestis & ego reficiam uos. OPERA ENIM ILLORVM secutur illos. Cioe adire Le opere loro sequitarando ciaschauno. Et per q sto passo omne persona po sapere ad che modo starra nel altra ui ta guarde pure alle soe opere & uederallo poi. Vnne se elle sono bone el le certo che lui starra bene. Ma se elle sonno rey sappia che ello starra male per che le opere soe lequale lui hauerra fact e in gla uita el sequitara. Se elle sonno bone beato lui. Se elle sonno rie tristo lui. Saluo se ello no fosse mortificato p pentetia. ET VIDI ET ECCE NVBEM candidam & supra nube se detem similem alio hominis. Cioe adire Et uidi & ecco una ne bula biancha & sopra la nebula uno cis sedea simile allo fillio lo del homo. Nota ctiqui pone san iobâni lo ad uenemento de xpo allo iuditio Et dice & iudi cio e co li occhii della mente & ec' co una nebula biancha Nota che gita nebula bracha fignificala carne ouero lo corpo de xpo elquale fo dectone bula biancha p la bianchecza & purita urginale &mundissima da omne pecca to Et e lieue como la nebula & je tanto lieue che ascese in fine al la diunitate ad effere unita co dio de questa nebula parla y ay a dicedo Ascendet dominus super nubem leuem & in trabit egi ptum. Et sopra afta nebula io uidi uno che sedea coe lo filliclo

de dio elquale sede sopra questa nebula per unione perfectissi ma Et sopra questa nebula como sopra la sedia indicaria sede/ ra adare la finale sentetía Et dice ch quillu ch sedeua era simile allo filliolo del homo cio e xpo. Et per che xpo e decto fimile al filliolo del homo in la sancta scriptura. la cascione sile per che xpo fo filliolo de una fola homo doe della uergene maría & no fo filliolo de dui hominicio e de homo & de femina ma fo sola' mente de femma laquale si e decta homo per cto secundo lagra matica el se delina hic & hec homo. Et tucti li altri sono nati ex cepto adam & eua de homini in plurarli cioe de mascio & defe mina. Ma xpo solamente nasceste de femina quanto alla soa humanitate & perlo lui eldesto filliolo del homo doe della uer genemaria. HABENTEM IN CAPITE eius coronam auream. Cioe adire Elquale hauea nel capo sou corona de oro La corona nella sancta scriptura significa uictoria del demoio & per o nel capo de xposta bene la corona per che habe unctoria del sopradecto & del mundo como lui disse nel euangelio. Ga' udete ego uici mundu Item lui hauerra uictoria contra âtexpo Vnde per queste uctorie el porta la corona laquale le de oro & significa la eterna beatitudine. laquale xpo in quanto homo la merito per la soa uictoria supradecta. 'ET IN MANV SVA falcem acutam. Cioe adire Et in la manu soa una falce acuta. Cioe adire luy haueua cioe hauerra in la manu soa cioe in la possanza una falce acuta cioe una sentetia iudicaria como luy dice nel euangelio Data est mihi omnis potestas in celo & in terra Nota che la manu significa la possanza. La falce lagle seca & tallia & sepera le biade della terra fignifica la setentia Iu dicaria de xpolagle sepera & tallia dalla terra tucti li peccaturi nel fiâle rudro. & gita sentêtia & possaza iudicaria de xpo etradro fo decto cortello ouero gladio nel primo capitolo elgle xpo al p presente ha i bocca cio e ctil sta pure i bocca cio e in parole & i nel prediche Ma in lo iudicio finale xpo tenera questo cortello ima nu & per lo dice Et in lamanu soa una falce agueza laquale falce aoe senteta non solamente ferera li corpi ma penetrara in fine alle anime. ET ALTER ANGELVS exiuit de templo da mans uoce magna sedenti super nubem | micte falcem tuam & mete. Cioe adire. Et unaltro angelo uscio del templo gridando

co grande uoce ad collui che sedeua sopra la nebula manda la falce toa & meti Nota che questo angelo in tendi el collegio del li sancti beati liquali sono como angeli in celo Como dixe xpo nello euangelio. Erunt sicut angeli dey in celo. & sono dicti sin gularemente uno angelo per che sono de una uoluntate & sono per caritate una cosa Ma dice unaltro âgelo cio e altramente fac to cti xpo loquale sede sopra la nebula bianca. Aduncha asto altro angelo uscio del templo. per lo tempio in questo passo i tel di la ecclesia como dice lo apostolo. Templum sanctum dei est quod estis uos. De questo tempio li sancti. Escono quando se p tono dal mundo & uolano in celo Vnde questo angelo che uscio del tempio in tendi li sancti liquali sonno usati dalla ecclesia p sente & sono in celo. Et gridauano con gran uoce cio e orauano & gridauano ctidesiderauano con gran desiderio chel se faccia el iudicio finale Et diceuano ad colluy che sedeua sopra la nebula cio e xpo. Manda la falce tua cio e manda in executione la possa za toa & da la finale sentetía & metí cio e sepera liboni dalli rei No ch como altepo delo metere talliano le biade el selepa el frum to dalla pallia & lo frumento se repone nel granaro & la pallia se bucta nel foco Coh per similitudine durrando quisti sancti ad xpo orando chel debia metere & seperare lo frumento cio e liboi & mectereli nel granario cioe in celo & seperareli dalla pallia cio e dalli maluasci peccatori liquali sono pallia & mectereli in lo foco dello in ferno del quale foco dio me scanpe amen. ( QVI A VENIT HORA VT metatur quoniam aruit messis ter re. Cio e adire Per che ejuenuta la hora de metere per lo cheje sec ca la messe della terra Nota che e uenuta la hora de metere cioe emenuta la bora della fine del mundo.como diffe xpo nello eua gelio. Messis est osumatio seculi e uenuta aduncha la hora del lo metere & de ogregare lo frumentonel granaro doe de ogre/ gare li sancti in siemi in nel stato beatifico & de buctare la pal' lia nel foco cio e de buctare li peccaturi maluasi nel in ferno. Co mo dixe xpo nel cuangelio Congregabit triticum in horreum suum paleas autem oburet igni in extinguibili. Per lo tritico cio esfrumento in tendi li boni & sancti. Per la pallia in tendi li rev & captini. Et dice ociofiadecosa che e secca la messe della terra. La messe le la fine del mundo laquale sarra secca & arida senza uer

dura de fede Et senza humore de gratia Et per lo che ella sarra con secca e da talliare & buctare como e stato decto. ET MI SIT QVI SEDEBAT super nubem falcem suam & messuit terram Cioe adire Et quillui che sedeua sopra la nebula man' do la falce soa & metro la terra Et quillui che sedeua sopra la ne bula coe xpo mando la falce soa in terra coe mando ad execu tione la possanza soa undicaria in terra doe sopra li homini liq li sono tucti de terra Et abe metuta laterra cio e talliato dalla terra tucte le biade cioe tucti li homini & questo in tendo chi co si sarra Et como quillui che mete tallia prima le biade & poi le mecte in terra & sci sepera lo frumento dalla pallia cosi xpo far ra che tucti li homini morerando & ad questo modo loro sarra/ do talliati dalla terra cio e dalla uita presente Et poi si mestera cufti nel aere doe in nella ualle de iosaphat. & ly seperara el fru mento dala pallia cio e li beati dal dapnati Et così dixe dio per lo propheta Iohel. Congregabo omnes gentes & de ducam eos in uallem iosaphat & loquar eos iudicium & cetera. / ET ALI/ VS ANGELVS EXIVIT de templo quod est in celo habens & ypefalcem acutam Cioe adire Et unaltro angelo uscio del te/ plo elqualeje in celo che hauea anche lui una falce acuca Nota che como la ecdesia de xpolaquale e nel mundo fo decta tem/ pio de dio per che e in ipo. Cio e in nelli sancti homini habita dio Cosi la ogregatione delli sancti liquali sonno in uita eterna in celo fo decta templo de dio per che dio habita in loro piu ex' cellentemente Aduncha la ogregatione delli sancti del celo he uno templo elquale ein celo de questo templo usão ao e usara unaltro angelo dalla angeli sopradicti elquale hauerra ettà dio lui una falce acuta como e decto de sopra de xpo Questo ange lo significa el collegio delli sanctí apostoli & delli sanctí piu alta & eminenti liquali etiam dio hauerrando la falce cio e la possan za iudicaria como xpo. la quale possanza loro hauerrando da cri sto & indicarando anche loro como assessuri dello eterno indice & cost li promise xponello euangelio dicendo. Vos qui secuti e' stis melfedebitis super sedes indicantes & cetera Questo collegio delli apostoli aduncha hauca la falce agueza como xpo. Cioe a/ dire hauerrando la possanza iudicaria & iudicarando como xpo Colije scripto nel libro della sapientia Iudicabunt sancti natio

nes & cetera. Legi adunca questo passo con. Et unaltro angelo cioe elquale collegio delli apostoli eialtro delli sopradicti uscio del tempio che e in celo cio e uscera della ogragatione del sancta liquali sono in celo & mecterasse in maiore altecza in semi con xpo ad iudicare per che lui hauerra etiamdio una falce acuta cio el per che loro hauerrando la possanza de iudicare la questa pos sanza loro hauerrando da xpo líquali sederado con xpo como affessuri. / ET ALIVS ANGELVS exiuit de altari qui ba/ bet potestatem super ignem. Cioe adire Et unaltro angelo uscio de lo altare elquale ha possanza so pra el foco Nota che unaltro angelo coe xpo elquale fo decto angelo nella fancta scriptura ma lui le altro angelo che li sopradicti liquali sono creature. Et questo angelo e dio. Per lo altare qui in tendi la humanitate de xpo per che como nella ecclesia & nel tempio la piu gran cosacio cie e lo altare cosi in terra li sancti liquali sono templi de dio el piu digno & piu excellente le xpo in quanto homo & secundo la soa humanitate. De questo altare uscira xpo al finale iudicio qu do el se manifestara essere dio elquale foreputato al mudo uno ule homo Et questo angelo doe xpo ha la possansa sopra lo fo co del inferno de darlo ad chi uole secundo li peccati comissi co' mo el disse nello euangelio Qui potest animam & corpus perde re i gehena. Aducha dice Et unaltro agelo coe xpo usceo dello al tare cioe uscera della oditioe huana per chi el no apparera piu ho ache lui se manifestara essere dio elquale la possansa so pra lo foco cio e el quale ha possansa sopra lo in ferno de darelo ad chi uole & cruciare li peccaturi nel in ferno ouero nel foco sempiterno. ET CLAMABAT VOCE MAGNA ad eum qui habebat falcem acutam dicens micte falcem tuam acutam & undemia botros uinee quoniam mature sunt une eius. Cioe adire Et gri do con uoce grande ad quillo co hauea la falce agueza dicendo manda la toa falce & uendemia le grappe delluua della uigna della terra conscioliacosa che le une soe sono mature. Es grido co el lo angelo sopradecto che uscio dello altare cioe xpo you con grande uoce ao e omandara con grande in perio & auctoritate ad quillo che hauea la falce agueza cio e allo collegio delli aposto le dicendo manda la falce toa cioe manda in executione la pol fansa indicarra toa doe laquale io te ho data che tu indichi con

meco como mio affestore. & uindemia li grappi del una della ui gna della terra Per la uigna della terra in tendi la universita de li homini della terra cioe chi amano la terra. Per li grappi del u' ua in tendi tucti li peccaturi maluasi liquali sono repieni de ui no de malitia & de peccati mortali Nota che como el uino fa p dere el sinno cosi lo peccato mortale fa perdere lo i tellecto & lo ognoscemento & perlo fa abbandonare dio & seguire el demoio chi fa questo ueramente ha perduto el sinno. Aduncha pli grap pi del una della uigna della terra in tendemo li peccaiuri dello mundo repieni de peccati liquali farrando umdemiati in nel fi nale iudicio al modo che se uindemia li grappi del uua. Et pri ma quando se undemia se tolle li grappi della uigna & poi se mecteno nel tenaccio & li sono calcati zappati & rocti. O ueramte se mectononello torculo & sono fortissimamte stricti & spressca ti. Et per questo modoli peccatori predicti sarrando prima tucti talliati dalla uigna per la morte temporale & poi loro sarrando posti nel tenaczo del in ferno doue sarrando calcati dal demoio & iarrando torculati & opressi per la giandissima in fernale & e/ terna pena. Et po dice uendemia li grappi del una della uigna della terra Cioe Iudica chel fiano punita li peccaturi concionaco sa che le une siano mature doe per che le uenuto el tempo de ue mare cioe de judicare & punire li peccaturi Nota che li fancti a postoli non indicarando li peccaturi per propria uoluntate oue ro auctoritate ma per omandamento & auctoritate de xpo & Iudicarando in semi con xpo al modo sopradecto. ET MI SIT ANGELVS FALCEM SVAM acutam in terram & uindemiauit uineam terre. Cioe adire Et mando lo angelo lafal ce soa acuta in terra & uindemio la uigna della terra. Cio e el col legio delli apostoli mandara in executione la possanza soa iudi ciaria per auctoritate & omandamento de xpo. & uindemiara la uigna della terra cio e uindemiara li peccatori terreni almodo chelitato desto de sopra. ET MISIT IN LACVMIRE dey magnu & calcatus est lacus extra cinitatem. Cioe adire Et buctoli nel laco grande del yra de dio & fo calcato lo laco fora della citade Essendo talliati li grappi del una loro sonno bucta ti nel tinaczo & li sono calcati suppeditati & ructi. Et per questa sanditudine parla qui san iohanni Per lo laco grande del tra de

dio in tendi lo in ferno elquale le bene uno laco grande coe una grandissima profundita dentro della terra. Et fo decto laco del' la ira de dio cio e laco della punitione de dio per coli dentro dio punisce li peccaturi & ly demonii liquali tucti sarrando buctati in questo laco al finale iudicio. Como dixe ysaya propheta par' lando delli peccaturi Congregabutur ogregatione universali i lacum & daudetur ibi Dice aduncha & bucto cioe indicolo an gelo sopradecto che li peccaturi fussero buctati nel laco grande della ira de dio cioe in lo in ferno & fo calcato lo laco cioe farra calcati & follati quilli ligh farrao nello laco dali demoni mini strí & executuri della dinina institua. Et questo calcare significa la pena & la iustía & cruciamento che bauerrando quilli che sar rando nello laco al modo che se fa delli grappi del una inlo tina ezo ouero nel torculo & dice che questo laco fo calcato fora della citade Per questa citade in tendemo la sancta ecclesia laquale fo appellata citade de dio Como e scripto nel psalmo. Glorisa dicta sunt de te áuitas dei Et uole dire che quelli che sarrando posty nello laco se trouarando fora della atade ao e fora della ecclesia de xpo. ' ET EXIVIT SANGVIS de lacu usque ad frenos equorum per stadia M. CCCCCC. Cioe adire Et uscio sangue dellolacoin fine alli freni delli caualli per stadii mille & sei ceto Nota che per lo sangue nella sancta scriptura se in tende lo pec cato mortale ouero la pena dello peccato mortale como e scripto per lo propheta Iosue Sanguis sanguinem tetigit, per li frem de li caualli in tendi ly dimonii liquali sonno recturi & principali sopra tucti quilli liquali sarrando nello inferno deligli demoii li peccaturi del mundo sono stati caualli per che como el freno rege lo cauallo che non uada piu in nanti ne piu aretro se non como lo freno lo guida con el peccatore che e in peccato mortale fo recto & guidato per lo demonio elquale non lassa andare per la uía de dio ma sempri lorege & si lo mena per lo peccato da lu no ad laltro in fine alla morte Quisti aduncha demonii sonno freni delli peccatori liquali ancora ypi demonii li regerando al lo in ferno menandoli da lo fredo allo caldo & dando ad alcuni piu & ad alcui meno pena secudo li soi peccati Dice aduche usci sangue doe uscira la pena delli peccatori dello laco doe el se dif fuse la pena in fernale per lo laco i fine alli freni delli caualli cioe

în fine alli demonii per che quella pena & punitione laquale sar ra nel in ferno apparecchiata alli peccatori liquali sono stati in grati del sague sancto sparso de you xpo se spande per tucto lo laco cio e per tucto lo in ferno in fine alli freni del caualli cio e in undando li freni del caualli cioe ypi demonii Et dice per stadii m. sei cento Cioe per tucto lo in ferno elquale le grande. m. sey cento stadu. Nota che lo stadio e una mesura ouero logecza de cento uinti anque passi & fo decto stadio ascambio per che ligre ci dicono che hercelles tanto corse in uno anclito cio e senza pil liare fiato & por stecte fermo Et questo tanto spatio quanto e c. una cinque passi li greci lo appellano uno stadio Et per che san iohanni scrisse questo libro in lingua greca essendo nelli parti de la gretta el ce mecte lamefura della longecza de lo inferno. & e melora de stadii mille & sei cento Et chi uolesse sapere quanto farra questa mesura almodo de numeri milli el deue notare cti octo stadii fa uno milliaro de numeri conputando milli passi p millio & togliando lo passo de cinque pedi & de quista passi ceto unti anque sono uno stadio Aduncha tucta la longecza del i ferno laquale e mille & sey cento stadii uene ad essere ad modo de numeri mille circa diu cento Nota che san iohanni parla qui de conmuno parlare unne quando se parla de una grande sco ficta olde una grande talliata de homuni se sole dire el sonno oc cin o talliati tanti homini che li caualli notauano per lo sangue Et con dice qui san iobanni parlando della sconficta & motte delli dapnati in lo finale iudicio & dice che farra fi grande chel sangue andara in fine alli freni delli caualli al modo sopra ex posto: Laplin xb.

T VIDI ALIVD SIGNVM IN CELO MA gnum & mirabile Cioe adire Et uidi unaltro figno in celo grande & mirabile Nota che qui comenza la quinta parte principale de questo libro in laquale se fa mentione della dapnatione principalemete della

maluah & miqui homini liquali farrando al tempo de antexpo & questa sie la quinta uisione de gsto homo & dura in tre capi tuli cio e per lo quinto decimo per lo sexto decimo & per lo decimo septimo Et dice cosi Et uidi non co si occhii del corpo ma y ma ginariamente uidi unaltro signo in celo cio e unaltra uisione ul

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Guicciardini 12.5.34

tra le predecte in celo cio e alta & leuata dalle cose terrene p af ecto & per desiderio como dice san paulo. Conuersatio nostra in celis est & como el celo repieno de stelle cioe de uirtute diverse Et questo signo doc asta ussione e grande & mirabile per che grandi & mirabili cose sarrado Cioe cti gli segu de antexpoli quali congstarando tucto el mundo & persequitarando li xpia ni & hauerrando uictoria contra de loro subitamente & in bre uissimo tempo uenerando in morte & in eterna dapnatione. ANGELOS SEPTEM HABENTES septem plagas nouisse mas. Cioe adire Angeli septe che haueano septe piage ultime. Nota ciiquesto ello signo sopradecto grande & mirabile el que uede san iohanni. Cioe angeli septe liqli haucano septe piaghe ulume Nota che quisti septe angeli significano septe ordini de predicatori in nelli septe stati della ecclesia como estato decto de sopra & spetialemete li predicatori liquali sarrando altempo ultimo de antexpo liquali predicatori sono dichi angeli per che sono missi mandati da dio & tanto le adire angelo quanto nuc' no ouero mesto. Adunca li predicaturi che annuctiano alpopulo le cose de dio sonno dicti angeli liquali sono dicti septe. per li septe doni dello spiritu sancto delquale loro sarrando pieni & per li septe urate delquale loro sarrando adornati. & per lisep' te statt della ecdesia liquali loro predicarando & secundo che fo decto de sopra in multi passi questo numero de septe le numero che fignifica univerlitate Adunca quisti septe angeli fignificao la universitate delli predicatori. Et dice che quisti septe angeli hanno septe piaghe ultime Nota che queste piaghe ultime sign incano tu te le piaghe che hanerrando li dapnati & maximam te li antexpiami & queste pene orribile sono decte piaghe percis como lo homo per ira & uendecta ferisce & piagha lo sou inimi co & dali pena & morte quasi ad qsto modo dio per modo de ira & uendecta darra qte pene alli soi inumia mectendoli alla mor te eterna per questa rascione que pene eternale sono decte pia ghe cioe ferite liquali dio darra alli foi inimici Et nota ch afte praghe sono decte ultime per che deretro ad quelle el non sarra altroma perseuerarando eternalemete & per che sarrando spetias limente alli homini ultimi coe de ultimo tempo Et sono decte ulume doe grauissime. Et nota che queste piaghe sono septe p

of che li farrando date per li septe peccati mortali & sonno deste septe queste praghe. La prima sie della privatione della visioe dunna La secunda e lo remorso della ocientia propria. La ter' za le lo foco in extinguibile & ardore de gehenda. La quarta le lo gelo dellacqua frigidissima. La quinta je la obscuritate & la te nebra groffisma.La sextale lo fetore & la pucza grandissima. La sepama eidel sofo. Et afte sono le septe pene i fernali legle so no decte septe piaghe ultime Ma dice san iohanni che quilty septe angeli haueano afte septe praghe ma non in tendere che le hauessero in loro proprii ma dice che le haueano ad anuctiare allo populo. Et uole dire cottucti li predicatori de xpo & spetia lemete li predicatori ultime altempo de antexpo hauerrando q' ste septe praghe in le soe predicanze per co specialemente loro p dicarando de queste pene in fernale so pradecte lequale sonno decte ultime Nota adunca et quisti septe angeli significano sep te ordini de predicatori liquali sono mandati da dio nelli septe stati della ecclesia como fo decto de sopra nel octavo capitulo Ma m quello capitulo fo decto cti aueano septe trombe per de' uere ofortare & excitare li xpiani boni ad la bactallia spiritua le. Ma in questo capitulo gsta septe angeli sono dicti hauere sep te angrestane piene de ira de dio Cioe che loro hauerrando le so e predicti piene de ira de dio per cti predicarando alli in fideli & mali homini la ira de dio otra de loro & le septe piaghe doe le septe pene in fernale essere sopra de loro Et como loro oforta/ rando liboni/coli sarra ad deuere tribulare li dapnati & li infide li per le soe prediche lequale per lo sono decte trombe de sopra nel octavo capitulo & in questo capitulo sono decte angrestane piene de iracundia per co ella annuctiano tribulationi & pene allirei & capaui homini. / QVONIAM IN ILLIS osuma ta est ira dey Cioe adire Per co in quillie ophita la ira de dyo. Questale la casaone per coqueste piaghe sono decte ultime per ch in quilli sarra plita la ira de dio aoe che de retro ad quelle pene dio no darra altre pene alli dapnati se non gle medesme in perpetuo Nota et dio non ha propriamete ira ma per et lo homo wato ferice & poisce glu ch li offede & p gfto la punioe dunna fo decta ira de dio ad modo dello parlare nostro. ' ET' VIDI TAMQ VAM MARE uitreum mixtum igne. Cioe

adire Et uidi el mare como de uitro mesticato co soco Nota che qui san iohanni pone el modo & la cascione de scanpare que sep te praghe sopradecte el modo elde hauere el sancto baptimo & niuere secundo quello esque baptismo e significato p esto mare Vnne da por chi lui ha ueduto septe angeli sopradecti & le septe praghe predecte lequale prengono alli dapnati. Vede por elma re como de uitro elquale ptiene alli bom Nota aducha chel bap tismo fo decto mare per respecto del mare ruscio in nelquale ly egipti ace pharaone co tucto lo sou populo forono someisi & dextructi & lo populo de dio pquello mare passando so literato dalla seruitute egiptiaca como fo decto de sopra nel quarto ca pitulo Et per questo modo lacq del baptimo to dectornare in nelquale pharaone aoe lo demonio con tucto lo sou populo ao escon tuch li foi mit & peccati fono fomeri & dextil chi & lopo pulo de xpo cioe li boni & fideli xpiani fono p qito batifmo li beratí dalla seruitu diabolica Ité el mare nella sancia scriptura fo decto uno ualo grande de acqua como ferria una grande concha dacqua ouero uno lauelo doue se lauano le facze quille chi trauano nel tempio & auca de le circa multi specchii accio che le persone ciò in trauano se laluassero bene omne maiula del la faccia loro. Et questo lauelo era decto mare Lt per esto recudo modo el sancto baptismo se podire mare per chi in quello se la manole facze dellanuma da omne macula de peccato. Ma dice cti questo mare era como de uitro. Nota che lo uetro estransparé te & quello che dentro appare de fora & e lucido & recceptino de la luce.con el sancto bapulmolla fede che dentro al core mostra de fore per bone operationi & fa lanima lucida p bona & sanc' ta uita & el receptina del radio della luce della dinina gratia. Et nota che plofoco qui sei tende lo spiritu sancto lo gle in forma de foco uende sopra li apostoli sancti un nel dy della pentecoste & cosi dice la scriptura. Deus noster ignis siumens est Et questo foco cio e lo spiritu sancto ouero la soa gratia e mescolata co que stomare doe adire che nello sancto baptismo ello spiritu sancto & la gratia soa Adunca el mare de uetro mescolato con foco si' gnifica lo baptismo mescolato con la gratia del spiritu sancto. ET EOS QVI VICERVNT BESTIAM & ymaginem eius & numeru nominis illius stantes supra mare uitreum.cio

e adire. Et quilli che banno uenta la bestia & la ymagine soa& lo numero dello sou nome stauano sopra el mare de uetro. Per la bestia deuemo in tendere antexpo bestiale elquale cognoscen dose essere creatura se farra & mostrarasse dio creatore & questa eiqua cosa bestiale. & la pymagine della bestia in tendemo la y magine de antexpo.laquale farra facta in omne terra pli misse de antexpo & sarrando costricti le xpiane adeuere adore qua co mo estato decto de sopra el numero del nome de antexpo sar ra sei ceto sexanta sei plo quale numero el mostrara & darra ad in tendere ct sia dio como fo decto nel capitulo quarto decimo Dice aduncha san iohani chiquelli che hanno uento doe qlli chi uencerando la bestia cio e antexpo no credendo in luy & in li soi falh miraculi & no h confentedo ne per recebecze ne per menac' ze. & chi hauerra uento la ymagine foa cioe la ymagine de an' texpo laquale illi no hauerrando adorata. Et lo numero del sou nome plo quale ello se mostrara essere dio & toro no lo credera/ do. Questi coli facti stauano cioe starrando sopra lo mare de ue tro ave pseuerarando nella gratia del sancto baptismo Et uole dire che qui itauano sopra lo mare dello uetro cio e quilli cio p feuerarando nel gratia receuuta in nel sancto baptismo & uece/ rando antexpo el fugerando le piaghe sopradicte in nel princi pio de questo capítulo. HABENTES CITHARAS DEI Cioe adure Et haueano cithare de dio Nota cto la cithara fignifi ca la penitentia cio e mortificatione della carne propria Et gita áthara fo decta athara de dio coe de xpo p coxpo la comenzo apredicare Vnne la prima parola co xpo dixe quando comezo apredicare fo questa. Penitetiam agite appropinquabit enimire gnum celorum. Cosi elscripto nel quarto capitulo nel euangelio de san matheo Nota cibla athara ha dui cose aoe lo ligno cite! duro & le corde cti sono de carne morta Et questa fo la áthara de dio aoe de xpo you. Et lo ligno duro fo el ligno della sancta croce elquale fo durissimo & penoso. Le corde de carne morta fo ro le soemenbra del corpo sou morto lequale forono tirate &de stese sopra gllo ligno. Et per questo modo la uita delli penitenti & de austeritate fo decta cithara. Lo ligno duro e la uita dura & aspera & le corde de carne morta sonno li menbri della carne morancata p abstinentia Et como la cithara fa dolce canto de su

auitate cost la penitentia fa adio & alli angeli dolce & alegrame lodia. Cosi dixe xpo nel euangelio. Gaudium erit in celo coram angelis dey super uno peccatore penitentiam agente. Et uole di re San iohanni chi non sola mente sarrando liberati dalle piaghe sopradecte quilli che hauerrando perseuerato nella gratia dello fancto bapalmo como eldecto de lopra ma etamdio quilli ct non hauerrando perseuerato per alcuno peccato omesso made ql lo loro farrando penitentia Aduncha dice Et hauerrando citare de dio cioe hauerrando li corpi soi in penitentia grata adio & 2 mandata da dio xpo ybu. Et questo ello stato delli fideli xpiai & bom coe quando loro hanno lo trato dello sancto baptismo & perseuer ano in stato de penitentia seruado la lege uecchia & la nous. Et per lo el dice sequendo. FT CANTANTES CAN TICVM MOYSY serui dei & canticum agni Cioe adire Etca tauano locantico de moyfes feruo de dio & lo cantico dello agnel lo Nota che la lege de moyses esta lege hebrayca cioe la lege de li dece amandamenti de dio data per li mani de moyses scripta nel ueccio. Et lo cantico dello agello ella lege eu angelica scrip ta nel nouo testamento cio e nello eu angelio per le mami dello agello cioe de xpo. Cantare e con gaudio annuctiare Quello a duncha canta lo cantico de moyses & lo cantico dello agnello el quale con gaudio predica & annuctia ad altry& in se medelmo serua la lege anticha de li dece commandamenti & la lege euan gelica noua Dice aduncha glli liquali scanparando le piaghe sopradecte uencerando antexpo cioe cti non lo sequitarando q stistando sopra el mare de uetro al modo che estato exposto q sti etiam dio cantauano cio e predicarando & seruarando el can tico de moyses seruo de dio cioe la lege anticha da dio data per le mane de moyses & lo cantico dello agello cioe la legenoua del sancto euangelio data per le mane del angello cioe xpo plo dice el psalmo. Confitemini dominio i psalterio decem cordazio pfallite illi cantate ey canticum nouum bene pfallite ey in uoci feratõe Nota chi per lo cantare qui in tendemo con gaudio obf uare la lege. & per oili boni xpiani cantano. / DICENTES / MAGNA ET MIRABILIA st opera tua doine deus omi potens sufte & uere sunt vie tue rex seculor. Croe adire Dicen do grandi & mirabili sonno le operationi toe signore dio omni

potente iuste & uere sono le une toe Re delli seculi Nota ctile o' peratione de dio sono grande quanto alla creatione grandissa grande operatione elde niente creare lo celo & la terra & tucto lo universo como dice el psalmo. Ipe dixit & facta sunt Ipe mã dauit & creata sunt. Mirabile sono le operationi de dio quanto alla redeptione humana Non el mirabile cosa che dio eternosia facto homo temporale? & che dio omnipotente sia facto homo mortale! Nota che le uie de dio sono li soi omandamenti per li qualife ua uerfo de luy & li benifiti foy & li flagelli foy con li quali lui uene anoi olp punire olp premiare Nota ct queste ui e de diosono sufte & uere per che lui rende ad ciascauno secundo le operatioi soe o merito o pena secudo cto dice el psalmo. Tu re dis unicuique secundum opera sua. Nota etiamdio chtanto e a dire seculo quanto tempo longo ouero una etate longa Vnne dio e Re delli seculi cio e signore delli tempi & delle etate & lui ordina secundo eti piace allui Dice aduncha San iohanni che li fideli xprani sopradicti & spetialemente quilli liquali altempo de antexpo hauerrando uento antexpo & starrando so pra elma re de uetro & sonarando le cithare & cantarando el cático de mo yles & dello agello doe de xpo al modo che elstato exposto que sti laudarando dio hauendo ueduta la saluatione soa & la dap' natione de antexpo & delli soi sequaci Et dirrando adio grady & mirabile sono li operationi tue signore dio omnipotente iu' ste & uerace sono le une toe cioe li indicii toy sono insti & ueracy Re delli seculi cioe signori delle generationi de tucti li tempi. QVIS NON TIMEBIT TE domine & non magnificabit nomen tuum quia solus pius es Cioe adire Chi no te temera si gnore & chi non magnificara el nome tou per o chtu folo fi pi etoso Nota che lo principio del ben fare eilo umore de dio cioe tonore filiale delquale dice el plalmo Initium sapientie est tior domini Et questo timore procede da amore como dice el pro uerbio Chi ama teme Como fa el bono filliolo che ama elpatre & per o lui teme de fare cosa che despiaccia al patre. Questo tio

re fo decto timore reuerentiale & ciascuno chi teme ad asto modo honora & fa reueretia acollui chi teme Aduncha li sancti sopra dicti & specialemte quilli liali sarrando liberati dalla persecutione de antexpo temerando dio & timendolo lo magnificarao cio e lo

laudarando osiderando la soa grandissima pietate plaquale lui li hauerra aiutati in qua graue persecutione Et per ol loro dirra do Chi de nui no te temera o signore dio? & Chi de nui no ma gnificara lo nome tou per che tu si pietoso & repieno de pietate per laquale tu ne hay liberati dalla persecutione de ante cristo & dalla eterna dapnatione & no solamente nui ma tuste le ge/ ti. O VONIAM OMNES GENTES uenient & adorabut in ofpectu tuo quoniam iudicia tua manifesta sunt Cioe adire Conciolia de cola che tucti li genti uenerando & adorarado nel ospecto tou per o che li iudici toi sono manifesti Nota che i q' sto se mostra la grandissima pieta de dio che tucti li genti cioe cti de tucti li genti alcuni uenerando alla fede uerace & adorara do nel ospecto tou cio e adorarando te como uero dio conciolia/ de cosa che li iudicii toi liquali erano occulti al presente sonno manifestati Nota che da poi chi antexpo sarra morto subitamte per lo in perio de dio elquale per mise chel regnasse ad tempo & per sequesse ly ueri serus de dio per questo iudico de dio manife sto & patente tacti li judey & tucti li altri genti se puertarando alla fede sancta & uerace de you xpo & sarrando salni habiado ueduto el uero & manifesto iudicio de dio Et in questa saluatioe delli iudey & altri genti che hauerrando perseguitaty li xpiani se mostrara la grande pietate de dio Etper o dice San iohanni che loro dirrando adio tu solo si pietoso consiossa decosa co tucte le genti uenerando alla fede de xpo & adorarando nel pecto to u cioe adorarando te como uero dio conciolia de cola che li iu/ dicu toi sonno manifesti cio e per che el iudicio per lo quale tu ha y indicato antexpo he manifesto per lo queste genti uenerando alla fede toa & per questo tu solo si pietoso Et queste sonno pa role de tucti li sancti & spetialemete de quilli del tempo de ante xpo. FT POST HEC VIDI & ecce apertum est templum tabernaculi testimonii in celo. Cioe adire Et da poy queste cose uidi & ecco fo aperto el tempio del tabernaculo del teltimonio i celo Nota chel tempio in questo passo significa xpo secundo che dixe luy stesso Iohannis capitulo secundo Solute templum boc & in tribus diebus excitabo illud & sequitur hoc autem dicebat de templo corporis sui. Questo tempio fo aperto quando fo mai festato xpo quato alla soa diginitate quanto alla soa natura oto

alla foa paxione quanto alla fua morte quanto alla fua refur rectione quanto alla soa ascentione. Quando queste cose foro fa cte manifeste al mundo ad questo modo fo manifesto xpo & co si questo tempio ao e xpo fo decto aperto. Nota chel tabernacio qui lignifica la ecclesia de xpo in laquale dio habita p gratia.& fo decta la ecclesia tabernaculo del testimonio petiessa rende te' Rimonianza della fede per laquale sono morti multi menbry de questa ecclesia cioe de martiri Et fo decta la acdesia in celo p cti essa ha lo sou desiderio in celosa e alle cose del celo & pasto modo couerfa in celo Como dice San paulo. Couerfatio nostra in celis est. Dice adunca san iobanni Da po queste cose soprade cte non da poy quanto allo tempo petin uno di medefino ue/ de tucta questa insone Ma poy quanto allordine del uedere. To uidi cio e co li occhii mentali y maginariamite & ecco fo apto el tempio del tabernaculo del testimonio in celo cio e so manife ' stato xpo quanto ad tucti li articuli della fede el quale tempio estempio del tabernaculo cio e del tabernaculo elquale es la eccle ha del testimonio aoe in loquale tabernaculo se rende testimo! nianza ad xpo & dio. in celo doe lo qualeje in celo p desiderio & altecza de uita elongata dalli affecti terreni. 'ET EXIE! RVNT SEPTEM ANGELI habentes septem plagas de tel plo Cioe adire Et usarono del tempio septe angeli chi haueano septe piaghe Nota che quisti septe angeli significanola univer? sitate de tucti li predicaturi liquali sono dicti septe per li septe doni del spiritu sancto delquale loro sono pieni & ple septe uir tute delle quale loro sono adornati & pli septe stati della eccle fia in liquali illi fonno mandati. Quifti fepte angeli foro dicty uscire del tempio sopradecto cio e che sono mandati da cristo co mo dice San paulo Quomodo predicabunt nih michantur ufci' re del tempio e effere mandato da xpo elquale e lo tempio lop decto Questa predicatori mandatí da xpo ad predicare almudo hanno septe piaghe cioe hanno ad predicare la penitétia per li septe peccati mortali. Item loro hanno septe piaghe cioe hanno ad predicare le septe pene in fernale delquale fo decto circa lo p napio de afto capitulo DIce aduncha Et usao del tempio aper to septe angeli doe el fo mandato da xpo universi predicatori che hanno septe piaghe cioe che hauerrando ad predicare le sep

te pene in fernale & la punitione delli septe peccati mortali. & la penitentia delli septe peccati mortali Et sono mandati gsti septe ageli nelli septestati della ecdesia como fo decto de sopra. VE STITI LAPIDE MVNDO candido & precinti circa lombos zonis aureis. Cioe adire uestite de pietra munda & bianca | & cin ti circa li lumbi co centura de oro. Nota che gsti angeli sopradi cti erano uestite de petra munda. nota co xpo fo decto petra.co mo escripto ylaye uceluno octavo capitulo. Ecce ego mictà in fundametis sion lapide angulare & cetera Et dauid nel psalmo dice Lapide que reprobauerut edificates hic factus est in caput anguli. Questo dui auctoritate secundo li doctori se in tendono de xpo Et sancto paulo dice Petra autem erat xpus Aduncha xponella sancta scriptura fo decto petra muda & gsto parla in muita & in nocentia del peccare Et fo decto pietra bianca | pla biachecza & luce de la divita soa. Et nota cticollui ctivive secu / dola doctrina de xpo secudo co dice San paulo. Quicuq in xpo baptizati estis xpm i duistis. Dice aduca ch gsti septe ageli sop dicti erano uestiti de pietra muda & biaca cioe adire ct glli pre dicatori madau da xpo farrado oformi ad xpo uiuedo bo la doc trina & uita de xpo & poi dice coloro erao anti & cetera Nota cibla sancta scriptura dice cibla centura significa una strectecza. Et lo auro fignifica la caritate secudo como fo decto nel primo capitulo Et nota cosocto el pecto sta el core & tato e adure co u' no sia cento al pecto co cétura de oro quanto e adire chel sou co re sia restrecto delli desiderii mudani & zgitatioe mudani. & q sto placarita de dio. Aducha dice chasti angeli cioe predicatori sopdicti erao do e sarrado cinti circa lipectico ceture de oro doe co Atrectecza de caritate loro erano Atrecti in le cori cioe Atregendo p caritate de dio li loro cori dalli desiderii & cogitatioi & peseri captiui & uani & dissonesti. ET VNVS DEQVATVOR aialibus dedit septe angelis septe fialas aureas plenas iracudie dei uiuctem in secula seculozz. Cioe adire Et uno delli getro ani mali decte alli septe angeli septe angrestane doro piene de ira/ cudia de dio usuete in secula seculoz. Nota et como fo decto nel grto capítulo cili getro atali fignificano li quactro euageli sti ouero li getro enangelii. uno de gsti quactro aiali era bomo el secudo untello el terzo leone jel lo quarto agla. Et qudo el dice

uno de qetro el se in tende la usta de quactro enangelisti ouero euangelii. Ité se poi tendere uno de quactro animali cioe cristo ando fo fignificato p gftí quattro animali. per o coxpo fo ho/ mo quto alla natura & fo uitello quanto alla passiõe & fo leone gnto alla resurrectioe & fo agla gnto alla ascetioe. Nota che per le angrestane doro q se in tende lo core ouero lanima della per sona sca pet como la angrestana elserrata de socto & aperta de sop cost lo core ouero lanima della psona sca e serrata de socto cioe al mudo & alle cose mudane & e aperta de sop cioe alle co se spirituale & divie & afta e decta doro ando e splendida de spl édore de sapientia. Et nota chel numero de septe el numero de uiuerlitate como estato dectomulte fiate i gsto libro Nota che dio non ha tracundia propriamete ma la punitione diuina fo decta ira de dio ouero tracudia de dio como fo decto de sopra. Dice aduncha san 10hanna & uno de getro aiali cio e la unita de actro euangelistí ouero xpo significato per li actro asali decte al li septe angeli doe alli septe pdicatori doe ad tucti li pdicaturi madati nelli septe stati della ecclesia ad policare & spetialemente al tépo de antexpo septe angrestane doro cioe septe aie splédi de de sapientia piene de tracudia de dio cioe piene de sapiétia & ognosameto della ira & della puitioe de dio uiuente i secula sector, cioe elqle uiue eteralemète & la punitioe soa multo se de ue temere per cio no macara mai ma durara eternalemte. Vole dire col predicaturi de xpo hauerrado la soa grandisima sapic tía della doctrina & ocordia delli actro euaangelii como e scrip to nel euagelio.dixe xpo & dirra xpo.D iscedite amemaledicti i ignem eternu q paratus est diabolo & angelis eius Et i unaltro loco dello enangelio escripto Ibi ent fletus & stridor detin. Ite escripto Ibut hit i supplicia eterna Et in multi altri lochi dello euangelio se lege la punitioe diuna deputata alli dapnati & q sta punitiõe fo decta ira & iracudia de dio. Aduncha glii pdica tori sarrado pieni de asta scientia della tracudia de dio laquale loro hauerrando della unitate & ocordia de octro euangelii. Et ăsta scietia della tracudua de dio la bauerrando i nelle agrestare doro ao e in le soe amme splendide de splendore de sapientia. L' tem potemo dire che la angrestara qui in questo passo significa la pdecanza ouero la doctrina pche como la angrestana tene o

bonoio rio liquore con la pdicanza ouero la doctrina stene jo bñ de pmio suene omale de supplicio. p chlo auro significa laca ritate el da ad in tedere cola doctrina & la pdicanza delli pdica turi de xpo elde caritate & pcaritate se fa. Pe le septe angrestane doro potemo i tendere le predicanze facte nelle septe stati della ecclesia Queste angrestane doro cioe qste policanze & doctrine uno delli quattro animali decte alli septe angeli cioe decte alli pdicatori mandati da xpo i li septe stati della ecclesia delli gli p dicatori fo decto de sop i lo octavo capitulo figurati pli septi an geli liquali haueano septe trombe.quisti sono gli medesmi liq li sono dicti q hauere septe angrestane doro piene de iracudia de dio. & p que septe trobe se i têde le predicaze & cosi q ple sep te angrestare se in tede le predicaze. Legli quado ofortao li boi & excitano ad ben far loro sono de trombe. Et gndo ânuctiao alli puersi hoi le pene eternale legle dio darra alloro puedecta de ira. loro sono dicti angrestare piene de iracudia de dio como fo decto & exporto de sop. / ET IN PLETVM EST teplu fumo de maiestate dei & de uirtute eius. Cioe adire Et fo pieoel teplo de fumo della maiestate de dio & della uirtute soa No ch lo fumo fignifica la obscurita dello in tellecto & la i gnoratía p cticomo el fumo cecha & pua li occhii del corpo & no lassa ueder cosi la ignoratia ouo heresia cecha li occhii dellaia & no lassa ue dere & ognoscere No cisto teplo significa xpo como fo decto de sop i qsto capitulo questo teplo el pieno de fumo qudo i le meti delli pagai & i fideli ce e tata in gnorantia & berefia chino pon do uedere ne ognoscere xpo. & asto maximamte fra al tepo de antexpo quado el fra apto lo puezo del abisso & uscera fora el fumo gradissimo como eldecto de sop p ch in allo tepo macha/ ra quasi la fede dexpo p lo grade fumo de ignorantia & beresa & polloro no hauerrando cognoscimeto de xpo. Et poldice & fo pieno doe fra pieno el teplo doe xpo de fumo doe de ignoran tia lagle fra quasi p tucto el mudo. Questo fumo do e ignoran tia & heresia no fra propante nel tepo doe i xpo ma fra nella mente delli in fideli lagle ignoratia fra tanta cono cognoscera/ do ne crederado in xpo & ad afto modo xpo bra ignorantia gto alle mête loro & como el fumo grande no lassa uedere le cose le ăti fono con al fumo de ignorantia & de herefia arca la fede de

xpo no lassara uedere xpo ne cognoscerelo in allo tepo pla piu parte della maiesta de dio & cetera. No chel demoio benctifaccia uentre afto grande fumo cioe afta grande berefia al tepo de a' texpo & auanti como fo decto nel nono capitulo no e polda cre dere chasto lo faccia pla soa propa urtute p ch se dio no perme ctesse nonporría el demoiofare male Ma co tanta ignorantía ha nel mudo po patioe del demoio afto lie cocesso & pmesso da dio & dalla uirtu soa & nó dalla uirtu del demoio p cilui nó ha tanta possanza da se propo. Et asto procetera dio p puitioe del li pecti del homi ligli brando i quel tpo. Vnne dio pmecte alcu' ne uolte allo homo cadere i uno gradissimo pecto p pena & pui' tiõe de li altri soi pecti omissi auati. Et sci se dice nel comuno de uerbio ad chi dio uole male le tolle el sendo. Et per cti dio uorra male ad qui del tepo de antexpo pli gradifimi & enormi peti ch frando nel mudo & gía fono comezatt plo dio li tollera el fe no & lo in tellecto prectedo dio cili fia tolto plofumo della i gnoratia plaque loro perderado la fede & no crederando i xpo quasi tucto el mudo | « gsto dio permectera instamte. / ET NE MO POTERAT IN trare teplu donec sumaretur septe pla ge septe angelo4. Cioe adire Et muno potera i trare i nel toplo de dio i fine ad tato chel no se oplisce le septe piaghe delli septe angeli Nö ch i trare in afto teplo no elaltro se no i trare nella fe de & in la notitia de you xpo elqle ellignificato per lo teplo sop decto. Et dice San iobani & nioni cioe de glli in fideli & reproba ti da dio posseua i trare al teplo cioe i la fede & cogregatione de xpo. & dice no posseua cio e no potera. la rascioe Quia occecauit eos malitia eo2. Con escripto nello libro de la sapictia. No po tera aducha alcuni de glli i trare i lo templo cioe i xpo cioe pfe de & cogregatioe de lui. i fine ad tanto co no se copusse li septe praghe delli septa angeli Cioe i fine ad tanto chel no brado allo i ferno doue senterando le septe piaghe doe le septe pene i fera/ li delle qui fo decto de sopra i gsto capitulo. i quella fiata per la expictia della pena ili dapnati comzarando ad hauere la cogre gatioe de xpo & i trarando i qua fiata nel téplo cio e p cognitioe de xpo p chloro cognoscerando & crederando Como dice sco Gre gorio i una omelia. Pena oculos apit quos culpa claudit. Ma p cti no poterando i trare allo teplo pdieto Respondo eti no pote

rando per grande fumo cioe per la grande igorantia & cecita so a plaque crederando i antexpo & stando con essi gran sumo de cecita no poterando i trare nella sede della cogregatione de xpo Ma sinalemte mancando el sumo cio e mancando la salza doct rina de antexpo deretro la morte soa multi anni tucto lo mudo in trara i asto teplo cio e uenerando alla uera sede: Capitalini T AVDIVI VOCEM MAGNAM DE celo Di

cente septe angelis. Ite & effudite septem phialas ire dei i terra. Cio e adire Et audi una uoce grande dece/ lo chidecea alli septe angeli. Andate & effundite le se pte angrestare del tra de dio sop la terra. Qui como za la gnta parte de gita uisiõe i lagle se fa métioc della dapna tioe delle dapnati. & propamte de glie del tpo de antexpo. lag/ le dapnatioe se maifesta pla effusioe delle septe angrestare del septe angeli cioe per le predicanze de tucti li pdicaturi madati da dio nelli septe stati della ecclesia. Dice adunca Et audi no co le orecchie del corpo ma colo in tellecto spuale una grade uoce doe una i spiratioe divina lagle sie decta voce pet como per la noce el signore moue el fuo ad fare la soa noluntate cost el sign ore dio pla soa i spiratione moue le sce persõe ad fare la uoluta soa & afta uoce se deagrade peteluoce della maiesta divia & po dice del celo cio e della superna altecza de dio & gsta uoce dicea alli septe angeli sopdicti Andate & effundete le septe angresta re, cio e gfta i spiratioe divina mado le septe pdicaturi cio e la vi uersita delli pdicaturi de xpo ad deuere effudere le septe angre' stare cioe ad denotare pdicare & anuctiare. i gsto modo se esfu de la doctrina laquale era i laia. Per gste septe angrestare i ten demo le paccaze delli paccaturi madati da xpo legle sono dicte angrestare del ira de dio pot elle spandono cioe maifestano la ira de dio laquale lui darra alli dapnati secudo la debita mesu ra ad chi piu & ad chi meno fo li peti foi. & gftamefura fe ste' ne i la agrestara. Ma no como fo decto nello pcedete capitulocti dionon ha ura propamte parlado como fo decto ma la puitioe soa laquale lui darra & da alli peccaturi fo decta ura de dio & de asta ura de dio aste angrestare sono decte piene doe le predica ze delli predicaturi de xpo sono piene de aste puittone posche annucliano le puittoni delli pdicaturi legli illi portarado i lo i

ferno como fo decto nel pcedete capitulo Comada aduncha la uoce alli septe angeli cti deuessero andare & effudere le septe an greftare de ira de dio in terra doe dio spiro soi predicatori cti de uessero pdicare alli bomi terreni liquali solamte amano la terra & non le curano del celo. Et pchilono septe generationi de perso ne lequale frando dapnate & hauerrado la punitione del ira de dio perso le predicaze della punitione de gfte septe generationi sonno decte septe angrestare legle effundono la ira de dioface' dola maifesta. Et polgsti angeli chi annuctiano queste septe pu muioni sono decte septe Et de aste septe punitioni della ra de dio se parla in questo capitulo La prima esta punitione delli iu dey La secunda delli pagani La terza delli heretici La quarta de antexpo La quinta de li serui de antexpo La sexta delli fal zi xpiam La septima & ultima ella punitione delli demonii. per che queste sonno septe punitioni per o sono decte septe an' grestare de ira de dio & septe angeli chle effundono. ET AB IIT PRIMVS ET EFFVNDIT ytriam sua in terram. Cio e adire Et ando lo primo angelo & effundo la angrestara soa in terra. Questo primo angelo significa el collegio delli apostoli liq li forono li predicatori del primo stato della ecclesia Questo p mo angelo effunde la angrestara soa que questo collegio delli a postoli effundecte & diffuse la predicanza soa in terra Nota che qui per la terra se in tende el populo iudayco & per lo mare el populo delli pagani perolla terra elpiu stabile & ferma co non e lo mare. Vnne dice la sancta scriptura. Terra autem in eternu stat ma el mare may no repusa Cost elpopulo delli sudes fo pru stabile & fermo in la fede de dio del celo. Ma el populo delli pa gani may non repulaua in la fede de uno solo dio ma sequeua mo questo dio mo questo altro. & con may no hauca reposo poto sempri adorava novi di Et sopra questa terra cioe sopra el po pulo Iudayco el primo angelo cioe el collegio delli apostoli effu se la agrestara soa doe spase la predicanza soa in laquale li apo stoli anuctiauano alli iudei la ira de dio sopra de loro che non aucano receuuto el uero messa promesso nella lege cioe y bu cri sto & per o sopra di loro fo diffusa la prima angrestara della ira de dio Et perio sequendo el dice. ET FACTVM EST unl nus seuum ac pessunu i hoines qui hebant caratheree bestie & e

B o n i q

os qui adorauerunt imagine eius. Cioe adire. Et fo facta una piagha crudele & peffima in li homi liquali hanno el carathere della bestía & glh che adorano la bestía & la ymagine soa. No ta ch per afta plaga crudele se un téde la punitioe teporale & per la piaga pessima se in tede la punitione in fernale & eterna. Que' ste dui punitioi della ira de dio sop li iudei xpo predisse Vnne della prima elscripto nel euagelio de San luca. Cum appropins quaret yts ierlm uidens ciuitatem fleuit super eam dicens quia ueniet dies in te & arcudabunt te inimici tui uallo & coangusta but te undig & ad terra profternet te & filios tuos gi te ft & no relignt i te lapide sup lapide eo q no ognoueris tos usitatois tue. No citucte afte parole se i têde della punitioe tpale de li iu dei Ma de la punitioe eterna & i fernale i unaltro loco dello eu ageho xpo parlando delli iudei dice. Filii aunte regni cicentur i tenebras exteriores ubi erit fletus & stridor detiu Queste duy punitioni delli iudei li apostoli predicauano sop de loro & span deu ao afta angrestara de ira de dio sop de loro pdicado & anuc tiando. & questa angrestara loro baueao bauuto dalla uita delli quactro euagelu como appare i le auctoritate sopdecte No adu cha ch p che li iudei no uollero acceptare xpo como uero messia promesso i la lege polloro forono & frado puniti de pena tepo rale & de pena i fernale & per o dice Et fo facta una piagha cru dele gto alla pena teporale & pessima quato alla pena i fernale & eternale La pena teporale delli iudei data alloro da dio fo la ruma & destructione de verusale & de tucta indea facta p nespa hano & tito liquali forono i paturi de roma cti babiadose li iudei rebellato allo i pioromano al tpo de neroe i patore. uespassao precepe de roma nobilissimo co tito sou filliolo ando co gradissi/ mo exercito cotra rerufale & tucta rudea & ple & dextruffe la a ta de judea & finalemte ierufale i lagle erano reducti gi tucti li iudei al tepo della festa pascale Vnne pla gradissima gete cti e' ra detro & plo assedio logo li hoi moriano de fame & multe mi liara ne morero & erano buctati da fora le mura de ierusalee & ad tato uede cila matre maducaua li soi propi fillioli per fame gradissima. & duro asto assedio circa dui ani i loquale tepo mor to nerone fo facto i patore uespassao & lasso tito sou filliolo i lo affedio Elgle fialemte pforza pilliola ata de ierusale & allora fo facta sop li sudes piagha crudele posets foronomorts de loroin numerabile multitudine p cortello salui glli che erao morti de fame & poi remase de loro quasi. nouanta septe miliara ligly forono ueduti trenta p uno denaro p chi loro haueano parato xpo p treta denari. Et la cita & lo tepio foro buctati pterra i ta to co no remase petra sop petra como fo probizato. Et tornando tito ad roma co triupho i ome terra charrinana el facea publice su i le piacze talliare multi iudei i peczi & alcuni ne facao ma/ gnare alli leoi & alli altri aiali feroci. Et questa fo una piagha crudele alli iudei multo multo. & pure ancora de retro ad qsta li aspecta la piagha pessima & questa ella pena in ferale. Lagle fo decta tra p la soa grande acerbitate & fo decta grane p lasoa dinerstate de caldo & de fredo. & fo decta pessuna pla soa logis? sima eternitate poidice el psalmo. Mors pecto21 pessia so facta aducha una pragha crudele & pessuma al modo decto i li homi liquali hanno li carathere della bestia cioe de antexpo & la ima gie son doe de antexpo & gstu sono li judei ligh principamite se gearando & adorarando anxpo Porría alcuno dubitare & dire ancora no e anxpo como aducha dice co afta piagha fo facta sop li iudei igli hano el carathere della bestia & cetera Respono ch san iobi parla delle cose chi deueno uenire como se fossero sta te & qta e la usanza de li propti p la grande certecza cti loro bano delle soe propise No aducha cit lo populo Iudayco no ba/ biando uoluto receuere el nostro signore misre y bu xpo como uero messia el receuerado anxpo qudo uenera dicedo & crededo chel sia el sou messia promesso da dio p la bocca delli propti. u' ne el dixe xpo parlando alli iudei Ego ueni i noine patris mey & me no recepitis Alius aut uemet i nomine suo & illu recepi stis Questo populo iudayco aducha credera i añxpo & adorara añxpo & la ymagine soa el quale añxpo fo decto bestia pla oc/ casioe decta de sop. Per lo caracthere della bestia in tedi la fede della bestia cioe de antexpo carathere tanto e adire quito signo distructivo ploqle una cosa se distingue dallaltra. Et gsto cara/ there significa la fede de antexpo pla quale li antexpiani bran do distructi dalli ueri xpiani & anchi se pote dire coli iudei ha? biano adorata la bestia ymagine soa & hauuto el carathere del la bestia doe la fede de antexpo petiloro sono cotra ad xpo &

plegtaro xpo & gia lono latt ymitaturi de antexpotencdo & aspectando la fede soa. & adoraro antexpo cio e sono apparecchi ati de adorarelo quado el uenera. Et no et lo principale populo cti receuera antexpo & segra que brado li udei & per o i questo passo appare co principalinte loro frado puiti & gsto se deno i la effusioe della angrestara del primo angelo delque mo estato de eto. ' ET SECVNDVS effudit phiala sua i mar & factus est sanguis tağ mortui. Croe adire Et lo secudo angelo effuse la an grestara soa nel mar & fofacto sangue como de morte No ct p lo mare deuemo i tedere lo populo pagano elqle fo decto mare ptre oditioni lequali ha lomare. Primo el mare se onfia & e a' mare & i geto coli el populo pagano e onhato psuperbia & e a maro pla i fidelitate lagle da eterna dapnatione & amaritudie & e i stabile pla ydolatria i lagle no ha fermecza ma sempfluc tua mo ad qfto & mo ad qllo dio como faceano li romani anti/ chamte liquali haucao quasi i numerabili dii & semp multipli cauao de nouo dii sop astomare cioe sop lo populo delli pagai el bo angelo effundecte la ba angrestara de ira de dio cioe co so pra el populopagano & ydolatrio el fo angelo elgle fignifica el collegio delli să martiri ligli forono deretro alli apostoli effuse la soa angrestara cioe effuse & spase la soa pdicaza i lagle anuctia ua la ira de dio sop de loro p la grande effusiõe del sague laque li pagani fecero & farrando delli xpiani & del nome de xpo Et essendo esfusa afta angrestara bra plo bo angelo cio e essendo por cato p lo colegio delli martiri & effendo anuctiata la ira de dio sop li pagani dice & fo facto sangue como de morte cio e fo fact a uédecta del sangue spaso p li pagam delli sci martiri. Aducha plo sangue i tendi la uedecta del sangue delli sancti spaso i iu stamte como e scripto nel genesis Vox sanguis fratris tui clât ad me Croe la uédecta del sangue del tou fratello chiama ad me Vedecta con dixe dio ad chain. Ma dice chafto sangue fo como de morto Cioe adire ciscomo lo morto e i reuocabile ad uita na turalemte.con la ucdecta facta i li pagam del sangue delli scy martiri spaso i iustamte bra i renocabile. Ma cti nedecta bragsta certo e chel sarra la eterna morte.possequedo el dice. / ET O' MNIS ANIMA muens mortua ci marí. Cioe adire Et ome anima uiua fo morte nel mare No ctiq se porria domadare se la la eluiua como ella e morta. & se ella e morta como ella e uiua Respono Como la homo po essere uiuo & morto poucers medi uerbi gratta uno fo el uluo corpalemte & elmorto spualemte.& pasto modo i tedi chome aia aoe ome persona unua i mar aoe cti umera i lostato delli pagani & della ydolatria bra morto in la morte eterna & gita ella nedecta della ra de dio cotra lo po pulo paganollaquale el secudo angelo cion el collegio delli scy martiri na effusa della son acrestara doe princtiado & spadedo la soa pdicaza sop el mare cioe sopra el populo paGano. / ET TERTIVS EFFVDIT phiala ina ing thia & ing fontes aq ru & factus est languis Cioe adire Ec lo terzo angelo effuie la a greftara soa sop li fium & sop le fotane delle acq. & fo facto san gue Qui San tobânt pune la punitioe delli heretici & polnota et ple nume q se i tede li beretici poui casaoni. La prima e p ct li humi semp corrono al mare. & cosi li heretici corrono ple soe berefie allo mare amaro cio e alla maritudine della eternamor te Laltra cascione e p chilo nume no solamente corre allo mare ma el tira seco ome altra cosa eti se bucta i ipo cos li heretici no solamte currono al mare della morte eterà pla herelia loroma elli tirano co esti ome plona chi le bucha i loro doe chie li acco' Ata & seque la soa doctrina. Per le fontane gse i têde li hereticy prapali maistri & docturi de li altri. pch como dalle fotane na fconoli fiui con da gft beretici nascono li altri beretici Quisti be retici fo ctifo decto nello octavo capitulo pla loro herefia hano factomorire & stetare li ueri xpiani & maximamte al tepo de arrio heretico & delli altri arriam heretici i loquale tepo fo spaso multo sangue i nocête delli fideli xpiani martiri de xpo. & poj dice fo facto sangue doe fo facta ouo pra facta la ucdecta & pu nitione del sangue i nocete spaso da loro. & so decto sangue cioe fo mostrata la loro beresta essere mortisera & dapnosa Questo to zo angelo fignifica el terzo collegio delli pdicaturi de xpo liqly foronoli sei doctori mandati da dio al mudo como so yberoni mo Austino Gregorio Ambrosio Bernardo Iohani Gritumo & cetera Questo terzo angelo effuse la angrestara soa del ira de di o cio e qito collegio delli doctori spase la predicaza soa & la doct trina soa i la quale anuctianano la tra de dio sop asti berette la quali sono significati pli fiumi & ple fotane i qito passo. ET

AVDIVI ANGELVM aquail dicete infins es qui es &qui eras scus quia hec iudicas. Cuo adire Et audi lo angelo del acq co dicea iusto sci signore elquale sci & eri sancto postu bai iudi cate afte cole No cho le acq fean têde la populi so chi diffe san io bâni. & li plati maiori fono dicti angeli como fo exportonel pri mo capitulo. Aduncha el collegio delli plati maiori fo decto an gelo del acq coe elqle elfop le acq uol dire fop li populi ad de uereli regere in la uia de dio Questo aglo doe gsti boni prelati uededo la punitioe facta delli heretia como e decto de sop se a legrarado & rederado gratie adio dicedo. Iustu sa tu signore p cotu fai info indaio delli beretici elquale fi i mutabilemte & eri eternalemte sco cio e mudo de ome culpa & macula de pecto Ite sancto per et sanctifiche li altri sancti secundo che lui dice in lo leuitico. Sancti estote quoniam ego sanctus sum Nota co asta alegrecza no fo posta i la essusión de le altre agrestare della tra de dio ma solamte i asta p dare ad i tedere cone li udeine li pa gai fado tato male alla echa gto fado la heretica delli gli se fame tione i la effusioe della terza agrestara della puittoe soa petila berefia e ptrana alla fede xpia lagle fede e fudamto de tucti li beni & per o dextructa qua el no ce piu bene ne speraza de bene & popiu se alegrano li plati & li să pasturi della punitioe delli heretici co de la altri, petilie maiore dapno ql co segta della here Sia. Per chqueste cose tu hay indicate. nol dire plo effectose mo stra laccasiõe Aducha collui et indica instamte fo decto insto.& cosi plo effecto della divina institua elgle se mostra in la puitoe delli heretici dio fo decto sulto lignore & sco petigite cose dio iu dica iustamte & mostrase como dio iudica. & poldice. OVIA SANGVINEM (2021 & proptiazy effuderut & sanguine eis de disti bibere ut digni st Cioe adire Per cti bano effuso el sangue delli sancti & delli propti & tu li hai dato abeuere losangue co' mo sono digni Quali dica digna cola esch chi effude el sangue i nocente sia punito de pena de sangue cio e della pena mortale della eterna morte. Quisti heretici hano spaso molto sangue i no cete de ueri xpiani & massimamte al tpo de arrio beretico.como dice el plalmo. Effuderut languine (cort tuor, i circuitu iertm Et per o e digna cosa ctidio li daga sangue abeuere cioe ctile da ga la pena debita p lo sangue & ad asto modo loro beueno san

gue quato alli corpi la pena debita pla effusioe del sangue. Di xero aduncha glti adio tu si iusto signore p chi tu hay iudicato ofte cole instante p choquisti beretici bano effuso cio e loro banno facto effundere ple mane delli prinapi mudani como fo decto de sop i lo sonare della terza tromba el sangue delli sancti mar tiri doe uerad xpiani & delli propti doe delli docturi & paica turi Et po chielli bano effuso sangue ptanto tu li hay dato abe' uere sangue coe tu li hai puniti de pena de sangue laque e la pe na i fernale della morte eterna como loro fono digni li hai pui tí dello sou peceto. ET AVDIVI ALTERVM angelum dicenté. dne deus omnipotens uera & iusta st iudicia tua Cioe. adire Et audi unaltro agelo ch dicea Segnore dio omipotete ue ri & iusti sono li iudicii toi No cti questo altro angelo elqle ofirà questo chestato decto de sopra. significa el collegio delli meno ri ministri della ecdesia como sono li boni pueti & altri religiosi liqui etiadio uededo la uedecta delli heretici mostrano alegrecza & sformanose ad quo cti bano decto li plati maiori Et poidice Et audui Cio e usco unaltro angelo cio e el collegio delli ecclesi astici i feriori ciò diceua he uero ave quel cie stato decto de 10p pli prelati maiori Cioe signore dio omipotete ueri & iusti sono li iudicii toi per ctidai ad ciascuno so li loro meriti. so cti dice el pfalmo Quia tu redes unicuiq fecudum opera fua & potti toy udici sonno iusti & ueraci signore dio & sono sirmi & i mobile p cheu sei omipotete. · ET QVARTVS angelus effudit phialam sua i solc. & datu est illi estu affligere homines & igne Cioe adire Et lo quarto angelo effuse la agrestara sca nel sole & folli dato che affligesse li boini de caldo superchio & foco No che afto solo i loquale fo effusa la arta angrestara fo exposto pouy modi Et lo primo e | ciblo solo se i tende lo stato maiore &pricipa le della eccleha i lo quarto stato como fo decto i lo sonare della quarta tromba & della quinta & fo qfto modo el quarto agelo cioe el quarto ordine delli pdicaturi madati i lo quarto stato ef fuse la angrestara soa nel sole cioe spase la pdicanza soa otra q' stosole doe stra li prelatimaiori della ecclesia de dio Liqualy deucuano effere uno sole psplendore de sanctutate & amore de caritate ma petiloro fono p gran parte al tempo pite plo stra rio modo obscura p dessonesta uita & affredisse senza caritate.

polato angelo effunde la soa angrestara de ma de dio i asto so le cioe in qito itato delli plati pdicado & anuctiado cisiop de loro uenera la tra de dio Et fo dato ad qfto angelo chaffligesse li ho mini sopdecti liqu sono significati p qfto sole.de caldo supchio & de foco cioe fo dato ad qito quarto ordine de pdicatori noti' tía & ognitioe plaquale li affligesse cio e pdicasse cobrado affli Eti li homini ave gli platimaiori de caldo supchio & de foco. cio e de pena i fernale El 60 modo ploquale fo exporto gito icle elch p qto sole se i tede anxpo elquale dirra & mostrarasse esse re el uero sole cio e dio. & i qsto sole cio e antexpolo angelo al so' pradecto modo effuse la angrestara cioe co li pdicatori significa ti p afto quarto angelo effusero la loro pdicaza nel sole doe i an texpo pdicado otra de lui. Et ch predicarado elli cotra antexpos Respodo cti predicarando cti ello andara allo foco eterno & in fernale doue ello fra cruciato psupchio caldo & no solamte lui ma tucti gli ct credarado in lui brando ad questo modo afflic/ ti. & poldice & fo dato ad questo quarto angelo colui affligesse li homini doe copredicasse & anuctiasse cotarrado afflicti li ho mini liquali segtarado antexpo Et asta esfusioe sarra de supero caldo & de foco cio e della pena i fernale lagle e i cedio orribite. ET ESTVAVERVNT homines & blassemauerut nom dey hntis potestatem super has plagas neg egerut peniteuam ut da rentilli glorià. Cioe adire Et foro arli li homini de grade arlura & biastemarono lo nome de dio cto ha possanza sopra gste pia ghe & non hanno facta penitetta accoctidessero allu gloria.no ciscosequeteinte i tedendo plo sole li prelati maiori quato ad al cuna parte. dice cti sono arsi li homi sopdicti cioe li prelati maio ri homini scelerati & iniqui forono arti cio e sarrando arti de ar fura grande doe della pena i fernale i laquale loro biaftemaran do dio p grandissima pena & tormeto orribile el que dio ha possa nza sopra queste praghe cioe de darle ad chi uole & de torle ad chi uole Ma pethauerrando con grande arfura i lagle p gran pena biastemarando dio: Respodo per etitoro no hauerrando da ta gloria adio uiuendo fo li soi comandamti & no hanno facta debita penitetía delli soi peat. El secundo modo de expodere q' sto passo e cti plo sole se i tede antexpo cotra elgle li predicaturi spanderando le sancte pdicanze dicedo como lui eldeputato al

la pena grandissima de caldo so pehio del foco & no solamte lui ma tuctigna gli liquali lofegrado Et poldice forono arti li ho mini Croe frado arti allo i ferno doue braftemarando dio pora diffima pena & tormeto p chi i afto mudo loro hanno biaftima to dio crededo i añxpo dicedo coxpo no e uero dio & p asto mo do loro biastimarando dio cio expo loquale ha possanza so p asta piaga i fernale & no hanno facta de gito digna penitetia & po hauerrando de qto grande artura & supercisso caldo de foco co/ mo estato decto & no li hanno data gla cioe ad xpo dicedo & crededo ctixpo ytu eldio uerace. / ET QVINTVS angelus effudit phialam suam super sede bestie & factu est regnu eius te nebrolum Cioe adire Et lo gnto angelo effuse la angrestara soa sop la sedia della bestia & fofacto el sou regno tenebroso. Nota cola bestia significa antexpo. la sedia de gsta bestia significa tu éta la multitudine de añxpiani ministri de antexpo so pra ligli lui sedera & regnera como sop la sedia El gnto angelo effuse la angrestara sos cioe el quinto ordine de predicaturi effudira & spandera la pdicanza soa sop de loro ouo otra de loro Et ch pre dicarado que pdicaturi? Respondo p chi elli anuctiarando & pdi carado cti questa sedia de añxpo cio e tucta la ogregatione delly soi serui & mistri frado posti i le tenebre dello i ferno legle tene bre & obscuritate xpoi lo euangelio le appella tenebras exterio res postifono tenebre orribile fore de omne speràza de luce de gratia con dixe xpo. Micte eu i tenebras exteriores ibi erit fle tus & stridordetiu Et ad asto modo el regno de antexpo cio e li serui & mistri sou i liquali lui regnara fo facto tenebroso cioe br ra posto in la tenebra i fernale & questo degnamte pet loro ser rando staty al mudo repieni de tenebra spuale cecati per la loro malitia. Como dice la sancta scriptura Cecauit eos malitia eoz-DIce aduncha el quinto angelo cioe el gnto ordine de pdicatu ri effuse la angrestara cio e spandera la soa pdicaza sop la sedya della bestia doe sopra li serui de antexpo & fosacto el sou regn o tébroso do e bra facta la sopdecta sedia tenebrosa. do e li bui de antezpo sarrado facti tenebrosi missi in le tenebre in fernali per ctifrado stati i tenebre spirituale della heresia & in sidelitate in la presente uita. / ET MANDVCAVERVNT liguas suas p dolore & blassemauerut deu celi pdoloribus & uulnenbus sus

Cioe adire Et manducaronose le lengue soe & biastemanano lo dio del celo p li dolori & uulnera loro No cheffendo posti li suy de antexpo i le tenebre i fernale pli gradissimi dolori & pene se magnarado le lengue & biastemarado dio plo i portabile cruci amto & dignamte pchi qfto mudo loro hauerrando biaftema to li sa apli & martiri de xpo dicedo loro essere stati i gandaturi & rei & dapnati Et no solamte hauerrando biastematoli sa ad gsto modo ma etiamdio loro biastemarono xpo dicedo chel non e xpo ma ctiello e uno malo homo elquale p arte magica ha i gadato lo mudo ad afto modo loro biastemarado el dio del celo cio e xpo p lo dolore de i uidia ouo p li dolori delli uulneratioe soe legle xpo & li sci hauerrado pdicato & pdicarado coloro de ueano hauere lo i ferno Aducha petiloro hauerrado pecão orri/ bilemte co la lingua po dignamte roderando le lingue & por tarado pene i que Secudo che scripto nella scriptura pea que pec cauerit homo Perea q torqbitur & portarado qfte pene polche da poi li soi peccati elli no farrando de quelli penitetia. / ET NON EGERVNT penitcua ab operibus suis. Cioe adura Et no fecero penitetia delle operatione soe. Nota chquesto e multo no tabile coben coquisti captini homin hauassero facto tucti gsty mali de por se loro hauessero facta pentetia no briano dapnati po co e tanta la misercordia de dio & la clemetia diuina coper la penitentia cioe p lo penitirse del mal fare lui pdona ome mi titudine & grauceza de pecão. Et poldice co quilli ministri & 6/ uí de antexpo hauerrado tata pena peñ loro hauerrando facty tanti & si graui peceti & no hauerrado facta penitentia delle ope ratiõe soe cioe delli pecci soi. ET SeXTVS angelus effudit phiala suam i flum illud magnu eufraten & siccauit aquam ei? Cioe adire Et lo sexto angelo effuse la angrestara soa i quo flue grande eufraten & secco lacqua soa No ctop gsto grade sume e' ufrates i qfto passo i tedi la multitudine grande delli xpiami li quali abandonarando la fede de xpo & sequitarando añxpo p le recchecze grandecze & delicanze legle lui li darra Et nota che quo hume passa p babilloia & e/molto grande & corre i lo mare Et pasto respecto asta multitudine de falla xpiani fo decta allo hume grande eufrates. Et fo decta grande pet i quello frando gh tucki oud la maiore parte delli xpiani Et fo decta eufrates

p ctiella se accosta ad antexpo elquale fra capo de babillonia & tucta glla multitudie currera al mare cioe alla amaritudine del la etna morte El seccare del acq de asto hume el puare asta mul titudine delle soe recchecze & dilicaze & grandecze Ite ad unal tro modo el seccare dellacque qsto sume e pruaralli della grati a de dio laquale i la sca scriptura foldecta acqua peticoma lac qua laua ome i muditia cosi la gratia de dio muda da omne pecco Et como lacqua fa germinare la terra con la gratia de di ofa germinare lanima doue habita Dice aduncha el sexto an gelo cio e el sexto ordine de pdicaturi spase & effuse la angresta/ ra soa i allo hume grande eufrates coe asto sexto ordine de p dicaturi spale & effuse la angrestara soa cioe la predicanza soa otra li falli xpiani liquali segtarando antexpo ligli sono assimil liate al fiume grande eufrates como e decto de sopra Et seccao lacqua soa cioe gsti pdicaturi seccaro cio e seccarando lacqua de afto hume aoe parcarando & anuctiarando chlacqua dequesto fiumo cio e la prosperita mundana tosto se seccara cio e tosto ma cara & loro farrando postí i la seccheza dello i ferno doue frando sicchi della gratia de dio petili no elsperanza alcuna de la gra tia pocti in aftomudo frando stati sicchi della gratia de diola gle loro la hauerrando despreczata. & la cassone de questo mo do equello chiequita. / VT PREPARETVR VIA regib? ab ortu solis Cioe adire Accioctil se apparecchie la ma al ri de le uante No chasta ella casione p chiarrado puniti gst fals xpia ni & frado sicchati i lo foco in fernale petisarrando stati tati sic chi in la gratia de dio & tanto iniqui coloro hauerrado factala uia & facti uemre li Ri de leuate otra la ecclesia de xpo Et asto farra per cili primi cicomensarado ad perseguare la ecclesia de xpo & la fede xpiana sarrado li Ri delli parti de leuante aoe de orriete & maximamte glli ch tenerado coanxpo. & ma tanti falli xpiani sono liccini della gratia de dio chi loro sono andaty ad alli ri de leu ante co ligli ri loro hanno renegata la uerace & sancta fede de you xpo. & in signano ad gli ri de leuante la ui a & lo modo de uentre ad offendere ly tieri xpiani & la sancta ecclesia de visu xpo. ET VIDI DE ore dracoms & de ore bestie & de ore pseude propte sps tres i mudos exire in modum ranay. Cioe adire Et uidi della bocca del dracone & della boc'

ca della bestia & della bocca dello falso potra. uscire tre spiriti i mudi i modo de ranocchie. No ct plo draco q se i tede eldemio lucifero. p la bestia i tendi añxpo. p lo falso propto a i tedi el colle gio delli apostoli de anxpolique lu mandara per lo mudo. & no chiquo chi procede dalla teptatione del demonio fo decto uscire della bocca soa coe della bocca del dracone. Aducha no che per la teptatione del demonio alcuni xpiani se parterando dalla fe de de xpo & accostarandose ad antexpo Et alcuni ple parole & pdicanze delli soi falsi propisi cio e falsi apostoli Et quisti falsi cri stiani liquali se parcerado dalla fede de xpo & sarrando conúcti co antexpo farrando como rane p similitudine. Et pehe le rane stanno semp nello i fango & i acq putrida & no cessano de grida re & sono moleste alla rege delle persone & sonno uarii de colori con farrando quisti faisi xprani liquati se partirando dalla fede xpiana & sequitarado antexpo & frando luxorius ligli sempre starrando i lo i fango ouo i acqua putrida della luxuría & ser rando de multe parole gracelose & mâcieri & maximamente co tra la ueritate como rane & farrando multo molesti & i pacciara do lo reposo delli ueri xpiani & sarrando uarii de colori cio e sar' rado pocriti & per oldice della bocca del dracoe cio e del demoio lucifero pla soa teptatione Et della bocca della bestia cioe pla pdicanza de añxpo. & p la bocca delli falsi propti cio e per le pdi canze delli apostoli de antexpo Della bocca de quisti tre uidi u fare tre spiriti i mudi aoe multi falli xpiani liquali sono dicty tre per cibloro frando otra la fede della sancta trinitate & frado tiratí dalla fede ucrace ad qua de antexpo fede ouo doctrina p li tre modi sopradicti possonno dicti tre Et sonno dicti spiriti p ch loro sarrado ypocriti liquali se mostrarado spirituali & sono spiriti in mundi p chsarrandoluxuriosi & frando ad modo de rane al modo cto o decto de sop. SVNT ENIM SPIRITus demonion, facictes signa & procident ad reges totus orbis ter re ogregare illos i prehum magnum diem omnipotetis. Cioe a dire Et sono spiriti de demonii co fado miraculi & uando alli ri de tucta la terra ad ogregarle in bactallia al di grande de dio omnipotente Nota coli spiriti delli demonii sonno otra laeccle ha de xpo & otra la fede son Nota chiquisti falli xpiam partity dalla fede de xpo essendo facti serui de antexpo sonno facti spi

de demonii & polloro farrando miraculi falsi per arte diabolica & cose marauelliose como dice xporn lo euangelio de san math eo Dabunt signa & prodigia Et p quisti miraculi se ouerterado multi Et uando cio e andarando alli Ri de tucta la terra ad co/ gregare no i uno loco ma i una uoluntate praua & i uno ofinti/ mento in bactallia doe otra la xpiam & contra la fede de cristo & cotra la sacta eccleha de dio. Et gsto bra el male sou & casione della soa dapnatione. po dice al di grade de dio omnipotente. quasi dica como gsti Ri & falsi xpiam sarrando cogregati i sei cotra xpo you. con fimilimte loro brando cogregati auanti ad xpo p effere undicati da lui & qfto bra aldigrade de dio cioe aldi dello indicio elquale fo decto dy petili peccati liquali sonno al prefinte occulti sarrado tucti maifesti & fo deo di grade pla gra decza delli premii cibauerrando li beati & p.la grandecza delli tormenti & supplici co hauerrado li dapnati Et fo decto quello di de dio omnipotete petidio li mostrara la soa omnipotetia la quale al presente tene socto la soa misicordia Como dice ysaya propta. Egredietur dominus de loco sancto suo. El loco de dio el misercordia dalaquale i trara la soa omnipotetia i lo sou iudi cio horribile & tremendo & pche no pense alcuno che sia multo da longa sequendo el dice. ET ECCE uenio sicut sur. Cioe adire Et ecco chi yo uengo como latro. No chi San 10hi parla qui i psona de xpo & dice. no pesare ct quisto dy del indicio sia me to logo p ch dice xpo. Ecco chio uego & no dice ch io uenero ma dice yo uego adenotare chel ce breuissimo tepo & sci uerra tanto subito & i speratamte ad modo cofa lo latro eigle uene no acco zado alenno.co e quado le persone no pensarado & no crederado co debia uenire allora ipo you xpo uenera subito como latro.co si dice San paulo ad thesaloiceces. Dies doi sicut fur i nocteita ueniet. & polel dice sequendo. BEATVS QVI uigilat & cu Stodit uestimta sua. ut nudus no ambulet & uideat turpitudi ne Cioe adire Beato collui co uellia & obbua le uestimenta soa acciocil no uada nudo & ueda la turpitudine soa No cida por chel di del iudicio e peruenire tosto & i prouisamte dice. Beato collui chi uellia cio esta acteto & solicito della saluatione soa Et colerua le uestimta soe. Qui no ciscomo li drappi sono uestimeti del corpo & copre la sua bructecza cost le uirtute cio e urtute te

ologiche como elfede speraza & caritate sono uestimen dellaia & le altre ancora & cop la turpitudine della a doe delli peccati co mo dice sco petro i la soa epistola Caritas operit multitudinem pecctoy. Aduncha collui cticolerua le uestinta soe cio e la uirtu i fusa nel baptimo accioctiquando se partera de asto mudo no uada nudo & che le ueda cioe tucti li homi la turpitudine soa cioe li pecety soi i lo finale indicio i lo quale tucti li homi & do ne uederado li peccey delle dapnati & no farra alcuno occulto co mo xpo dixe. Nichil occultu qd no reueletur neg abscoditu qd no sciatur. ET CONGREGABIT illos i locum ubi dicitur bermagedon. Cioe adire Et cogregara quilli i uno loco elgle fo chiamato ermagedon i hebreo No aduncha chitornado alnostro proposito primo delli falsi xpiani ligli andarado ad ogregare li Ri de tucta la terra otra la ecclesia de xpo & otra la fede xpia na Qui parla san iohanni como fosse stato questo posdice & co gregara doe el demonio elque guidara gfti falli xpiani doe gl' li Ri della terra tucti in uno loco noinato i ebreo bermagedon Cioe adire quo chi fo decto hermagedon i hebreo ogregara tuc ti li sopdicti alssortio de antexpo No chasto nome bermagedo i hebreo fignifica uno monte de latri & uno monte obscuro Et p afta casione bermagedon significa añxpo elale sarra grande i lo stato dello mundo ad modo de uno grade mote & sarra latro p chilui uorra la maiesta & lo honore diuino & actribuirlo ad se propo. & tucti quilli chi segtarado anxpo etiam tollerado lo hor de dio & darrallo ad añxpo tuch sarrando latri & furi tra loro. Antexpo sarra como uno grande monte elque loro se raduceran do tucti & polanxpo eldecto hermagedon Ite anxpo eldecto u no monto scuro elquale sarra grande ad modo de uno monte & obscuro pla soa malitia & coditioe diabolica lagle sarra i lui. Ad afto hermagedon cioe antexpo eldemonio cogragara tucti li ri della terra petitucti li fignori del mundo i quo tepo tenerando la fede de añxpo & sarrado son fun & subiectu allun. / ET SEP/ TIMVS angl's effudit phialam sua i aerc. Croe adire. Et lo sep timo angelo effuse la angrestara soa i lo aero No co San coti po ne qui la punitione delli dimoii chabitanonel aere Como di ce San Paulo Nob est colluctatio ad uersus aeras potestates.qui sti demonii liquali forono creati in celo pli loro peccty forono

bustati da celoi gsto aero propinquo alla terra i fine al di del iudicio & aftofo p exercitio & profecto delli fa hoini ben chigra pte de loro sono alloi ferno ad puire le dapnate como mistri & executuri della duuna iustitia ma facto lo finale iudicio tucti li maligni spiriti ligh sono dich demoii brado i club nel i ferno co mo dixe xponel euaaglo plando delli dapnati Discedite ame maledicti i igne eternu qui patus est diabolo & agelis eius Ma tore pena aduta hauerrado da por lo inditio li dimoii co no hano al presente Et polo septimo agelo consgnifica lo septimo ordine de pdicaturi effuse la angrestara soa cioe spandera la predicaza for in lo aero cioe stra lo aero cioe stra li dimon cibitano nel aero & sono dicti aero pla soa socilitate & glitate & pla soa le' gerecza & uelocitate. 'ET EXIVIT uox magna de templo a throno dices factu est Caoe adire Et usao una uoce grande del teplo dal throno ctidicea he facto No ctidapor cti sono spase tu cte le angrestare del ira de dio al modo collestato exposto dere tro ad qfto fra la fine del mundo Et po dice San iobani cti dal throno ave da xpo indice elque sede sop el throno cive sop la se dia indiciale i lo teplo cio e i la supria gla usceo una uoce grade cio e uscera una uoce grade p cofra degrade auctoritate cioe de di o lagle dicea lie facto & coplito gllo chi restaua affare auati lo iu dicio de you xpo. ET FACTA l'fulgura & uoces & toitrua & terremotus factus est magnus qualis nunqua fuit ex quo bo mines fuerunt sup terram talis terremotus sic magnus. Cioe a' dire Et forono facti corruscatiuni & throni & uoci. Et fo facto t' remoto grande el que no formay da por che li hoiní sono stati in la terra tale terremoto con grande No chqui parla San iohanni della fine del mundo Et dice. Et forofacte coe farrando facte co ruscation cioe i terlampi à uoci & throni. Nota chalcum di a' uanti eti finisca lo mundo apparera i lo aere terribile & grande si gni in celo & apparera corruscationi & fulguri in tanto chel pare ra che uenga foco da celo & uenerando quistí derlampi co gran dissemi throni Et p queste marauelle lequale sarrando fora de lo modo sueto le persone del mundo hauerrando grandissima paura sichel farrando grandissimo gridare & spanderande gran de uoci p paura & ultra questo sarra uno terremoto in terra gra diffimo & generale p tucto el mundo Como diffe xpo in lo eua/

gelio de San matheo. Ent terremotus magnus ploca. Et po di ce San iohanni Et fo facto cioe brando facte corruscationi & thr oni grandissimi & horribili uoci cioe de gridare & planto uni uersale & fo facto terremoto quale no fo may da poi che li hoi forono sopra la terra tale trremuto & cuh grade doe in durare & imouemeto. Item no fo may uno terremuto cusi grande cioe con universale per tucto el modo como sarra questo. ET FA CTA EST CIVITAS MAGNA IN tres partes & quitates gentiu ceciderunt. Cioe adire Et la cipta grade fo facta in trepa ra & la apta delli geti cadectoro Nota che questa apta grade e la cogregatioe de tucti iniq homii & fo decta qfta cipta gran de Per la grandissima multitudine de mali homini Item per la grandecza de que persone lequale sonno de questa ciptate Ite per la grandecza & multitudine de peccatori & peccati liqualy sono comissi in quella. Nota che nella sancta scriptura questono me gente fignifica li pagani & glli cii no adorano dio ne bano co gnitiõe de amore de dio. Et tâto e adire le ciptati delli geti qua to la congregatiõe de pagani & de quilli ct no cognoscono dio benche tucte queste ciptate delli genti sono della cipta grande sopradecta. Et nota che de qsta grande ciptate sonno tre party. Vna elde udey Laltra elde pagany La terza e de falzi xpiani Et afta apta grande laquale fo appellata in afto libro babillo nia sarra rocta &factene gite tre party in la fine dello modo gn to alli corpi quando tucti sarrado morti & mancarando de esse rein questo modo & quato allaia etiadio questa cipta sarra rop ta in lo inferno & in lo eterno cruciamto in siemi colli corpi disti nti in tre party sopradecte perche no portarado tucti una pena medesma ma maiore pena portara una parte che laltra ceteris paribus. In lo primo grado de pena maiore e la parte de criftiai per la sua ingratudine In lo secundo e la parte delly iudey ligly baueno notitia dello uerace dio ma no bano uoluto receuere el messia doe you xpo madato da dio como uero messia dio & ho In lo terzo grado sarra la terza parte delli pagani ligli portaran do menor pena pla loro ignoratía lagle li alleuia alcuna cosa della pena loro. Vnde dice & la cipta grande cio e la ogregatioe de tucti li boi ima forocta aoe farra rocta al modo predecto i tre parti. Et le apta delle genti cadereno cio e la cogregation del

h pagany caderado pma i morte & poy nello iferno. / ET BA BILLON MAGNA uenit i memoria ate deum da illi calice umi idignatiois tre eus. Cioe adir Et babilloia grade uenne in memoria auatt adio de darle el calice della idignatione della ira soa. Nota che babilloïa significa la cipta sopradecta & tanto es adir babillora gnto cofusion Et po la ogregation de tucti li pa gam ouero captiui homini ligli segtano el demoio abadonado dio uero fo decta babilloia pehe questa eigrande cofusion aba donar dio & segtare el demoio Questa babilloia fo decta gran de plagrade multitudie de gente chi sonno i essa & pla gradec' za delle psone. Nota quado dio no punisce uno peccator el par eti luy lo había desmenticato & quado lo punisce el par che luy se ne recorde bencii luy sappia & recordese de tuste le cose. Item nota chel calice della idignatiõe del ira de dionon e adire altro se non la pena lagle dio da alli peccaturi p punitioe delli pecca/ tí comissi Et pero dice che babilloia grade doe la ogregatione delli captiui homini uene i memoria auati adio de dareglie el calice della idignatione della ira son cion de dareghe la debitape na & punition delli peccati soi lagle punitioe fo decta ira de dio secundo ctie stato decto desopra in multi passi. ET OMNIS INSVIA FVGIT & motes no sunt inucti. Cioe adir & omne infula fugecte & li muti no forono trouati Nota co la infula la quale sta in mezo el mar ouero i lacqua del mar e la psona laq le sta i mezo lacqua de gsto modo cio e in le delectatoi & receto ze mudan IEt per li muti i afto passo intedy in questo passo le p sone alte & grade per su plia. Et uole dire sancto lobani che om ne ynsula fugio cioe al tempo della fin del modo ome persona riccha & dellicata fugira dauati lo ospecto de dio como dice ysaia sppheta Tollat ipius ne uideat gloriam dei & che li muti aoeh bomin supbr & alti in gradecza de supbia no sarrando troua' tifra li boni serui de dio como dice david nel psalmo. Vidi ipiū sup cleuatum sicut cedrus libam & trasiui & ecce no eratighuy & no estinuétus locus eius. ET GRANDO MAGNA SI cut talentum descendit de celo in hoines & blassemauerunt din ppter plagam grandis qui magna facta est uebemeter cioe ada re Et tépestate grade como uno talento descese da celo in li hoi' m & biastemarono dio pla piaga della tepestate co ciosacosa

che ella e facta grade fortinte Nota cho alta tempelta significa la pena della punitioe eterna lagle sarra como tépestate perche como la tepestate guasta le uerdur & rompe & maccha cosi qua pena ifernale sarra como una grandissima tepesta laquale rope ra & fragirali dapnati & guaftera ome uerdura doe guaftara o ne pracere in ome modo Nota cotalento e nome greco & e uno nome de peso como nuy dicemo una onza libra & cetera. Con el maior pesoche se troue i gretia e lo taleto & e peso de untily bre. Et quado San Iohan dice ct questa tempesta sarra grande como talento Vole dire chella farra de maiore peso & gradecza che possa essere & p osto el da ad intedere la granecza della pena infernale quo el dice che ella sarra grande como uno taleto. Et p la gradissima grauecza de quella pena li homini che sarrando nello iferno biastemarado dio dicendo co ello e in insto segnore pehe darra pena cosi grade & graue & acerba & per o dice che da porch la ápta de babilloia sarra facta alla fine dello indicio & cetera Como e stato decto sequita dicedo co la tepesta grande como uno talento cio e la pena infernale grauissima descese cioc descendera da celo della sentetia de xpoloquale e in celo mly bomini danpnati nello in ferno. Et ly pdicty boi danati biafte marando dio per la tempestate doe per la pena in tollerabele infernale Conciona decosa chella e facta grade fortinte doc per che egrauissima & intollerobele & e ad oe modo insopportabile

TVENIT VNVS DE SEPTEM ANGELIS qui habebat septem phialas & locutus est mecum di cens ueni & ostedam tibi dapnatioem meretricis ma gne. Cioe adir Et uenne ono de septe angeli liqualy haueuano le septe angrestar & parlo meco dicedo ue ni & 10 te mostraro la dapnatioe della meretrice grade. Nota chi san Iohanni parla desopra della dapnatioe de babilloia socto sigura de una cipta qui i questo capitolo sancto Iohani pone la occasioe della danpnatioe soa socto sigura de una femine mere trice. Nota aducha che in asto capitolo pasta femina deuemo i tendere tucta la multitudin delly peccaturi iniq Et per questa multitudine so posta in sigura de semina pobe lo peccato com zo dalla femina como dice la scriptura De multere initiu supsit

peccatum & origenis dice i una omelia. Mulier caput peccati ar ma diabolijexpullio paradifijdelicti matericorructio legis antiq Et questa femina doe gsta multitudine de hoini peccaturi puer fi fo decta meretrice pehe como la meretrice lassa & abanona lo sou uero sposo & mectele socto ad altry ligh no sonno sou mari ti coli qua multitudine abanona el sou uero sposo & se gnor dio & li se soctomecte ally demon facendola loro uduta te Et po dice sancto Iohani Et uene uno delli septe angeli che haueuano le septe angrestare al modo decto desopra & fauello mecono colla bocca ma pla spiratioe interna dicendo ueni cioe dispumte ad itendere &io te mostraro cioe socto figura ymagi naria la dapnatione della meritrice grande doe la dapnatione della multitudine delli dapnati laquale multitudin fo dectame ritrice perche li e partuta da dio & coniocta col demoio & fo dec ta grade perct più sonno li dapnati chi li beati & pche grande p sõe sonno in quella multitudie po ley eldecta meretrice giade Q VE SEDET SVPER AO. VAS multas cum qua form catt sunt reges terre & i ebriati sunt q habitat terram de umo fornicatiois eius. Cioe adire | Lagle sede sopra molte acque con lagle bano fornicati li Ri della terra & sonno i ebriati gli che habitano i la terra del umo della fornicatioe soa. Nota cti molte acque fignificano multi populi como e scripto i gsto capitolo & po questa femina fo decta sedere sopra molte acque cioe sopra multi populy cioe adir che qftamultitudine e adunata de mul' ti populi & nationi & geti. Nota cti p lo fornicar i afto capitolo se intede lassar dio & la noluta soa & seguir la noluta del demo mo como fa la femina fornicaria laquale se accosta ad altro ho fugedo la uoluta propa del sou marito Et lo modo della forni/ catiõe predecta e la prospiritate mudana cioe ricchecze & dilec' ti carnali & altre dellicaze liquali li homini desiderano & cerca' no semp de hauere Et p questa prosperita mudana li homini se partino da dio cioe dalli soi comadamenti & fanno fornication cioe fano la uoluta del demoio lassando gla de dio elquale e ue ro sposo de ciascuna aia & de osto uino sono i ebriati li hominy mudani pet tanto lamano & desiderano & delectanose i essa et loro fono como ebrii Como lomo che ejebrio no fente alcuna pe na ne nulla teme con gli liquali sonno pieni della prosperitate

mudana no temeno le pene eterne & fonno qui in senzabile ad ome bene Dice aducha Laquale sede sopra molte acq Cioe laq le meretrice grade che e la multitudie delly peccaturi sede sopra multi populi collaque bano fornicato li ri della terra cioe fignuri & principi terreni liqualy amano piu la terra chel celo & sonno ın ebriati quilli chi babitano in terra cioe li subiecti & altri infe riori del uino della sua fornicatioe cio e della prosperita mudana per laquale se fa la fornicatioe spirituale al modo sopradecto. ET SVSTVLIT ME IN SPIRITV in deserto. Cioe adire Et menome in spirito nel deserto. Nota che qui plo deserto se i tede la mte solitaria deserta & abandonata dalle occupationi & pinseri & desideri mudani. Vnde el dice Et menome cioe lo an/ gelo i spirito cio e no per moucmeto corporale ma pintindimto & cognitioe in deserto cioe in la fite solitaria de sollicitudiemu dana pehe e in deserto & pereti in esso e sollicitudie & la mente solitaria & deserta ad ofto modo e apta ad cotemplare .ET VI DI MVLIEREM SEDENTEM sup bestiam coccineà plenà nomibus blassemie. Cioe adire Et uidi una femina chi sedea so pra una bestia coccinea piena de nomi de blassemia. Nota uidy una femina cioe la multitudie delli peccaturi puerh ci sedeano sopra una bestía cioc atexpo Vnde asta bestía fignifica antexpo pla sua crudelitate & per la sua uita bestiale Como la sedia da so stinere sotene colluy che sede con antexpo darra fauor & suffine ra alla cogregatioe delli peccaturi peruerh & farra el suo capo & lo sou oductore in mal fare & po dice che sopra qita bestia cioe sopra atexpo coductorem male far sedera questa femina cioe La multitudie delli peccaturi & afta bestia era coccina cioe de co lore sanguigno & afto pla molto sangue delli cristiani fideli el' quale spanera antexpo in sustamte Et dice cho questa bestía era/ repiena de nomi de biastema cioe chi antexpo hauerra multi no mi p li quali el darra ad intendere chel ha dio & chel ha quello messia del quale parlano li sancti pphety & ciascaduno de glly noi farra biastea de dio pehe adir etima creatura sia dio gsta e una biastema almodo che disse cayphas quando xpo disse chera figliolo de dio & luy se sguarzo le uestimata soe dicedo blasfema uit aoe ha biastemato dio adire chel sia dio percto luy reputaua \*pocreatura. HABENTEM SEPTEM CAPITA & cor

nua decem Cio e adire laquale hauea septe capt & dece corna cioe lagle bestia cioe antexpo hauea septe capi cioe hauea tuc' ta la universita delli ri/& principi del modoliquali tucti sarran do capi de atexpo Cioe sarrando subjecti & seruy de antexpo benche loro siano capi & principi delli altu iferiori Et hauea de/ ce corna queste dece corna significano dece ricon líquali ante/ xpo acquistara la segnoría &monarchia de tucto el mondo. ET FEMINA ERAT CIRCVNDATA purpura & coccio & in aurata auro & lapide ptiolo & margaritis. Cioe adit & la femina era circundata de purpura & coccino & in aurata de oro & prete prettole & margarite. Nota ch la purpura e la uestimtari gale & aticainte niuno portaua uestinta de purpura se noli Ri Et lo coccino e pano de colof saguiso. Vnde plo coccino se itede el grade spandere del sangue Dice aducha Et la femina sopra decta ao e la ogregatio e pessoma delli bomini iniqui era arain data de purpura croe hauca la segnoría & dignitate regale pcb Tha ogregatiõe pessima regna al mondo & spetialite regnara al tepo de antexpo & si regnaua fortimete al tepo che san Ioha? mi uede afte. Et era circundata de coccino cio e questa ogregatio ne ha spaso molto sangue dal principio de caim elquale fo lo pri mo de afta cogregatioe & spase lo pmo sangue inocente sopra la terra del sou fratello Abel in fine alla fin del modo & i glo tempo ella effundera sangue quasi infinito de boi & de ueri xpi ani & cosi era al tempo de San Iohani & per denotar gstospade re de sangue per o ella e uestita de coccino coe de colore sangui neo. Et erain orata doro ma no era po de oro. Vole dir ct ella bauerra apparentia de fora de sanctitate & de sapientia & no 6/ ra con realmête ma apparera con & de pietra pretiofa cioe de ca ntate & de perne ave de tuste le urtute Perche gsta pessima con gregatiõe durra & mostrara com loro sia la sanctitate & la uera fede & sciétia & caritate & le altre urtute. Item se intede questo passo Indorata doro & de perne & de preta ptiosa Cioe cosi ha' budara in recchecze & adornamti ptioli & questo sempri e pche li captiui hoini continuamte hano habudato in recchecze & li bo ni serui de dio sonno stati pouiri & bano despreczate le recchecze mudane phauere le perpetue & eterne richecze 1. HABENS POCVIVM AVREVM in manu sua plenu abbomination

bus & imuditia fornicatiois eius. Cioe adire Et bauea una cop/ pa de oro i mano soa piena de habominatioe & de imuditia de lla fornicatiõe soa. Nota cti gsta coppa de oro lagle tene questa femina i mano significa la grade habudatta delle ricchecze legli que ogregation al tepo de antexpo hauerra i la mano cion i la possanza soa & tirara ad se multi xpiam co osta coppa de oro cio e do nadole moltericchecze & pche o munamte la abudantia delle ricchecze cotene i se moltaluxuria & imuditia po dice ci qta coppa de oro era piena de habominatioe & de imunditia.& gsta imuditía procede dalla soa fornicatioe cioe dallo partimto cti ella ha facto da dio lassadolo & accostadose allo deoio. gsta e la formatioe spirituale plaquale loro smectarando o me imudi tia de luxuria senza freno no curadose piu delly omandamety de dio como e scripto nel psalmo Sicut equus &mulus in gbus no est itellectus. 'ET IN FRONTE EIVS NOMEN (crip' tummisterium babillon magna mater fornicatiois & abhomi' nationis terre. Cioc adire Et in la frote soa el nome scripto occul to babilloia grade matre della fornicatioe & habominatioe del la terra. Nota et qui sancto Iobani declara chi e asta femina & dice chella elbabilloia grade dellaquale dixe i lo precidete capi tolo col e una apta grade doe una grandisima cogregatione de tucti li peccatori iniqui & oftinati i far male liquali farrando al tepo de antexpo & sonno statisemp. Nota et la cosa laquale e i la fronte e manifesta & quello che scripto e fermo & stabile. Dice aducha &i la frote soa el nome scripto occulto el nome ci oe la malitia de gîta femina scripta cio e ferma & oftinata sfarra ın la frote sua coe sarra manifesta Et uole dire sancto Iohanni co la mulitia oftinata de ofta femina sarra manifesta & sarra oc' culta ad quilli che crederado alloro pricchecze o p menacze o p marauelliose cose cti farrando jel nome de babillon poteria alcu nodubitare peti que cogregatioe de peccaturi ha nome babillo nia Respondo peti in babilloia icomezo la prima ydolatria q ndo uno Re de babilloia fece fare uno idolo al nome del suo pre Bello & feceli honuri duini & ciascadunomal factore ctifugia alluy era saluo & qui comzo la ydolatria plaquale li homi aba donano el uero dio del celo Et comenzano ad seguire el demoto om falzo igadator. Et da questo primo ydolo de babillonia

Por tucto el mondo iparofar la ydolatria laquale fo appellata formeatioe spirituale petilaia se parte dal suo uerace dio sposo suo & sá se soctomecte al demoio & po afta babilloia so decta matre de fornicatioe & baboinatioe della terra cioe de tucto el modo pehe tueta la terra ipara da essa affornicar per ydolatica Aducha que cogregatione de peccaturi ha nome babillota gra de pla casion sopradecta perche ella e cogregatioe inumerabi le. Item ella e de psone grade comosonnori & altri signori & grandi homini del modo. Nota chi questa ydolatria alcuni ado rauano serpety & altri animali habominabili & ad glli faceano bonuri dium & h appellauano quo suo dio. Et questo no solam. te era formicatiõe al modo como holdecto ma era etiádio una ha bomination adre che con unle cosa fosse dio. Et po babillonia el matre della fornicatione spirituale & delle habominatioi pdec' te.de tucto el modo perche i babillonia que ydolatria habe co/ menzamto. ET VIDI MVLIEREM EBRIAM de san gume sancto4 & de sangume marti4 you. Cioe adire Et uidi la femina ebria del sangue delli sancti & del sangue delli marti ri de ytiu Nota qui la conditiõe che ha colluy che elebrio. Laq le e cts beue senza cañõe & da poi cts ello ha beunto el non p de po lo appetito del beuere. Et con afta femina cio e afta ogregatio ne pessima senza casion beue Cioe spande el sangue inocente del le bone plone & da por che laue spaso assar no perde po lo appe tito de spargere el sangue de altruy como fa lo homo corio. Que Atamala femina cioe qfta pessima cogregation comzo ad beue/ re el sangue insto do e ad spanderlo qui al prinapio del modo Caim occise Abel & mai non cesso ne cessara infin al tépo de ate xão & allora gita femma como ebria benera do e ne ipadera icza mesura Et po dice sancto Iohani Et uidi la femina sopradecta cioe io uidi afta cogregation pessima ebria del sangue delli san ti doe de quilli liquali sono morti pla fede de you xpo da por che xpo uene in aftomodo. I ET MIRATVS SVM CVM uidissem illam admiratioe magna. Cioe adir Et marauegliay me quado yo lebi ueduta co grade admiratioe. Nota perche ie/ marauellia sacto Iohani da poi ch lui itede ome cosa lagle li fo mostrata! Respodo che san Iohani no se marauelliaua tanto in soa psona quato in persona delli hoini mudani & simplici laly

se marauelliano quando uedeno alcum de gradissimo stato ue nire in miseria. Cosi seto iobani i psona de loro se maranellia ua baucdo ueduta qta femina in tâta altecza uidendo da poyla fua miseria & dapnatiõe eterna Ité se marauellio sancto Iohani undendo cio e itedendo effere spaso tanto sangue inocente delle mane de afta femina delquale sangue ella era ebria como e de cto desopra ET DIXIT MIHI ANGELVS Quaremi raris ego dicam tibi facramtum mulieris & bestie q portat eam que habet capita septem & cornua decem. Cioe adire Et lo ange lo me dixe pot te maranelli tu yo te duro el secreto della femi! na & della bestia cti la porta laquale ha septe capi & dece corna. Nota che quo angelo loquale mostraua ad sancto sodani queste cose li dixe no colla boccama i spirito colla mete pche te mara/ uightu po che io te dirro el secreto cio e la secreta fignificatione della femina laquale tu indisti & della bestia co la porta cioe de antexpolaquale bestia ha septe capi & dece coma como yo te de dararo. BESTIA Q.VAM VIDISTI fuit & no est à asce sura est de abisso & i interitum voit. Cioe adire Et la bestia lagle uidista fo & no e & ascendera dello abisso & andara i morte. No ta cti questa bestia significa antexpo bestuale à crudele dellogle durara poco la soa gradecza po col durara tantum tre anni & mezo. Como dixe daniele spoteta parlando de ipo antexpo In paucis diebus conteretur. Questo parlare fo & noe non se itede plo tepo piente ma y lo tempo ultimo in loquale antexpo farra stato iperator & monarcha del modo & subitamente mancara & per glo tepo farra uero che antexpo fo & no e Cioe pochistimo te po regnara &ascedera cioe atexpo alla sua altecza delo abissocioe della profunda malitia del demoio po che antexposarra exal tato ad tata gradecza p operatioe del demoio Comza aduncha qui lo angelo ad exponere la uisioe sopradecta & dice. La bestia Laquale tu uidifta doe antexpo fo & no e doe regnara poco tpo. Et da por che sarra in tata altecza subito manchera & ascendera cio e acquistara tata gradecza de segnoria po patioe diabolica in lagle durara poco tepo pehe luy andara in more cioe prima corporale da poi in la morte eterna. ET MIRABUNTUR IN HABITANTES terram quoy noia no funt scripta ily bro ute a Mitutioe mudi Cioe adire Et maranegharadose gli

che habitano i la terra delli quali li nomi no sonno scripti i lo libro della uita dal principio del modo. Marauelliaradose glly che habitano in terra collo amor & collo affecto fou delligli ly nomi no fonno feripa in lo libro della unta cioe in la eterna p' destinatioe. Nota et dio eternalinte auati el principio del mon do uede & cognoscecte tucti quelle liquali sarrado con luy in la eterna beatitudie. Et qua cognitioe diuina fo decta p destinatioe & fo decto libro de unta pehe tucti quilli liquali no sono serip ti in quello libro de uita almodo pdecto cio e tucti quilli cti sar rado dapnati se maravelliarado della subita desectiõe & dapna tioe de antexpo Et po dice sequedo. ET HIC EST SENsus qui habet sapiettam. Cioe adire Et qui e sennoschi ha sapientia Qui e senno doe della ruina & deiectioe della eterna dapnatioe de antexpo. Se pote hauere & iparare senno alle spese de altruy como dice el poeta. Felix que faciunt aliena pericula cautum & po qui e senno de no uolerese apponere ad xpo subito deiecto & morto. Aducha chi ha sapietta & claro iteleto pote iparar seno& iparar ad fugire la eterna morte pere benet xpo sopporte li pec' catt & le miquitaty uno grade tempo da loga finalmte el da ad dascuno secundo et ello hauerra meritato. SEPTEM CAPI TA SEPTEM MONTES sút sup quos mulier sedet & Re ges Septe funt quing ceciderunt & un' est & alius no du uenit & cum uenent oportet illum breue tepus manere. Cioe adir Sep te capi sonno septe moti sopra liquali la femina sede & sonno septe Rily angui sonno caduti uno cioe & laltro non e ancora uenuto & qualo sarra uenuto el bisogna star poco tempo. Nota ch que lo angelo declara ad san Iohane che significa li septe capi della bestia & dice. septe capi sonno septe muti sopra ligli la fe mina sede. Nota cti realinte quato alla terra la femina p decta coe la cogregatione delly iniq peccaturi al tepo che fo decta q' sta pphezia sedeua sopra septe moty doe i la Cipta deroma i laquale ille e septe colly ouero moti Vnde la sibilla lappella ep tico in quel tempo de san Iobani questa femina regnaua i roma i laquale era lo imperio & le mane delli pagani & ydolatrii Etio pra quisti septe moti la femina pdesta sedie coe sopra quisty septe stati della altecza & gradecza la femina predecta sedelig li se denota pli septe stati della ecclesia de dio comzando dal p

ncipio del mondo. Et lo primo stato della ecclesia de dio fo da adam ifine ad noe Lo secundo fo da Noe in fine ad Abraamilo terzo fo da Abraami fine ad moyfes. Lo grto fo da moyfes in fine ad dauid. Lo quinto fo da dauit in fine ad xpo El fexto el da xpoin fin ad antexpolLo septimo sarra da antexpo in fine alla fine del modo. In quisti septe stati & septe tepi. Et prima i lo primo stato fo Caym elqle fo lo primo de qsta cogregatioe miq Et hedifico la prima Cipta comay fosse. In lo secudo stato to la Suphia & altecza de qsta cogregatioe pessima quado uolze fare una torre alta chi agnognesse al celo. In allo tepo el primo segno re capo de alta cogregatioe fonominato Nenbroth & coli delly altri tepi & stati la femina predecta sopra septe altri stati de iu phia & fignoria & gradecza mudana sopra liquali ella sede Et dice ancora ct gft iepte capi sonno septe ril principi uniuer l'ale della imqua cogregatioe hquali sonno stati i gfti septe sta ti como fo i lo primo Caim i lo secundo Nebroth i lo terzoniuo in lo quarto poaraon i lo quinto nob acdonossor 1& cosi delli al tri. Item deuemo intedere che significa tucti li ri & li principi de afta cogregatioe perafera i quita septe ftati pdich Et dice in an qui fono caduta doe fonno mora ma uno e doe al plente pehe Lie uno stato perfine ad atexpoinnelquale e alcuno Re oueroph ape de afta cogregatioe Et benct hanomulti fonno dicti uno pet loro sonno unita & una cosa in mal far doe de habanonare dio & li soi comandamti & seruir el demoio & alla uoluta soa Et dice Et laltro ancora no e uenuto doe no e uenuto ancora lo te po de antexpoi loquale luy regnara sopra tucto el modo ma el durara poco. Et po dice Et quado el farra uenuto ellibifogna fta re poco tepo cio e tre ani & mezo & ad aftomodo le itende li sep te capí della bestía doe de atexpo Et nota che benet atexpo no sia uenuto acora acti tucti li altriRi de asta cogregatioe pessima sonno dicti capi de qta bestia po che tucti sonno stati imitatu ri de questa bestia cioe de atexpo & una cosa co luy quto al male fare & quasimebri sor ma luy e lo principale capo & excede tuc tim malitia & po el dice. ET BESTIA Q.VE ERAT & no est & ipa octava est & de septem est & i interitum vadit. Cioe adir Et la bestia laquale era & no e | & essa e | octaua & e de septe & ua in morte. Nota che gita bestia laquale era & no e al modo

decto fignifica antexpo el quale unira poco tepo i la sua gran' decza. Ma dice co afta bestia ejdelli septe cioe questa bestia sar ra del numero delli septe capi sopradicti pehe como estato dec to quisti septe capi della bestia significa la universitate delli Ri & principi de babilloia sopradecta in septe tepi & stati della ec clesia & de gsto numero de septe capi etiadio ella ejoctana cioe passa tucti giti septe. Nota cho me numero che passa septe coue ne essere octo significa alcuno excesso ultra septe percio antexpo excedera & passara i malitia & in gradecza de segnoria tuch ly Ri & principi lignificati plo numero de septe po ello serra sopra gsti septe. Et ad gsto modo el sarra lo octavo do e che lui excede ra septe auencha cti luy sia de septe cioe del numero universale pure el passa gita bestia tucti li capi & po e decta octava non e po de temere molto pehe mancara tosto & po dice & ua i morte à nodurara i segnoria. ET DECEM CORNVA QVE ui disti decem reges sunt qui regnum no dum accepcrunt secundu potestatem taqua reges una hora accipiet post bestiam. Cioe adi re. Et le dece corna lequala tu uidifti sonno li Ri liquali no ba no receuuto ancora regno ma loro receuerado una hora pessaza como ri deretro alla bestía Nota che qui lo agelo declara ad san Iobâni che significa le dece corni de gita bestia dice che quelty dece corni significa dece ri liquali ancora no sonno cioe al tpo de sancto Iohani ne ache al nostro tepoma elli sarrado al tempo de antexpo Et quisti Ri sonno dicti corne pla soa ferocitate & bestialitate & como co le corne la bestia cobacte & noce cosi ate/ xpo bestiale co quilli Ri cobactera & nocera alli fideli xpiani & po quisti dece ri sonno dicti corne. Così disse danele ppheta. Da nielis septimo. Porro cornua decem ipius regni dece reges erut. Quisti dece Ri sarrado quilli liqualy farra antexpo monarcha cio e iperatore del modo. Ma gsto durara poco tepo cio e tre any & mezo & po dice cti receuerado una hora possanza Vole dir cti elli no farrado derictamte ri ne may hauerrando possanza ad modo de Rifortissimy Et asta soa possanza aduega ctiella sia grade cioe dece Ri anche sarra maior la possaza della bestia so/ pradecta cioe antexpo Et po dice chi quisti dece Ri hauerrando possanza como Ri diretro alla bestia cioe no tanto quato la be stia ma diretro quella Et anche diretro la bestía cioe chelliseq". rando la bestia & sarrado socto la soa segnoria & loro farrando âtexpo sou capo & maior accordadose in semi in mal far. HII unu conlium habent Croe adre Quisti hanno uno coseglio. No ta ch afti dece ribanno uno cosellio cioe sarrado de una co cor dia & uolutate cotra de xpo & cotra la fede xpiana & poloro se cocordarano i siema de receuere antexpo como messa permesso pli ppheta & farradolo sou segnor sopra de loro & po dice segn do. ET VIRTVTEM ET potestatem suam bestie tradet. Cioe adire Et la uirtu & la potestate soa darrando alla bestya Cioe ad atexpo Quisti darrado tucta la soa possaza & la soa ur tute ave la soa fortecza facedo luy sou segnor & obediendo ad luy & soctomectedo li altry gen ad lui & co gfti como con dece corne questa bestia cio e atexpo coquistara el modo cotra li cry stiani & po dice sequedo. HII CVM AGNO PVGNAbunt & agnus uncet eos qui dominus doino24 eft & rex regum Cioe adir Quisti cobacterando collo agnello & lo agnello uidra cocio sia decosa ctillo e segnor de signuri & Re delli ri Nota che gst. ri essendo subrecti ad atexpo & sequedo la doctrina soa cobacte rando collo agnello do e co xpo do e conbacterado colly serui de xpo psequedoli & ocadedoli & multi de loro traberado dal ser untro de dio allo servitio de antexpo & ad gsto modo cobactera/ do cotra xpiani. Loro obacterando contra lo agnello cio e cotra xpoma lo agnello uincera cio e xpo uncira. Et nota co no dice el leone uincera ma dice lo agnello adenotar la grandissima pa cictia che hauerradoli serui de q to agnello in qua psecutioe gra dissima & grauissima & anche la pacientia de xpo elquale soste/ nera como agnello che li seruy soi siano psegtati stetati & mor ti ma pure luy sostenera questo poco tpo & finalmte luy li uice ra cioe quado lui li darra la morte teporale & eterna cocioliade cosa cti luy ba possanza sopra li corpi & sopra le aime in gsta & i le altre pere lui eldio elquale el Re delli ril & segnore delly si gnun & no solamte lo agnello cio e xpo uncera co gsti al modo sopradecto ma lu uncera acora p unaltro modo coe donado fortecza alli soi serus per laquale benct siano stentati & morty no farrado po loro uinti ancio loro farrado uincituri remanedo sempri i la sancta fede & i lo seruitio de ytiu xpo & podice. ET O.VI CVM ILLO SVNT uocati sunt electi & fideles. Cioe

adire Et quilli che coluy fonno chiamati fonno electi & fidely Cioe adire No solamte lo agnello cioe xpo uncera ma nicerado etiadio quilli liquali sonno co xpo firmi & stabily i la soa fede liquali sono eternalinte electi da dio alla fede xpiana & poloro sonno fideli chiamati alla fede de xpo p pdicatioe o p iterna i spiratioe. Quistí con facta uincerando h dece Ri sopradicti p la urtu della pacietta dello agnello xpo eti beneti li corpi fiao mor ti el uado le anime loro colla palma della unctoria i celo .ET di xit michi aque qual undusti ubi sedet meretrix populi sut & ge tes & lingue. Cioe adire. Et dixeme le acque le quali tu uidita douc sedeua la meretrice sono populi & genti & lingue. Nota cto qui lo angnelo declara che fignifica le acq sop le quali stana la meritrice et disseme che quelle acq sono populi do e significa po puli de one gente & de ome citade & gete de multe nationi & prouince & lengue de multi linguay Et uole dir che de onine gete & de ome diversita de homi et sonno al modo alcuni sar rado sub recti & serur de antexpo Per la meretrice se intede la co gregatioe pexima delli peccaturi liquali farrado dapnati. Et qita fo decta sedere sopra molte acque ave afta cogregative se exte dera ad ome populo & ad ome gete del modo. 'ET DECEm' cornua que uiditi in bestia bii bodiet fornicaria & desotatam facientillam & nudam & carnes eius manducabut & ipa igny cocremabut Cioe adir Et dece corna lequali tu uidifti i la bestia quisti hauerrado odio alla fornicaria & farradola desolata & nu' da & magnarado le carne soe & abrusciarado quella in soco. No ta co qui se parla della pena della fornicaria Cioe de babilloma merctrice como fo decto desopra Et dice con Et dece corna leg/ le tu uiditi in la bestia doe dece ri co tucti li soi sequaci hauer rando odio alla fornicaria cioe alla cogregation pexima delly peccaturi ave ad se medesmi se uorrando male quado se uedera do in le pene infernale. Et nota che ciascuno che pecca se uolema le ad se medesmo pet el fa male ad sestesso como dice el psalmo Qui diligit iniquitate odit aiam suam. Aducha queste dece cor ne. Cioe dece Ri pdicty co tucti li soi sequaci uorradomale ala fornicaria cio e alla cogregatio e delli peccaturi dapnati quando elli se uederando essere allo inferno Et fairadola desolata Cioe abadonata da ome honor & pompa & farrandola nuda cioe se

za le recchecze teporale & eterne & magnerando le carne soe coe paterando la pena delle soe carnale delectatioe & abrusciarando la ifoco cioe i extinguebile & eterno. Qui nota ch qfta meretre ce & fornicaria era desopra mostrata ad san Ioham co grande honor & gloria & co grade delicanze & po ella porta pena p lo cotrano petila farrado desolata do e seza hore & recebecza alcua & magnarandose le soe carne coe p le soe carnale delectationy ella sentera cruciamto i sopportabile. Et nota ci bencii quisti dece Ri con tucti li soi sequaci sianoloro medesmi asta meretri ce Anche loro darrando pena ad asta meretrice doe ad se propi Cioe loro farrado cose plequale loro sarrado puniti doe adire loro sarrado casciõe delle loropene pprie al modo co nuy dicel semo el tale homo se haue scapeczato el collo ao e ello ha facto ql lo ploquale se ha scapeczato el collo. DEVS ENIM DEDIt in corda e04 ut faciat quod placitum est illi ut det regnu suu bestie donec columntur uerba dei. Cioe adir. dio decte alli cori lo ro ch facciano allo che e placito alley & che li dagano el regno sou alla bestia inne ad tâto cti se copliscano le parole de dio. No ta che que cole che dio prinecte doe che dio lassa essere & no le i/ pacaa nuy dicemo cti dio le fa & secundo afto modo de parlare el ppheta dixe Quado est male i ciuitate qui doinus fecerit. Et tter feriptura dicit Ego dis creau malu Et ad afto modo dice Sancto Ioham Che dio ha dato doe darra i li cori loro de quifty dece ri sopradicta che facciano gllo che e placito alley cio e alla be tra cioe adire che dio priectera ad gfti ri co habiao uclutate de far tucto quo co siano placito alla bestia & co dagano el sou regno alla bestía al modo decto desop. Et qsto dio prectera iñi. ad tato chel se copliscano le parole de dio cioe le pphezie delli p phetispirati da dio. ET MVLIER QVAM uidisti è aui tas magna que habet regnum sup reges terre. Cioe adire Et la femina laquale tu indisti e la Cipta grade lagle ha regnato so pra tucti li Ri della terra Nota cho qui se declara che significa la femina fornicana sopradecta Et dice la femina lagle tu uidi stí ela Cipta co la cogregatioe grade laquale regna sopra tucti li Ri della terra cioe lique cogregation pexima de peccatury se gnoregia & spadele sopra tucti li Ri & segori & pnapi della ter ra. Parla sancto Iobani del tepo i loquale illo seripse afto libro in

logie tepo tucti Ri & prinapi de afto modo erao de alla cogre' gatiõe pessima pdecta & con sarra al tepo de antexpo. Nota che alta cogregatioe pellima fo decta femina & coli quelta ogrega" noe e repiena de ferite de peccati & e uile & leuente fe tra i ome peccato. Anche afta cogregation fo decta apta | Per la Ciptate e | una unitate de ciptadini Cosi li praui peccaturi sono uniti i una uolutate de far male. Item fo decta grade pehe e una grandissi ma multitudie de peccaturi Item p le grande plone co lonno i ella Cioe iperaturi Ri & principi & duci marchifi & baruni & ce tera. Item ella e grade pla soa grande supbia & po ha regna/ to & segnoriato sopra la terra Item qsta cogregatioe so decta ba billoia doe cofusione pobe m loro el gran ofusion doe habado nare dio creator sou & benefactore sou & sequir el demoio pexi mo plecutor. Item fo appellata meretrice fornacana pche como la femina habanona el sou uero sposo & sa se soctomecte ad al tro homo cosi laia de ciascuno peccator si e ad modo de meretri ce quado se parte dallo sou nero sposo & venefactore & creatore sou cioe dio omipotete & sa se soctomecte al demoio facendo ome soa udutate dice aducha Et la femma laquale tu udifty e la Cipta grade laquale ha regnato & segnoriato sopra tuctily Ri della terra & ofta e la Cipta de roma in loquale tepo qudo sancto Iohanni scripse asto libro In quel too Roma segnoriaua tucto el modo & i Roma regnana la ydolatria & la cogregatioe delly pagani & iniqui & peximi peccaturi. ... Caplin xby.

T POST HEC VIDI ALIVM AGNELVM
DESCENDENTEM de celo habenté potestaté ma
gna & terra illuinata est agloria eius. Cioe adure. Et
da poi qste cose uidi unaltro angelo cti descedeua de
celo & hauea possanza grade & la terra so illuminata
dalla gloria soa. Nota cti qui comenza la sexta parte principale
de qsto libro & e la sexta uisiõe laquale uede san Iohanni. În q
sta sexta uisiõe se pone la dapnation della Cipta grande de ba
billoia Et nota cti qsto angelo che descendeua del celo significa
y ti u xpo loquale descese da celo in terra quado el descese dello
stato altissimo della magesta soa & diumitate & uene ad essere
homo & uestirse la nostra carne musera. Dice aducha san Ichany
da poi queste cose lequali sono deste desopra io uidi unaltro à'

gelo doc elqualefo decto angelo doe nuctio peret luy anuctia la uol utate de dio patre & questo e unaltro angelo diffirentiale da quille liquale i multi passe bauemo decte desopra. Questo el altro angelo pehe glli fonno creati. Et afto e el creator & dice chi luy bruea possanza grade da dio laquale e infinita dellaquale dixe danicle ppheta. Potestas eius potestas eterna q no aufere tur. Et che la terra fo illuinata quâto alla mête & allo spirito & receue uera scientia & cognition de dio & gita illumatioe & clari tate de sactia loro receueno dalla gloría soa doctrina & sancta pdicaza. ET CLAMAVIT i fortitudie uoce dices ceadit cea dit babillon magna. Cioe adir Et grido i forte uoce dicendo il le caduta ille caduta babilloîa grade Nota che qfto angelo doe xpo essendo desceso da celo & facto homo & habiando illuinata la terra con la soa glorissa doctrina al modo decto desopra pre dicadoldice chel grido i forte uoce cioe che xpopdico co grande auctoritate & costatia & fortecze senza alcuno timor & questo gridare co gran uoce e pche luy dice cole grade & de grandisti ma sententia & de gran pagura. Grido aducha xpo in forte uo/ ce dicendo ille caduta ille caduta due nolte el dice ille caduta p demostrar duy modi de cadere i pena. Vno quâto allaia laltro e in lo iferno. Item dui modi de cadere i pena uno quato allaia & laltro quâto allo corpo po dice ille caduta cio e ella cadera pri ma in peccato & poi in la pena infernale. Item ille caduta cioe cadera babilloia prima i peccato quanto allaia & secundo poy quato allaia & allo corpo diretro al finale iudicio & qfta e la gra de babilloia Et afto cadere fece quado xpoi lo enagelo el dixe chel dirra ad gli della parte finistra liquali tucti sarrado apta dini de babilloia sopradecta Discedite amemaledicti i igne eternum Et poi dice Et ibut hii i supplicium eternum & cetera. Et p tanto ben cadera ad ome modoma le gsta babilloia gra de cioe la multitudie delli praui peccaturi. ET FACTA ESt HABITATIO demoiozz & custodia ois spiritus i mundy & custodia ois uolucris immude. Cioe adre | Ete | facta habitation de demoii & custodia de ome spirito imudo et custodia de ome cello imudo. Nota qui che fo reducta laccasaõe della dapnatiõe della grade babilloma peti i effa ha regnato principalitte tre peccati liquali sonno molto babominabily adio Et gsti sonno.

Auaritia Supbia et Luxuria. Como diffe sancto Iolanni in la soa epistola Omne quod é i mudum jaut est cocupiscetia carnis aut est cocupiscetia oculor | aut supbia uite. Et p gsti tre pecca' ti prapilmte babilloia farra danpnata Vnde da poi chi ha dec to ille caduta babilloia grade el seque poi & e facta babitatioe de demoit coe adir ella cadera pebe e facta habitatioe de deo! nii quato al peccacto del auaritía & costodia de ome spirito in' mudo quato al peccato della supbra Nota chi qudo lo homo e i gratia de dio luy e habitatiõe de dio cosi lo homo che fora del la gratia de dio e habitatiõe del demoio. Item nota p lo spirito imudo qui se itende el peccato imudo della luxuría o de quello spirito loquale tepta de luxuria. Item plo ocello imudo qui se i tede la supera laquale e como ocello co semp desidera de uola re & ascendere i alto. Ma pehe quo ascedere no esquato allo spi ritoma quanto alle cose terrene & mudane legle sonno tucte in mude po la supbita espirito maligno elquale tota de superbia fo decto ocelloimudo. Q: VIA DE VINO FORNICatiois eius biberunt omes getes & reges terre cum illa fornicati sut & mercatores terre de urtute delitia 4 eins dinites facti sut. Cioe adir. Perch del uino della fornicatioe soa hanno beunto tucte li geti & li Ry della terra con ella hano fornicato & li mercatanti della terra della urtu delle dilicaze soe sonno facti ricchi. Nota che ofta parte dechiara gila desopra. Vnde alcuno poteria dire pere cadera babillota i dápnatión eterna Respodo pere ella e habitatioe de demonii & cetera como e decto desop. Ma como ella e feahabitatione del demoio Respodo peto del uino della for nicatioe fo decto p yfaia nel padente capitolo como gita forni catioe e habanonare dio & seguir el demoio & questa e la forni catioe della fornicaria como appar in lo peidente capitolo. Et di ce cti tucte le geti de afto modo hano beunto coe beuerado del ui no della fornicatioe foa cioe adir chi de tucti le gen del modo alcui abanonarado dio & seguarado el dimoio & spetialmte asto sarra al tpo de antexpo Item nota che i gsta parte se noia tre genera tion de psonecioe le géti & li Ry & mercatati. Et p queste tre generatioi de plone potemo itendereli tre peccati grady che re gnanoi gita babilloia como fo decto in la pxima parte desop Per le genti intendemo lo peccato della luxuria ouero li luxuria

h Per li Ri della terra intendemola superbia ouero ly superby Per li mercatanti itendemo la auaritia ouero le auari. Et tucti ofti sonno ciptadiny de qsta babilloia & banno beuuto cioe beuera do al tempo de antexpo del uino della formication foa cioe for nicarado co essa partedose da dio & sequerado el demoso. ET AVDIVI ALIAM VOCE de celo dicetem exite de illa po pulus meus & ne participes sitis delictor eus & de plagis eins no accipiatis. Cioe adire. Et audi unaltra uoce de celo che dicea Esci da essa populo mio & no su participeuele delli peccati soy & no receuate delle plaghe soe. Nota che sancto Iohani ha decto ouero posto desopra el caso & la dapnatioe de babillonia per la uoce de xpo & della soa doctrina. Qui el pone una ammoni tione de dio al populo suo electo & dice. Et audi unaltra uoce cioe della sopradecta perebe qua prima uoce era cotra li dapna tile qfta e p li boni. Et dice che qfta uoce uene da celo cioe da xpo elqualeregna i celo che dicea esci da essa cioe esci da babillo nia sopradecta o uoi populomio elquale ho electo eternalmete alla eterna gloria esci da essa. Nota che multi sonno allo psente ın afta babilloma liquali fonno del populo de dio como foma ria magdalena & dauid ppheta & multy altri light forono p al cuno tepo in peccato mortale mo loro uscero fora de gsta babil lonia quado loro fecero penitentia de loro peccaty cosi al psente tpo alcuni sonno in peccato mortale liquali farrado penitentia & sarrando finalinte serus de dio Et po ofta uoce dice ad ciascu no elquale puene al populo de dio & alla superna Ierusalé elq le e al psente i peccato mortale & ad afto modo e facto aptadió del celo uscedo fora de gsta babilloia cio e facendo penitería del li soi peccati. Aducha dice Esci da essa populomio & non siate p ticipeuele delli soi peccati. Et se uoy facete questo noy no receuer te delle piaghe soe cioe delle pene soe eterne cioe chi no pecca ra no portara pena. Et ciascuno che ha senno se deue sforzare de uscire fora de quelta babillonia cioe del peccato mortale accio! che nóreccua quelle eterne & itollerabily pene. Tucto questosta al puto della morte che chi more aptadino de babillonia haue rra le pene soe ma chi more & passa de questa uita aptadino de Ua superna Ierusalem scampara le pene & bauerra quella eterna uita dellaquale nuy dirremo in le parte sequenti. O VONIa

peruenerunt peccata eius ulgi ad celum & recordatus est domin? iniquitatum eius. Cioe a dire Concioliadecola che li peccati lo y sonno peruenuti perfine al celo & la segnore se e recordato delle iniquitati soe. Nota che li peccati de questa babillonia cioe del' la iniqua congregatioe delle dapnati sonno peruenuti perfin al' celo cio e sonno crescuti forti & facty grandistimi infine al celo cioe infine ad offendere dio & li soi sacti como sarra al tempo de antexpo & perche quistí peccatí sonno tanto grandi el segnore dio se e recordato delle iniquitatati soe benche no selle hauesse po scordate. Ma per la soa grande miserecordia el dissimula & mostra de nolle uedere & de no saperle como e scripto nel libro della sapientia. Dissimulans peccata hominum ppter peniten! tia Dio mostra de no uederene sa pe li peccati nostre i lo psete tpo accioche nuy recorramo alla penitentia & in questo se mostra la sua misercordia altissima. Ma al tempo del finale judicio el mo strara che se recorda de ome mínimo peccato. Et per o e scripto. Nullum malum in punitum. Et xpo dixe De colibet uerbo oti' oso quod locuti fuerint homines redent rationem in die iudicii. Vnde sel sarra undicio delle parolemanoremente sarra delli facti . REDITE ILLI SICVT ISSA redidit nobis & duplicate duplitia secundum opera eius in poculo quo miscuit uobis mi sette illi duplum. Cioe adire. Rendete alley como essa rendecte ad uoi & adoppiate el doppio secundo le operationi soe in nel beuere per loquale ley decte ad not date alley el doppio. Nota che questo e parlare de dio ouero de xpo alli bom & sancti hoi alliquale el ha decto desopra luy che escanofora de babillonia Qui dice ad quilly medelmi. Rendete alley cioe ad essa babilloia como essa rendecte ad uoi. Cio e como ella ue hauca data tribu/ latiõe & pena Cosi noi date alley cioe annuctiate & predicate ct he farra dato alley similimite. Nota qui che li captiui aptadiny de babilloma sopradecta sempri persequitano & tribulano li bo ni aptadini della apta superna Ierusalem como in unaltro loco fo decto desopra. Et ben che questo sia stato sempri da por chel mudo comzo questo sarra maximamte al tempo de antexpo & per lo dice qui Rendete alley cioe ad babillonia quello che ley baue renduto ad uoi cio e predicate & annuctiate che como ella ue ha dato pena & angustia in questo mondo Cosi sarra dato al

ley el doppio perche ley ue ha data pena pure al corpo ma ella bauerra pena eterna al corpo & allaía & questo e doppio. Et po dice Et dopplicateli el doppio Cioe annuctiateli che ella porta ra in doppio pena piu che noy per o che noy hauete portato fo' lo nel corpo ma ella la portara nel corpo & in lanima piu & me no secundo li peccati soi. Et per oldice doppiatele el doppio se cundo le operationi soe. Item la pena dellanima sarra doppia perche una pena si e la prinatione della uisione de dio. La secun da sie lo remorso della conscientia. Item quella dello corpo e do ppia. La prima e de caldo in estinguebile la secunda e dello fredo insopportabile Et ad questo modo el doppio se doppia Et per questo modo del beuere che ella ue ha dato cosi date uoy alley el doppio al modo predecto cio e annuctiate chella hauer ra la amaritudine della pena eternale in doppio al modo p dec' to. O VANTVM GLORIFICAVIT SE & un delitus fuit tantum date illi tormentory. & luctum. Cioe adire Quanto el se el glorificata & foin dellicanze tanto date alley tormento & pianto Et quanto questa babillonia doe questa pessima cogre gatione de peccaturi se e glorificata ouero gloriata quanto alla superbia & auaritia & uana gloria & quanto foin dellicaze cioe de luxuria & de gola tanto date coe annuctiateli che li farra da to tormento & pianto. El tormento conresponde alla dellicanza della luxuría & della gola El pianto conresponde alla glorifica tione ouero uanagloria della superbia & della auaritia Et ad questo modo la pena conresponde alla colpa como esscripto nella sancta scriptura. Iusta mensuram delicti erit & plagarum modus Et perche el fundamento & radice de tucti li peccati e la Superbia & per o dice. / Q.VIA IN CORDE SVO DIXIT sum regina & uidua non sum & luctum non uidebo Cioe adire Perche in lo core suo dixe Io so Regina & non souidua & non uedero pianto Nota chi degnamente sarra punita la babillonia per la superbia soa. Perche ella dice Ioso regina nello suo cor cioe To segnoregio el mundo & abundo in honore & in recchecze.& undua no so Perche io ho grandissima copagnia & multi amicy & copagni & non uedero planto perche io no ho pagura de per dere li mei pinseri. Queste con facte parole molte fiate dicono nel suo core quilli che hanno la grandecza del modo perche loro

sonno cecati per li peccati sor. Como dice la scriptura. Ceceauit eos malitia eorum & per questa centa elly non temeno de perdere le lo : piperitate & de i correre i alcuna aduerlitate cotra ligh dixe iob. Ducunt i bois dies suos & i puto ad iferna descedut. ET I' DEO DIE VNA uemet plage einsmors & luctus & fames & I' gni oburctur quia fortis è deus quidicabit illà. Cioe adir Et po uno di uenerado le piage soe morte & piato & fame & sarra abiu/ sciata i foco peti esforti el dio elquale la indicara. Per o cio e per la superbia soa à iactatia soa i uno di ave nel di dello iudicio uene rado le piage soe cioe le pene soe debite p li peccati soi Et dice qly sono que pene Et prima dice morte cioe puatioe della usione de dio elgle e la nostra uita. Et piâto cio e acerbita delle pene i porta bili Et fame cioe defecto de tucti li beni Como dice la scriptura parlando delli dapnati Columtur fame & deuorabunt eos aues morsu amarissimo Et i focosarra abrusciata cioe de eterna nama ifernale como dixe xpo. lte maledicti i igne eternu. Et de qfte pe ne misciuno ne potera liberare peti forti e dio elgle la indicara & forti & fermo e lo indicio sou & sarra stabile & imutabile eternale mete. ET FLEBUNT ET PLANGENT se sup illa reges terre q cum illa fornicati fut & i delitus uixerunt. Cioe adir & pia gnerado & lamtaradose sopra de ley li Ri della terra ligli hanno formicato co essa & sono ussiti i dellicaze Nota cto qui san Iohani parla de gli ligli piagnerado la dapnatiõe della babilloia. Et de afti el fa tre parti Vna eli Ri laltra e li mercatati Et la terza li ma ritati Et de afte tre pti se itéde tucti li danati cioe tucti li ciptadi de gita babilloia cioe della iniqua cogregatioe delli reprouati da dro. Nota i afto passo cto p li Ri se itede Impaturi Ryprinapi du á barum & fignuri mudam ligh regnano & fegnoreano la terra aoe li boim terrem Per la fornicatioe se itede la ydolatria & gsi al tro dispregio de dio & partinto da dio. Per uiure idelicaze se iten de muire i luxuria & i abi dellicati & dellicate uestimta. Dice a' ducha Et pragerado croe i lo cor & lamtaradose co la bocca sopra de ley ave babilloia dapnata li Ry della terra ave fignuri & rec turi delli boini della terra no tucti ma solamte gli chi bano for' nicato co essa Cio e gli liquali bano despreczato a babannonato dio p essere stati ciptadini de asta pessima babilloia pet baueno amato i gito modo tato le cose terrene ct p hauere que elli hanno abanonato dio & dispreczati li soi comadamti. Quisti aduncha

pragnerado & lamtaradose undendo la dapnatioe de babilloia Et gito farra nel finale iudicio dellagle babillota loro midefmi far' rado pre. Et po la dapnatioe sarra sopra de loro & delli altri i se! mi. Per o dice segndo. CVM VIDERINT FVMVM icediy eins loge states peter timore tormetory eins Cioe adir quando uederado el fumo del sou icendio stado da loga p pagura delli tor meti soi. Nota et gsto pianto & lamento farrado li Ry & li prapi dello iudicio ando elli uederando alla i lo tormeto & i lo icendio del foco ifernale delque uscera fumo turbido &fetido stado da lo ga doe quato alla uolutate & deliderio pet uorriano effere da lo ga ppagura delli tormeti soi liquali loro uiderado & setirado no ta ch afti Ry no starrado da loga da asta babillota anto alli cor pi pet loro farrando i qfta & de qfta babilloia ma loro ftarrado da loga quanto alla uolutate peti loro uorriano esfere da longa da ella ppagura & p pena chiloro séterando delli tormenti soili quali effi senterado & po uedendo loro che no poterando scampare glli torméti piagnerando & lamtarandose horrebilemte. Dice TES VE.VE CIVITAS illa magna babillo ciuitas illa foras qm i una bora uenit iudiciú tuú. Cioe adire Dicedo guay guay ad qua apta grande de babillota qua apta forte cocioliadecola cti i una hora e uenutolo iudicio sou. Nota che li pdicti piagnen do dirrando guay guay dui fiate dirrando guay luna pla pena dellaia flattra pla pena del corpo Ouerouna pla acerbita della pena & laltra p la duratióe della pena perpetuale. Et po dirrando duy fiate guay ad qua cipta grande cioe la cogregatioe delli pec caturi iniq laquale e grande p la grandissima multitudie & per le grande plon chiono i alla Cipta forte doe laquale elftata forte al mudo ad mal far & ad pfegrare li ferui de dio. Et cocioliadeco sa chella sia stata forte al mudo anch i una bora coe in la bora della morte oueroi la bora del finale indicioje uenuto lo indicio sou ave lo eterno supplitio son. FT NEGOTIATORES terre flebut & lugebut sup illam qm merces eou, nemo emet ampliul Cioe adir Et li mercatanti della terra plagnerando & lamtaran dose sopra de ley pet niuno coparara le soe mercanzie Nota che sonno mercanzie de duy modi doe spirituali & corporale Merca tanti spirituali sonno gli liquali coperano & uenono le cose spiri tuale Et po dasauno peccator se po dir mercatante doe quandoel da & ucne le cose spirituale ple cose toporale. Verbi gratia ando lo

homo phauere ricchecze ouero grandecza & dilecti de luxuria o) altre cose corporale ouero téporale da laia sua al demoio comecté do peccato & pde la gratia dello amor de dio & lo regno del celo. Et p tato gfti con facti mercatati forono dicti mercatati della ter ra pet el coperano terra esoe cose terrene dano pesse laia & le cose spirituale. Et po tuchi que mercatati cioe tuchi glii danati piagni rando i lo gemito della mente & lamtarandose colla bocca dicedo sopra de ley Cioe babilloia dapnata & cruciata dellagle loro sar/ rado ciptadini Item se pote itedere mercatati corporali ligh mol te nate guadagnanoco igani & mal far p deuetar nechi & i afte mercazie loro fano multi peccati ultra qui della auaritia delliqly sonno stimuamte pieni asti con facti piagne ado & lamtaradoie uidedo la dapnation de babillota lagle sarra dapnation de toro p prie peti loro sonno soi ciptadini. Vnde la danpnatione della cip' ta ejdanpnatione de tucty l'aptadim perche la apta no e altro se no unitate de ciptadiny. Adumba piagnerando quisti merca tâti pet loro sarrado i tormeto eterno & uederado che le passato el tpo del mudo i logle loro coparanano le mercazie & nencuanole à p gito acquitanano molte recchecze co igani à pecati lenza co. scientia. Ite no solamte ofti mercatati teporali ma li spirituali cioe gli cti dâno & pdono le cose spirituale phauere gite cole téporale & terrene. Quilti pragnerado nededo co he pullato el tempo dello mudo i logle loro coparanano gste cose della babilloia tagle era piena de alle peti le recebecze de afto mudo connumite formo in le mane de afti babilloia & afte sono mercazie de oro & ceta como fequita. MERCES AVRI ET AKGENTI & lapidis ptio h & margarite & biffe & purpure & ferici & coccini & ome lignum timu & oia uafa eboris & oia uafa de lapide ptiolo & eramento & ferro & marmore & anamomu & odoramto 24. & ugucti touris & uim & oley & simule & tritici & umtoz. Et equozt & outum & p day. Et manapioy. & aias boinu & poma desideru aime tue & amplius illa no uidebutur. Cioe sair Mercanzie de oro & de arge to & de pte profe & margarite & de bisso & de purpura & de seda & de cocemo à ome legno timo Et tucte li uasi de aucho Et tucty li uasselli de pta ptiasa Et de raine et de ferro Et de uetro Et de marmor Et anamomu Et odoramti de ugucci Et de icelo Et de umo Et olho Et de farina Et de frumto Et de iumte Et de caualli Et de pecore Et de aie de hoim Et poma del desiderio dellaima

tua sonno partite da te Et tucte le cole graffe Et spledide sonoma cate da te Et que cose piu non se uederado. Nota et que sonno le mercanzie Et le recchecze de babilloia sopradecta legli li hoim del modo le cercano Et desiderano p copararle Et hauer le da gsta babilloia e delle cose spirituale & le aie soe Et udedo chi tucte q' ste cose sarrado macate al di dello indicio loro plagnerado & lami tarâdose delle pene soe intra legle pene asta sarra gradissima ad essere stato felice & uederse i miseria & agrauamto della loro pena Quy san Iohani noia tucte le generatioi delle mercazie chi se ur fano al mudo & poi lui oclude & li pomi del desiderio dellaia tua & tucte le cole graffe & tucte le cole splédade sonno macate da te O babilloia iniqua pet tucte afte cole erano tralitorie legle no bano fermecza i se como e scripto i lo libro della sapietia. Transe runt oia uelut ubra po eti poco sonno saui li hoini ad lassar le co se uere & eterne pqueste falze & transitorie lqli sono comosomio como dice Iob.Omia uelut sonpniu transierunt. Et lo psalmo di ce dormerut sonpru suu & michil iuenerunt omes um diuitazz. imaibus sus. ET MERCATORES EOrum qui diuites facti sunt ab ea loge stabut poter timore tormetory eus fletes ac lugetes. Cioe adir Et li mercatanti de gfte cose light sonno stati facti ricebi da ley starrando da loga p pagura delli tormety sor piagnedo & lamtandose. Nota cti gsti mercatanti sopradictiliq li sonnofactaricche da ley ave da babilloia sopradecta ave gly hquali pacqstar le sopradecte ricthecze essendose facti ciptadiny de afta babilloia pessima & banno abannonato dio & la supna Ierusale. Quisti con facti nello inferno starrando da loga da essa no quanto al corpo po ci loro sarrando i essa ciptadim de quella ma quanto alla uolutate pet uorrando uolenteri no esfere co esfa & fugire p pagura delle pene delli tormenti soi doe de babilloia cruciata nello iferno liquali tormeti sostenerando li mercatanti so pradicti piagnedo anto alla mete lamtandose etiadio i lo gridar della uoce p la acerbitate delle pene lequale loro sostenerando. Et DICENTES. VE IVE CIVITASılla magna q mixta erat bif so & purpura & croceo & de aurata auro & lapide ptioso & marga ritis qui una bora destitute sunt tante diuitie eius. Cioe adir guai guay ad quella apta grande la quale era uestita de bisso Et de purpura & de croceo & de aurata doro & de prete ptiose & de per ne pehe i una hora sono desfacte tante ricchecze. Co piato & lam'

to dirrando li sopradicti. Guay guay duy fiate dice guay una p danpuatiõe dellaia laltra p dâpuatiõe del corpo. Ité una hata per la puatiõe della eterna gloria laltra plo icedio della pena eternale Ité una p la meoria della gla mudana chi farra paffata laltra per la psente cti isti se uederado i miseria. Et poi dirra ad qua ciptate grade doe babilloia dellagle ofti erano aptadini guar guar. La quale era uestita de bisso & de purpura & de croceo Nota chel bis Mo e lino biachissimo & delicatissimo elqle e i egipto & de asto sene fa pino mollissimo alla carne & usase p granne delicaze. Ite nota ct la purpura e uestimto regale logle se fa de pili de salamandra & e uestinto ptioso de gran pompa. El croceo e uno hore de colore sauneo ouero rosato delquale se fa una coptura beldissima in la quale se integne li pani de seta elquale pano fo decto crocho. Et p declarar la popa & la dellicanza & la uanagla de afta babillonia lagle desopra fo assemellata ad una femina po dice laquale era uestuta escendo al mudo de bisso & gsto demostra la soa dellicaza ouero luxuria Et era uestita de purpura & crocho & gsto demostra la son popa & uanagla & supbia Et era de aurata de oro & de p/ ta priosa & de perne & asto demostra le soe gra ricchecze de auaritia Questo e lo sou grade lamto che essendo al mudo gita babilloma tato alta i luxuria i supbia & i uanagla i uno subito lie mancata tucta la soa gloria Et po dice pehe in una hora sono desfacte tu Ete foe ricchecze cioe in la hora della morte ouero i la hora de iu/ dicio po e scripto in lo libro della sapictia co li dapnati dirrando nello iferno. Quid nobis pfuit supbia aut diuitia24 iactatia tra' sierunt oi a illa taquam übra & cetera. Et nota ch san Iobani qui agrana la pena delli dapnati i duy cose prima percti reduce ad me moría la soa mudana prosperitate secundariamte p demostrare ch ella e manchata tostosecundo chi dice sancto Gregorio. No est tatt honoris escelsa tenusse quti i honoris est de i escelsis cecidisse . ET OMNIS GVBERNATOR & ois qui lacum namgat & naute qui i marí o pantur loge steterant & clamauerut locum i cendii eius uidetes. Cioe adir Et ome gubernator & ome ho che nauga nellolaco & le naute cir lauorano in mare stectero da lon ga & gridauano uidendo lo loco dello icendio sou. Nota chi sacto Tobanni ha facto mitioe de sopra puro delli mudani ligli sonno aptadini de babilloia Et li maiori recturi delli mudani luy appel la Ry & tucti li altri iferiori luy li appella mercatati delligli nuy

bauemo decto i le parti pcidenti Ma qui san Iohani parla delle p sone ecclesiastece como sonno Vescoui Archiepiscoui Arcipuety Archidiacoi & altri plati ligh ferrado & forscia sono alcui ciptadii della pdecta babilloia dapnati i siem co essa. Nota aducha che p li gubernatori i qito passo se itcde Vescoui & plati maiori liquali bano ad gobernar la naue della ecclesia de xpolagle fo appellata nauícula petri. Per afto co dice co ome ho che nauiga se intende glli plati inferiori delli uescoui ma pure maiori delli pieuani co mo sonno archipueti & archidiacoi. Per lo laco se intede asto mo do. Quistí naurgano nello laco qudo elly desiderano de essere in maior stato al mudo plinacheri se itende li menuri pueti li pie' uani & altri recturi delle ecclefie. Per gli chlauorano in mar se in tendonoli docturi à paicaturi liquali deuenolaorar ad accociare la naue de xpo reformandola co boni amagestramti & exemply. Ma nota cti de gsti con facti multi sonno & sarrando aptadiny de babilloia sopradecta danpnaty isiemi co essa Per oldice. Et o ne gubernator cioe li Vescourinia & peccaturi & oe ho conauga ın lo laco cioeli altri plati mezani Et li necchieri cioe li altri pueti îferiori & quilli chi lauorano i mar cioe li docturi & pdicaturi ligh bauerrano menata mala unta effendo dapnati stectero da longa cio estarrado da loga dalla decta babillo a no quato allo corpo pche elli sarrado allo iferno co essa ma starrando da loga quanto alla uolutate pebe loro uorriano esfere da loga da essa ma no pote rando & uorriano effere stati da loga al tpo co uiucano al modo & gridarado horrebelemete uedendo & ancora sentedo lo loco del lo icedio sou i lo iferno Cio e uedendo la dapnatiõe de babilloia laquale e alloro dapnatiõe ppria pere illi sonno aptadim de gl la. ET DICENTES Q. VE EST similis cuntati huicmagne &msferunt puluere sup capita sua & clamauerunt fletes ac luge tes. Cioe adir dicedo che simile ad qfta ciptate grade & misero la poluere sopra li capi soi & gridarono plagnedo & lamentadose Nota ben chi dirrado co grande amaritudie & stupor che simile ad qta ciptate grade laquale al modo e stata i tata gloria &mo e in tanta miseria p agustia & miserose la poluere sopra li capy loro cio e mostrarado acti de penitetia. Vnde nota eti solea essere usanza cto quado uno faceua penitetta se poneua la poluere ouero cenere sopra locapo & ad asto modo parla san Iohanni ch quity dapnati hauerrando petimento & mostrarando signi de penitetia

ma farra troppo tarda & nolli iouara mente Vnde nota quelloció diffe uno doctor ferra p simoia i fundo loculi sera penitetia cum claudutur tui oculi & po chi ha tepo no aspecte tpo per che el uerra tempo chel non sarra tempo cio e de far penitentia como quisti che mostrarado acti de penitetia ma no ualera pebe el sarra passato el tempo Vnde illi gridarado plagnedo & lamtadose. / ET DICe/ TES. VE IVE CIVITAS ILLA MAGNA IN QVA DI untes ficti sunt omes qui habet naues i mari de ptis eus quoia una hora desolata est. Cioe adir Dicendo guayiguay ad quella cipta grade i la quale sono facti ricchi delli pti soi tucti quilly ch baueno naue i mar pebein una hora ella eldesolata. Nota che lamtandose gsti colli altri dapnati sopradicti dicendo guanguai duy uolte & afto pla dapnatiõe & pena doppia. Cioe dellaima & del corpo quella cipta grande cioe babillota grade quato al nu mero & quato alla grandecza della supbia & mudana gla. In laq le apta aoe essendo de alla apta sono facti ricchi delli pretu sov cioe delle ricchecze mudane tucti quilli che haueano naue i mare cio e tucti quillicti haucano ad regere ecclesia i nel mar de asto mudo & nolla regeuano como loro deueano ma loro hano puro acteso ad i ricchirese delli beni della ecclesia & essendo cosi ricco i gsta soa cipta de babilloia subito se retrouarado i la eterna mise/ ria. Pe o | dice. Perchi una hora ella e | desolata cio e babilloia. Et po fimile tucti li soi aptadini sonno diserti i una hora cioe in la hora della morte ouero i la hora del finale iudicio. / EXVLTA TE SVPER EAM celi & sancti apostoli & pphete qui indicaint deus iudici u urum deilla. Cioe adir. Alegreteue sopra de ley o! celi & sancti apostoli & ppheti pche dio ha indicato de ley uero in dicio. Nota chi qui san Iohani iduce li sancti ciptadini della sopra celeftiale Ierusalem ad deuerese alegrar della dapnatioe della ini quita de babilloia. Et dice alegreteue sopra de ley aoe sopra de babilloia & della sua dapnatiõe oscela cioe o uoi che habitate i ce loin la supria Ierusale & sancti apostoli & poheti alegreteue po cti dio ha iudicato de ley uero iudicio pche como in iustamente ue ba afflictí al modo dagannoue pena & tormeto con ley mo e af' flicti sustante co pena & tormeto itollerabile. FT SVBSTV LIT VNVS angelus fortis lapidem quali molare magnu & mi ht in mare dicens hoc ipetu michetur babilon illa magna ciutas. Cioe adir Et uno agnelo forte leuo i alto una pietra como una

mola grande & buctola in mar dicendo co questa velocita sarra buctita babilloia quella apta grande. Nota cti ofto angelo for' te sig unca xpo elque fo decto i la sancta scriptura. Magni consilii angel & forte Perchallui muno po reliftere como e scripto. No e q possit resistere uolutati tue Nota ch qsta pietra grade ad modo de mola significa la inigiate della mittitudie delli dapnati lagle e dura & oftinata como pietra & e grade p la grandissima metitu die delli dapnati & e ad modo de una mola lagle semp se uolta i torno Ité p lo mar itédi la amaritudie del mar cioe la amaritudie ifernale. Dice aducha Et uno anglo forte cio e xpo leuo i alto una pietra como una mola grande cio e la mititudie delli peccaturi ini qui idurati nel mal far xpo leuo i alto doe lui pinecte chi questo mudo elli se leueno i alto psupbia i le gradecze & ricchecze mun dane Acciocti que loro farrado piu i alto i lo caso sou li daga ma ior screuaczo. Leuo aducha asto anglo la petra molar i alto p buc tarla cio e co maior uelocitate po dice. Et buctola i mar cio e in la amaritudie ifernale dicedocioe i pando & comadado co qsta uelo citate do e con subito & i petuosamite sarra buctata do e nello ifer' no qua cipta grande coe babilloia Cioe la mititudie iniq delly dapnati Nopara aducha ad alcuo mirabile se dio priecte che in gsto mudo li peccaturi & inig siano exaltati pehe gsto e tucto in fo a maior dapnatiõe pehe gnto loro farrado stati ad gsto mudo i piu alto baco el suo caso sarra piu penoso & la soa dapnatioe piu grave & pui misera po dice el psalmo plado de loro. Dum alleua retur & cetera. ET VLTRA IAM NON inucniețur. Cioe a' dir Et da mo inati no farra più trouata. Cioe babilloia da mo in hati cioe dal iudicio finale auanti no farra trouata in lomudone i lo numero delle beatt ne i la soa grandecza & gloria mundana da por chella sarra buctata nello iferno no ne uscra mai como e scripto sapietie secundo. No e agnit' qui fit reuersus ab iferis ET VOX CITHAREDO4 ET MVSICO4 & tibia canétiu & tuba no audietur i ea aplius & ois artifex & ars no iuenietur i te amph? & uox mole no audietur i te amphus & lux hicerne non lu cet tibi âplius & uox spos & spose no audietur ad huci te. Cioe adi re Et uoce de citharidorii & de musici & de quilly che sonano la pi na & tromba non se audira più in essa & omne artefece & omne arte non farra piu trouata in essa & uoce demola non se audirane piu in essa & luce de lucerna non lucera più ad te & uoce de sposo

& de sponsa non sarra più audita in te. Nota ch qui san Ioba/ ni da ad intedere che essendo dapnata babillo a sarra prinata de ome cosolation & gaudio laquale se ha p li strumti de musi ca doe de canto como e cantar leutibiffari & trombe & simily Arumen.Quisti istrumti musicali no se auderando piu in ley. ma audirasse piato & lamto & gridi horribili. Item dice chi ley no sarra piu artefece ne arte pliquali possa scapare glia horrebi le pena ne ache fare penitetia. Ité no ce mola ouero uoce de mo' la da potere macinar lo frumto precosolar el corpo. Ité no sar' raluce de lucerna plaquale lo occhio se possa delectar i alcuna cosa pet la luce es delecteuele allo occhio como e scripto in lo ec/ clesiastico. Pulcrum & delectabile oculis uidere. Item no se aude ra noce ne de sposo ne de sposa i te O mig babilloia Cioe adire el no sarra piu alcuno gaudio che se sole far i le nocze ne de can tare ne anch de acto carnale. Et po tu sarrai sumamente musera senza gaudio & la occasiõe elqueita che seque. QVIA PRIn CIPES TVI ERANT MERCATORES terre quia in uene htiis tuis errauerunt omnes gentes Et in ea lâguis propheta24. & sancto4 inventus est & oium qui interfecty sút in terra. Cioe adire. Per oiche li principi toy erano mercatanty della terra per' che in li uenefitii to y hanno errato tucte le genti & in te estato trouato el sangue delly propheti & delly sancti & de tucty qui lly liqualy sonno staty occision terra. Nota che quy sancto Io banny affegna la occasione della danpnatione de babillonia & dice. Per offcytu danpnata Olbabillonia iniqua perchely prin apy toy erano mercatanty della terra Cioe loro amauano la/ terra piu chel celo & po per la terra cioe per le cose terrene loro banno date & perdute le anime soe & lo celo & le cose celestiale Et per ly praipy toy sonno staty cost facty amatory della ter ra per o con le soy uenefiti doe malefitiy de maly exemply & de peruería doctrina & iniqua tucte le genty hanno errato Cioe de tucte le genty personale anno errato perche in te estato tro uato el sague innocente de prophety & de sacty elquale tu hay. spasomaximamente al tempo de antexpo & de tucty quilli che sonno occisi in terra Cioe in instamente esfuso chiama adio do' mandando uendecta como e scripto. Vox sanguinis fratris tui abel clamat ad me de terra:.

OST HEC AVDIVI Laplin-xix. quali uoce magnam turba24 mita24 i celo dicetiu al la laus & uirtus & gla deo não quia uera & iusta iudi cia eius le quidicauit de meretrice magna q corrupit terram i phitutione fua Cioe adire Da poi gite cose Audim quasi una uoce grande de mitte trobe i celo cti dicea alla Laude gla & untu adio nostro p coli indici soi sono ueri & iusti elquale ha iudicato la meritrice grande lagle ha corropta la terra i la soa fornicatione Nota che in lo predete capto circa la ultima parte lo anglo in duce li sancti ad alegrarse della dapnatione de la meritrice & cita grande de babillonia q in afto caplo in la pri ma parte se mostra el gaudio delli sancti & la laude che loro dan do adro della dapnatione pdecta No adunca che significa la uo ce de multe trombe.cila tromba se usa ad multe cose ad obacte re ad chiamare le genti & cetera Item ad fare festa & alegrecza.& ad gsto modonui i tedemo planoce de mite trombe cio e la noce de mête persone alegre che fando festa Item nota che alla e nom bebreo & no se pote portamte translatare in liqua nostra Ma cer to e che parlare de una grande alegrecza in laude de dio cioe una iocunda laude de dio & tâto e adre alla gto laude adio Ite no co mo el decto de sop p che la meretrice se in tede ecclesia malignati um doe ogregatioe de tucti pessimi dapnati Ité nota co pla for nicatione se in têde la ydolatria & ome altro ptirese da dio & de spregio de dio ouero pecão mortale elquale fo decto fornicatione spirituale como so dechiarato de sopra dice adunca Da poi gste cole ao e sopradecte yo audiui non con lo orecchie ma con la mente quan una uoce grande per grandissima alegrecza & gsta noce era in celo cioe in la ecclesia celestrale che dicea alleluia cioe cato laude adio Laude gloria & uirtute al dionostro cioe lo dyo nostro sia laudato per la nostra creatione gloria per la nostra re deptione & urtu per la nostra glorificatione Queste sonno paro le delli sancti cio e glorificati in celo de poi el finale Iudicio Per cti li udicu soi sonno ueri per che el rende le promesse & iusti per che lui retribuisce ad ciaschuno secundo li soi meriti o pena o gloria elquale dyo ha indicato della meretrice grande doe de babillo nia luy ha Facto Iufto Et uero Iudicio laquale Babillonia ha corropta La Terra cioel La hominy ly qualy HABITANO

i terra i la soa foricatioe cio e in la soa idolatria & i lo sou ptirese da dio p chloro hano despezato dio & hanno segrato eldemonio Et VINDICAVIT sanguine suoru suo24 de maio ei & ite ru dixerut alla Cioe adire Et ha uindicato el sangue delli fui soi delle mane soe & anche dissero alla No eti la pte predete li sa se alegrano & laudano dio p lo sou nero indicio elquale lui farra de babilloia sopdecta Qui acora lorolaudao dio pla ucdecta lagle diofarra plo sangue effuso i instamte delli sui soi pli mani de afta iniq babillota como fo al too delli roani & como bra altoo de anxpo Como esferipto Sanguine buoy suoy ulascet & uidicta tribuet i hostes eoz, cosi disse moyses plado de dio Aduca dice Et ha uedicato doe dio ha uedicato el sangue delli serui soi del mas ni soe ao e delle mai della miq babilloia & pasto alegradose & re dedo gratie adio acora loro diceao alla cioe iocuda laude sia adi o pla nédecta facta. ET FVMVS eil ascedit i secla secloy. Cioe adire Et lo fuo lou ascele i secta secto24 No chel no elmai fu mo senza foco & tato e adre fuo sou doe el foco ouo fuo de babil lois soufes i loi ferno ascese i secla seclos, cioe eternalitte senza fine como escripto ylaya ultimo plado delli dapnati Ignis cozmig extinguet Et xpodixe i lo euaglo Ite i igne eternu plando deili dapnati. ET CECIDERVNT ingintiquor seniores & quatuor afalia & adorauerut deu sedete sup thronu dicetes am. alla Cioe adir Et li uitigetro atichi & li getro aiali se buctaroi tra &adoraro dio elqle sede sop el thro dicedo am alla No ch li xxini atichi se i tendono tucti li patri del uecchio & nouo testamento per che xii.sono li patri antichi del uecchio testamito &.xii.soro li apli patri del nouo testamto pli quactro aiali se i tedono ligetro euaglisti & tucti li doctori & maistri & pdicaturi della doctrià de li quactro enaglii Et co gli maiori se i tedono tucti li altri. Et p o se buctarono i terra coe builiaro natí adio & adoraro dio elgle sede sop el throno al modo che so deo nel quarto caplo Et gsti ad oraro dicedo am alla. Cio e ucramite co looditate ha laudato dio questa parola am elparola hebrea & ha meta significator & no se pote ppamte tullatar i ligua nra Ma tatolona am alla gtoue! ramte sia laude adio. ET VOX DE throno exiut dices lau' de dicte deo não oms fui et? & q timetis deu pulilli & magni.co e adire Et una noce uscio del throno che dicena DIcate lande al'

dio não tucti li bui soi & gli eti teeno dio piccoli & gradi No che p asto throno de dio como so decto nel quarto capto se i tede la ec clesia de dio cio e la ogregatoe delli sa pquesta noce che esce del throno i tedi una exortatioe & amoitioe laquale farra la sca eccl ena dicedo & exortado che tucti laudeno dio de tati biniti ligly dio farra alli soi sui liberadoli de tata pena & uidicado alli delle psecutioi soe & dagandoli eterna beatitudine. ET AVDIVI quali noce tube magne & sicut noce aquarum metazz & sicut no ce toitruu magnozz dicetu alla quoiam regnaunt do? deu?oipo tes gaudeam' & exultem' & dem' glam et. Cioe adire Et audi q si una uoce de troba grande & como uoce de mite acque & como uoce de throni grandi che dicea alla p chi ha regnato el fignore dio não o ipotete alegra oce & extremo & demo gla allui No como fo decto de sop i lo prapio de questo capto co la troba se usa alle feste & cetera. No che dice de mête acque cio e adire uoce de mête ppli como e scripto agmlte ppli mlti Et no chla uoce deli throi spa uenta gli chitado de socto & no quilli chitado de sop DIce adu/ cha Et audiui una uoce de grade troba coe io audiui una grade uoce de festa & de alegrecza Et como uoce de mite acque coe q' sta era uoce de mête ppei & de una gradissima gete liquali brado beatí i celo Et como uoce de throi grandi p questa uoce de alegr ecza facta i celo sci ne hauerrado paura alli cio stando de socto in lo i fero po ctiquella uoce fra como uoce de throni gradi p cti al loro fra uoce horribile Et questa uoce dicea cio e dirra alla cio e io co iocudita do laude adio p chha regnato el signore no dio oipo tente cio e lui ha maifestato el sou regno elquale auanti era occito Et p o alegramõce i la mête gto allaia & exultemo de fora gto al lo corpo & alle laude uocale & demo gla allui ptanti foi bnhtiy ad nui dati. Q VONIAM uenerut nuptie agni & uxor el p' parauit & datu elle ut cohopiat se bissino spledeti candido bissi nu eim iustificatoel le scort Cioe adir cociosia decosa col sono ue unte le nocze del agnello & lasposa soa se e apprecchiata & elli da ta chella se uesta debissió cádido &splédéte elbissió sóno li l'stinca toi del sa.no que sono le nocze dello agnello coe dexpo la uioe fca tra xpo & la buana natura dellegle nocze ppho ada qui diffe Erutduo i care una coe i una care de xpo brado dui cose cioe dio & ho Queste nocze foro pmesse antichamte all ppti. & foro fcep

子子爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷

lo senso della uergene maria & fo spiito el matrimoio qui dio fo uito co la huma natura Et fo comsata la festa i pte el di della a/ scentiõe quando la huma natura co tâto triupho & gaudio i tro i celo & appoco ad poco se ua copiedo le nocze i fine ad tato che tuc ta la eccea de dio laquale e afta sposa fra glificata i celo de recro alhale indicio dice aduca questa e la alegrecza & exultatõe nra p che el sonno uenute le nocze dello agnello cio e xpoi la sposa soa se e apparecchiata doe la eccla soa se esfacta ydonea & degna de e coplata co coli fco sposo como eldio o ipotete & esse ppata co le urtute legle adorna laia troppo piu che nofa lo corpo le ueltimta puose & acciochella sia ba ppata lie stato dato cioe da dio lie stato ocesso chella se uesta de bisso cadido & spledete cioe de uita bona laquale sia cadida doe biaeba p purita & i noceua & spledente p boi exepli & suersatoe honesta. No chel bissio e pano de lino bia chistio elquale se fa i egipto. & declara quo che se i tede plo bistio & dice el bissino sonno le instificator delli sa ligh sonno brachi de tro p puritate & i nocetia & spledidi de fora p boi exepli & sata & ouerfatoe & honestate. Et no chel bissino se fa biachilho & sple' dido plo follo doue el sie mito opso & bactuto con li sa no nego al cador & ípledore della eterna gla se pma no sonnoi asto mu' do peoffi i lo follo della tribulatone po dice san paulo. Opportet nos per metas tribulatoes i trar i regnu dei. ET DIXIT mibi scribe beatt q ad cenam nuptia 4 agni uocati ft. Cioe adire Et dis fime scrui beatt gili liquali sonno chiamati alla cena delle nocze del agnello No che la cena delle nocze dello agnello fignifica la ce lestrale gla laquale fo decta cena per che como de retro lacena no ceresta altro ouiuio cosi de retro quella gla no ceresta altro gau' dio per chi quella se oplisse ome gandio possibile semp heminete & chi fra i quella cena mai no fra caccato fora Ma da cenare de queste nocze dello agnello meti ne sono cacciari como e scripte i lo cuanglo de san matheo Amice quo huc i trasti no habés uestem nuptiale & cetera No aducha chet decenar de retro elgle resta lace na fignifica la gratía baptimale de la presente gratia deretrolaq le resta la cena della superna gla Et no che gli sonno chiamattad qua cena eterna lightonno pdestinati da dio eternalinte dice adu ca san 1051 &diffem cioe lo anglo come mostraua gite cose scriue Beati gli ligli fono chiamati cio e pdestiati da dio alla cena delle

nocze dello agnello cio e de xpo delale agnello & delle soe nocze sopdee se farra una eterna cena ad tucti li electi da dio i la celesti ale gla. ET DIXIemihi becuerba dei uera le. Cioe adire. & dis simejaste parole de dio sono uere Quasi dica aste parole no sono mee parole ma sono parole de dio & posono uere & sono da cre dere p chi sono i fallibile & po sono uere parole da scriuerle in la memoria & ancora i lo libro.ch beatt sono gli chiono chiamati alla cena delle nocze dello agnello xpo no p pdicatoe ma p diui na pdestinatõe. ET CECIDI an pedes et ut adorare eu & du x it mihi uide ne feceris cobaus eim taus sa & frum tuoz, bntiu testimoniu you deu adora Cioe adire Et buctaime i tra auati li pedi soi p deuerlo adorari & distie guarda no fare io so coruo tou & delli frelli toi ligli hano la testimoianza de you adora dio No che san 1051 audedo & i tededo la gla i extiabile & i effabile de la cena sopdecta alla gle lui era chiamato co li altri sa preferire gratie se bucto i terra auati li soi pedi cioe del anglo elgle li par laua padorarlo no como dio ma como maior. Ma lo anglo nol pmise. & disse guarda no far cioe no me adorar pch yo no so tou maiore anch sono obuo tou & delli toi fratelli tucti siamo bui de uno signor aoe you xpo. & po no me adorar ma adora dio ela le solo esso dio se deue adorar como e scripto i lo euaglio. Doium deu tuu adorabis & illi soli suies Vn no chauati lo ad uenimeto de xpo li angli liqu appeuano alli sa se lassauano adorar ma da poi co dio fo facto homo pla dignita & grandecza del homo ela le efacto dio & homo li angli no se lassaro adorare piu dalli hoi pla reueretia de xpo dio & ho elqle essou creator ptato condera la gradissima dignita del hõ. TESTIMONIVM enum you é spus potie. Cioe adire La testumoianza de you espu de potia No ctidice de sop liquali hano testimoianza de ytu xpo & poq el declara dicedo che la testimoianza de you essou de pohezia ci oe adire La testioniaza de ifin lagle ella fede de xpo elipu de p ptila p cti la fede de xpo e pptila delle cose che deueno uenir co/ mo ella fin del ultimo Iudicio & dello agnello sopdecto & tucto q sto el potia della gle sene deue anchora uerificar Ite se pote i ten' dere i afto modo la testioniasa de you espu de posa Cioe ome spu de ppta delli ppti rede testionasa de you doe che lui ejel uero messia promesso da dio in la anticha lege & e uero dio

子子爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷

ET VIDI CELVM APERTVM & ecce equus albus & g sedebat super eum uocabatur sidelis & uerax & cum institua indi cat & pugnat. Cioe adire Et uidi el celo apetto & ecco uno caual lo bianco & collui che fedea sopra de ipo era chiamato fidele & uerace & co institua indica & pugna. Nota che qui parla sancto Tobanni & in le parti sequenti de gsto capitolo della dapnatioe de antexpo & delli soi apostoli particularemete. Et prima come za ofta unione de xpoco lu son exercito apparecchiato per coba êtere contra de antexpo & lo exercito sou. Et prima el descriue xpo ad modo de uno caualero ad cauallo. Nota aducha qui cis el celo fo serrato da poi lo peccato de adam per fine alla paxion de xpo& allora fo aperto alla humana generatione per lo meri to della paxione de xpo bianca & muda senza alcuna macula & brancha perche ella fo tracta dal corpo uergine della gloriofa urgiue maria. Dice aducha Et undi no collo corpo ma con la m. te el celo aperto cio e yo undi la uía da andare in celo per lo meri to della paxione de xpo elquale celo auantí quella paxione era ferrato Et ecco uno cauallo biancho cio e lo corpo uergine o uero la humanita de xpo Et colluy che sedea sopra de ipocioe sopra ofto cauallo era chiamato fidele cio e dio elquale e fidele in le cofe passate lequali per li propheti haura promesse & sidelemente lui li haue ad inplite. Et e uerace cioe in le cose che deueno uenire lequale sarranno senza dubitatione & luy le ad inplera ueramé te & con sustitua sudicara rendendo ad ciascauno le opere soe Et pugna doe bactera contra antexpo & contra tucti li soi immi ci in lo di dello iudicio quando loro sarrando danpnatí allo fo/ co eterno. OCVLI AVTEM EIVS SICVT flamma ignis & in capite eius diademata multa. Cioe adire. Et li occhi soi como hamma de foco & in lo capo suo molte corone. Nota che ly occhi de xpo con liquali el guarda la ecclesia secundo che expo nono li docturi sono li doni dello spirito sancto liquali sono co mo hama de foco per li oditiuni liquale baue in se el foco i ham ma & illumina consuma el rugine & mollifica el duro ferro & sca Ida le cose frede & > solida el luto cosi li domi dello spirito sancto in fiama i lo amore de dio & dello proxumo illumina ad cogno scere el uero & consuma la rugine del peccato & mullifica la du' recza del core & scalda lu homo fredo in ben fare & consolida la

fragilita humana. Quisti sonno li effecti dello spirito sancto Et per o el fo mandato in forma de foco el di della pentecoste. Ité nota che molte corone fignificano molte uictorie o uero premi de molte unctorie cioe multi triumphi. Queste molte corone son no nel capo de xpo perche luy per multi modi haue hauuta unc toria & per o luy e degno de multi triuphi. Et a tante corone qu te sono le uctorie lequali lui faper le mane delli soi fidelissimi serui. Como dice sancto paulo. Non eni sumus sufficientes opera ri aliqd ex nobis set omnis nostra sufficientia ex deo est. HA BENS NOMEN SCRIPTVM q nemonouit nih ipe. Cioe adire. Et hauea uno nome scripto elquale nuno el sa se non lui Nota secundo la expositiõe delli docturi que nome dio &homo lo uero afto nome yous del quale diffe lo apostolo. Deditsibino men q est super omne nomen. Et afto nome cioe dio & homo. alcuno no sa se no luy perche non fo homo may in qta uita ch sapesse ad che modo dio sia facto homo & dio se no luy solo & be che nui sappiamo chel je dio & ho. no per jo nuy intendemo adch modo & per lo no sapemo gsto nome cioe no lo intendemo Ma luy solo omnipotente el sa & intende. ET VESTITVS est ueste aspersa sanguine & uocabatur nomen uerbum dei .Cioe a dire. Et era uestito de uestimto asperso de sangue & era chiama to el nome suo uerbo de dio o uero parola de dio. Nota che p lo uestinto asperso de sangue se intende la carne de xpo lagle allo topo della paxioe soa fo facta aspersa del suo sangue Como disse yfaia propheta uidendo xpoin spirito lui el demando dicendo Quarerubrum est uestimtum tuum Et xporesponde & dice A spersus est saguis super uestrinta mea Dice aducha. Et era coe xpo uestito de uestinta aspersa de sangue coe uestito della carn. laquale fo passionata & l'anguinata del suo sangue. Et era chia mato el nome suo uerbum dei coe parola de dio perche xpole parola de dio patre. Como dice San Iohanni in lo principio del suo euangelio. In principio erat uerbin & cetera. Et poi dice. Et uerbum caro factum est Vnde luy dice questo de xpo chiama' doxpouerbum. ET EXERCITVS QVI SVNT IN ce/ lo sequebant illum in equis albis uestiti bissinum album & mu/ dum. Cioe adire. Et li exerciti liquali sono in celo el sequiuano i caualli bianchi uestiti de bissino bianco & mudo Nota ch si exe

rati liquali sonno in celo sono li ordini delli sancti Como le los ordine delli apostoli lo ordine delli martiri & cetera. Quisti sono dicti exerciti perche tanto e adire exercito como una gran gen te de arme o uero uno campo. A ducha gsti sancta liquali sonno in celo cioe li apostoli & li martiri & confessuri & cetera sono sta ti al mondo ad modo de homini de arme liquali hanno obacti uto per la fede de xpo & hanno obactuto col mondo col demo/ mo & colla propria carne. Et per o habiando loro haunta nicto ria sono in celo & sonno chiamati exerciti liquali sonuo in celo Et gstí sequeuano xpo cio e hando sequito xpo per imitatioe in afto mondo & per o loro el sequeuano in caualli bianchi cio e i corpi mundi de luxuría & de omne fetida carnale liquali corpi como caualli sonno refrenati dalli appetiti dessordinati & sono speronati & flagellati per aspera penitentia. Vestiti de bissino bi ancho & mondo quanto allanima cio e uestiti de inocentia & de gratia & gloria. ET DE ORE IPSIVS PROCEDIT gla duis ex utraq parteacutus ut in ipo percutiat getes & ipe reget eos i urga ferrea.Cioe adire.Et della bocca soa procedeua cortel lo aguezo da luna parte & dallaltra accioche i glo lui feresse tuc te li genti & lui le regera in bacchecta de ferro Nota che gsto cor tello acuto significa la sentetía finale laquale sarra como cortel/ lo acuto elquale penitra cufi quella sententia de xposarra tato acuta chella punira non solamte li corpi ma ella penetrara & puníra laïa & gfto cortello procede cio e procedera dalla bocca de xpo quando lui dirra. Discedite ame maledicti i ignem eterni, qui paratus est diabolo & angeli eius. Accioche in quello cio e cor tello ao e i qua sentetia el feresse tucti li geti ao e gui ligh hauca no uiuuto como gente cioe como pagani &iufideli Etluy cioe xpoli regira cioe li iudicara in bacchecta de ferro cioe in iustitia in flexibile & in reuocabile. Nota che la institua de dio laquale fo fignificata per la bacchecta La eflexibile como ligno de qua to nui sciamo in questa uita & in fine alla fine del mondo si cis ciascuno peccatore la poschiuare & piecare sel nole per la penite tía. Ma in nel finale judicio questa bacchecta sarra de ferro cio e inflexibile & in reuocabile & non potera allora alcuno scaparla. · 'ET IPSE CALCAVIT TORCVLAR uini furoris tre des Croe adire. Et lui calco el torculo del uino del furore della i'

ra de dio Nota che per ofto torculo qui se intende la morte la gle torze & stregne omne persona de asta uita. Et asta morte fo dec ta torculo del uino del furore del ura de dio do e che la morte ue ne sopra la humana natura per lo peccato del primo homo po uene la tra el furore de dio in lo homo Questo torculo cio e gla corporale morte xpo la calco cioe xpo la destrusse quando luy resuscito da morte ad uita el di della pascha. Aduncha se inten de gsto torculo del uino del furore del ira de dio la pena inferna le laquale xpo calcao cio e darra alli peccaturi per lo uino della ira de dio cioeper lo peccato. ET HABET IN FEMORE & in uestimto suo scriptum rex regum & dominus dominantiu Cioe adire. Etiha in lo uestinto suo & in la cossa sua scripto. Re delli Ri & Segnore delli segnori Nota che per lo uestimento de xpo se intende la humanita soa como dice sancto paulo Et habi tu inuentus est ut homo. Per la cossa se pote intendere spirituali ter el corpo de xpo traducto dalla uergine maria laqualefo pro genita dalla semente delli patriarchi Et secundo gsta expositioe lo intellecto e gsto che xpolha in la uestimenta soa cioe in la soa humanitate & in la soa cossa coe in lo corpo suo traducto dalli pitriarchi scripto Re delli Ri & segnore delli signori ave chi cri Ito in quanto homo & secundo ancora el parentato carnale luy Je Re delli Ri & segnore delli signori Item in unaltro modo se pote intendere per la cossa de xpo intendendo del uecchio testa i mento per che della cossa procede la generatioe humana & della uestimenta potemo intedere tucti li sancti del nouo testamto li quali forono como una bella uestimeta ad xpo como le scripto in faia propheta. His ombus uelut uestimento uel ornamto uestieris. In osti aduncha tucti li sancti del uecchio & nouotesta mentoe scripto doe per firmissima fede RE deiRí & segnor del li fignori Vole dir che la fede delli patri del uecchio testamento & li sancti del nouo testameto teneno & confessano fermamente che xpo sia uero dio elquale le universale Re de Ri & segnore de fignum. ET VIDI VNVM AGNELVM STANTEM i sole & clamauit uoce magna dices onibus ambus que uolabat per medium celi. Venite & congregamini ad ce nam magna dei Cioe adire Et uidi uno agnelo che staua nel sole & grido co gra noce dicendo ad tucti li aucelli che nolanano per mezo del celo

Venite & congregetiui alla cena grande de dio. Nota che qfto agnelo significa el collegio delli predicaturi liquali sono tucti à gneli perche tanto e adire angelo qutonuctio & li predicaturi a/ nutiano la sancta scriptura & le parole de dio. Et sono dicti uno per la unita della fede xpiana & della fancta caritate. Per lo fo/ le in multi passi de questo libro se intende el stato suppremo del La ecclesia perche que stato deue essere como sole lucido per gran dissima saentia & doctrina & bona & sancta uita & deue essere caldo per feruore de caritate Questo agnelo che sta nel sole signa fica uno collegio de boni predicaturi liquali farrando de suppre mostato della ecclesia como uescoui & menori chirici Questo an gelo grida cio e gridara in lo ultimo tempo predicando co grade uoce cioe con grande feruore dicendo ad tucti li aucelli che uo/ lano per mezo del celo ao e ad tucti li fideli xpiani liquali fono legeri como aucelli perche loro non hando delle cose terrene & de spreczano el mondo liquali uolano con le ale delle urtute ele uando se da terra quanto al desidero & uolano per mezo el celo per contemplatioe & desiderio delle cose celestiale como faceua sa paulo quando el dice Conversatio nostra in celis est Dice aduca alto angelo ad gli aucelli. Venite coe per fede & deliderio & ogre gatine per caritate alla cena grande de dio cioe alla eterna glo'

ria laquale fo decta cena pche deretro ad quano ce alcuno altro Duinio & je cena grande perche elle eterna & senza fine. Item ella le grande per grandissima in bandissone che sederando in quel la cena cioe per li grandissimi & in exstimabili gaudii liqualy gustarando eternalinte quilli che sarrando ad quella gloriosa ce na de dio delliquali gaudii dice ylaia propheta & Sancto paulo Oculus no uidit nec auris audiuit nec in cor hominis ascendit que preparauit deus diligentibus se Vole dire che quilli gaudii che aspectano alli serui de dioin quella eterna uita sonno tâto in extimabili che core de homo in questa uita non pote prehe dere perche el passa in finita inte omne cosa de gaudio cis so mai uisto co locchi o audito con le orecchie in questa uita. Et in tra le altre cose gaudio de beati si sarra gaudio grandissimo ad ue dere quella pena horrebele delli dapnati confiderando che loro la bandoscampata & fugita. / VT MANDVCETIS carnes re gum & carnes tributo24 & carnes fortum & carnes equoy. & le

dentium in ibis & carnes oium liberorum ac feruozt ac publlo rum ac magnorum. Cio e adire. Accioche uoi manduchete carni de Ri & carne de tribuni & carne de forti & carne de caualli & de quille che sedeno in ipi & carne de tucti le liberi & serui la pic coli & grani. Nota che questo magnare carne de Ri & cetera si gnifica una alegrecza & gaudio della pena & cruciamto delli Ri & cetera. Aduncha ad magnare carne de Reje alegrarse del cruci amento del Re. Et uole dire Sancto Iohani che tra tucte le altre alegreczi & gaudii che hauerrando li beati in uita eterna questo sarra grande cio e ad uedere el cruciamto borrebele delli dapna tí considerado et loro hanno scampata tanta pena & questa cos deratiõe li darra uno grande gaudio. Item loro se alegrarando uedendo la uerissima & certissima institua de dio dellaquale dice lopfalmo. Letabitur iuftus cum uiderit uindictam & cetera no ti che per li Ri se intendeno li maiori signori mundani & per li tribuni se întedono li loro potestati capitanii & altri recturi. Per li forti intendi li caualeri & genti de arme. Per li caualli intendi predicaturi & docturi ecclesiaftici. Per quelli che sedeno inipi se intendeno li prelati maiori della ecclesia. Per li liberi intendi li altri prelati inferuri liquali sonno liberi de colte & faccende delli comuni. Item liberi perche no sonno obligati ad matrimonio.p li serui intendi tusti li mundani de bassa conditiõe Per li piccu li intendi li pouri. Per li grandi li superbi. De tucte queste ge nerationi ne sarrando alcuni nello inferno. Vnde uedendo li bea tí la loro pena & cruciamto loro haueano grandifima alegrecza considerandola loro liberatiõe de tante pene. Item cognoscendo la equissima iustitia de dio & per oche li beati sarrando in eterna gloria de dio se alegrarando del cruciameto delli dapnati per o dice che elli magnarando la carne cio e adire bauerrando alegre cza della soa pena. Cusi chiaramte disse dio ad ysaia ppheta i la fin della soa pphezia plado delli beati. Egredietur & uidebutca dauera uiroz, qui preuaricati funt in me & erunt uf q adiotieta tem uisionis omnis carnis . | ET VIDI BESTIAM ETre ges terre & exercitus eou, congregatos ad faciedum preliu cu Illo qui sedebat in equo & cum exercitu eius. Cioe adire. Et uidi la bestia & li Rí della terra & li exercití soi congregatí ad fare bactaglia con quello che sedea sopra el cauallo & con lo exer

cito suo. Nota che desopra sacto Iohanni puse xpo sopra uno ca uallo bianco con lo sou exercito cio e con la soa gente de arme Qui el pone antexpo bestiale dallaltra parte con losou exercito elquale sarra per conbactere contra xpo allultimo tempo cioe 3 li serui de xpo & contra lu nome suo Nota aduncha che per la be stia se intende antexpo bestiale & crudele Per li Ri della terra se intende li principi & recturi della terra cioe del mundo liquali tucti in quel tempo tenerado co atexpo. Et antexpo co gfti & co tucti li soi sequaci conbactera con quello che sedeua sopra el cauallo bianco cioe contra xpo delquale fo decto desopra. Dice aduncha & undi la bestua cio e untisi antexpo bestiale & li Ri del la terra cioe li principi mundani liquali sequerando antexpo & li exerciti for cioe tucti li foi sequaci congregati ad fare bacta glia tucti quisti in quel tempo se adunarando ad fare bactallia & conbacterando con quello che sedeua sopra lo cauallo biaco cioe con xpo elquale sede sopra el corpo uergine como sopra u no cauallo bianco & con lo exercito suo coe quisti farrando ba chaglia contra xpo & contra li serui soi ad modo che estato ex posto desopra in multi passi Ma pure el sarra sconsisto atecristo & la gente soa & perso dice sequendo. ET APPREHEZA E bestia & cum illa pseudo propheta qui fecitsigna cora ipa quis seduxit eos qui acceperant caratherem bestie & qui adorauerat maginem eius. Cioe adire Et fo presa la bestia & con essa lofal zo propheta elquale fece miraculi dauanti alley con liquali el sedussi qui che recenectoro el caracthere della bestia & quilli cti adorarola ymagine soa. Nota che per questa bestia se intende à texpo como fo decto desopra in multi passi per lo falzo prophe ta se intende lo collegio delli apostoli de antexpo ligli propheta rando falzamte predicando & prenunctiando che li serui de âte xpo sarrando beatí & glli de xpo sarrando dapnati. Ma questa prophezia farra falza & per lo quello collegio delli apostoli de à' texpo fo decto falzo probeta elquale fece doe farra miraculima el farra cose marauegliose legle se pono far p opera del demonio Quista miraculi coc queste cose maraueghose questo falzo pro pheta farra auanti antexpo cioe in nome de antexpo con ligh miraculi el sedusse cio e in gando o uero ingannara quilli chere ceuerando cio e quille che hiuerrando receuuto el caracthere del

la bestía doe la fede de antexpo & quilli che adoraro doe co ha uerrando adorata la ymagine soa cioe de antexpo dellaquale ymagine fo decto de soprain multi passi. Questo aduncha pro pheta falzo & la bestia sono prisi doe sarrando scoficti da cristo che sede sopra el cauallo bianco co lo exercito suo. Sacto Iohani parla qui al modo che se sole cobactere che prima se apparecchia no li exerciti dalluna parte & dallaltra per cobactere & poi con' bacteno una delle parte file sconficta & glli della parte sconfic ta sono morti & prisi Cusi dice qui Sancto Iohanni cti quasi ad questo modo sarra xpo & lo exercito sou da una parte | & antecri sto con lo exercito sou dallaltra per conbactere contra xpo &m. fine della bactallia farra preso antexpo umo & lo soufalzo pro pheta & cun uiui sarrando buctati nello inferno & tucta laltra gente soa sarra morta & cccia in gladio della sententia laquale deue procedere della bocca de xpo & perio dice. VIVI MIS SI SVNT HII DVO IN stagnum agnis ardetis sulfure &ce ten occisi sut in gladio sedentis super equum qui procedit de or ipus. Cioe adire glti dui fono buctata uim in lo laco de foco ar dente con solfo & li altri sono occisi in gladio de collui che sede sopra el cauallo elquale procede della bocca soa. Nota cti quistí dui doe antexpo bestiale & lo falzo propheta doe el collegio del soi apostoli quisti dui sono buctati uiui nel laco del foco ardete cioe adir gfti dui frado buctati uiui nel foco del inferno ardente del solfo. Nota qui che antexpo non andara uiuo allo inferno ne anche li soi apostoli Ma sancto Iobanni parla qui in questo modo per dare ad intedere che subito atexpo senza ferita alcuna morera per commadamto de xpo & per quello lui subito sarra i lo inferno & tucti li soi apostoli & perche questo sarra subito ap' parera chillo sia uiuo & senza morte lui & li soi seguaci siano buc tati in lo inferno. Ité perche loro peccarado per propria malitia i per lo portarando maiore & piu aspera pena & per lo dice che ui ' m elli serrando buctati in lo inferno. Sancto Iohanni parla qui ad modo che se cobacte che essendo xpo ad cauallo con lo suo ex eráto da una parte como esfato decto & antexpoco lo suo exer cito dalaltra conbactendo el sarra sconsicto do e atexpo. Et sarra preso uiuo lui & lo falzo propheta & quisti dui unui in uno subi to farrando buctati in lo laco del foco ardente del folfo cioe dello

inferno & li altri cioe tusti li soi seguaci de antexposarrando oc afi in gladio de collui che sede sopra el cauallo elquale gladio procede dalla bocca soa. Questo e la sententia de xpo laquale u' scira dalla bocca soa i lo finale indicio delquale gladio disse iob. fugite aface gladii delquale gladio estato assa decto desopra. ET OMNES AVES SATURATE SUNT carnibus eoz. Cioe adire Et tucti li aucelli sonno saturati delle carne soe. No ta che sancto Iohanni parla qui ad modo che se fa quando le sco ficta una gente de arme & multi mora sono remasti in campo! le carni delliquali magnano li aucelli Ad questo modo essendo factolo iudicio finale in logle farra scoficto antexpo & lo exerci to sou & sarrando tucti morti con gladio della sentetia che usci ra della bocca de you xpo li aucelli del celo cioe li sancti ligeri ad modo de ucelli senza alcuno peso de peccato co le ale delle ui route sonno satiati do l'arrando satiati & pasauti delle carne de quilli doe delle carne delli dapnati Vole dire che li sancti uede do la pena & lo cruciamto delli dapnati se alegrarando & hauer rando de cio grande gaudio & de questo gaudio loro se satuaran do non che perio li sacti del celo se alegrano dei male & della pe na delli dapnati absolute. Ma loro se alegrarando considerado che loro hanno scampato tanto pericolo. Item se alegrarando ui dendo quella pena effere inflicta secundo la diuma institua inla quale quilli sancti cusi consirmati che non poterado uolere ne desiderare altrose non quello che sarra coforme alla diuma iu Attia & per 10 el patre no se tribulara anche se alegra uedendo el figholo proprio in la pena infernale & cosi sarra delli altri pare Calz. yy. ti & amici:. '

T VIDI AGNELVM DESCENDENTEM de celo habentem clauem abissi & catenam magnam i manu sua & apprehedit draconem serpente anticu q est diabolus & sathanas & ligauit eum per annosmil le & misit eum in abissum & clausit super ipum & si gnauit Cioe adire. Et uidi uno agnelo chi descendeua del celoch hauea la chiaue dello abisso & una catena grande in la manosu a & prese el dracone serpente antico elquale e eldiabolo & sathanas & legolo per milli anni & buctolo in lo abisso & serro sopra de quello & signolo. Nota che circa la sine del precedente capito

lo lancto Iohini ha parlato della dapnatiõe de antexpo & della soa conpagnia. Qui inosto capitolo psente parla della dapnatioe del demonio maiore elqle a nome el diabolo & sathanas. Adu tha nota the per questo angelo se intende x60 elquale secundo ylara propheta fo chiamato. Magni consilii agnelus Questo a gelo descese de celo quando dalla exellentia della manestate di uina lui apparse al mondo uestito de carne nostra. Como dice sa ctopaulo Et habitu inuctus ut homo Questo angelo cio e crito ha la chiaue dello habisso cio e lui la la possanza de potere serrare & aprire lo abisso do e lo inferno ad chi el uole & ha una grande cathena in mano Per ofta cathena grande intendi una gran pof Sanza de legare & de strengere omne urtute & possanza inferio re Questo angelo do expo prese lo draco al tempo della soa paxi one habiando hauuta dello inctoriain quanto homo. Nota ct lo demonio maiore cio e lo afero fo desto dracone p la soa deus ratioe insatiabele. Et so decto serpente per la soa astutia & per chi in forma de serpente apparse alla nostra prima matre Eua. Ite fo decto antico per la longa consuetudine de temtare. Item fo decto diabolo quali deorium fluens perche el cadecte da celoin terra. Item fo decto satisanas. Cio e aduersario perche lui le aduer fario & contra ad omne bene. Questo dracone & cetera. Cio el dimonio Lo angelo sopradecto doe xpo lo lego co la catena so pradecto che lui hauea in mano. Nota che questo legare fignisi ca el refrenare la possanza del demonio. Vnde auanti la paxiõe de xpo per li peccati delli homini del modo el dimonio hauca gran poffanza sopra de loro. Et per oli faceuano molte maraue' llie. Vade li demonistauanonelli ydoh & parlauano ad quilly che lo adorauano & faceuano cose mirabele per lequale ingana uano li homini del mondo Ma effendo uento el demonio da cri sto per lo merito della sua paxioe dui lo lego cio e li restreze la sca possanza si che non po fare quelle cose che faccua in prima & che non possa nocere & ingannare como per auanti lui faceua & per che questa so a possanza je restrecta per jo dice che lo lego per mil h anni. De quisti milli anni sono duy oppiniuni. Alcuni dico no che per quisti milli anni se intende tusto el tempo dalla paxi one de xpo per fine al tempo de antexpo. Et ben che sia gia pas Sato piu de milli anni & trecento non demeno dice chi qelto tepo

non longera alli duy milia anni & perio remanera pur unomi gliaro de anni. Aduega che ultra mille fia alcuno centenaro per che no farra piu migliara de anni che uno. Item alcuni altri co siderando pur soctilemete al mio indicio dico che realinte tra la ligatione sopradecta del demonio in fine ad antexpojo ucro i fin chel demonio ferra dellegato sonno solamente milli anni & questo dissero che ben chel fosse legato al tempo della paxione de xponofo polin tucto como li estato da por Etje alpresente ue rbi gratia. Al tempo de nerone inperatore da poi la paxione de xpo sumone mago per operatione del demoniofece molte mara uellie como appare in la legenda de lancto paulo & pietro. Vn' de lui fece che in quel tépo le statue de pietra redeuano à parla uano & faceano etiadio uenire troni orribili & parea che relufci tasse mora & cetera. Vnde el demonio facea tucte qste operatioe lequale lui non hauerria potate fare se ello fosse st ito legato in quel tepo. Ma dapor la naturita de xpo arca anni quaetroccio da ualete inperatore elquale fo lo ultimo inperatore che periego el nome de xpo & la ecclesia soa da por la morte de quello inpe ratore nalete el folegato complitamte el demonio. Aducha le aundo questa exposiçõe quisti milli anni comzarono deretro la morte de quello imperatore ualente elquale fo deretro ad xpo anni quactroceto & qualche cosa piu Dice aducha che habiado xpolegato el dimomo do e babiando refrenata la possanza soa al modo sopradecto lui lo bucto in lo abisso coe in lo inferno & serro ao e lu li tolze la possanza de usare fora de quella sente tía & fignolo cio e figillo & occulto el tepo del suo apermito. VT NON SEDVCAT AMPLIVS gentes donecconfumentur mille anni Cioe adire accioche no ingande piule genti infin ad tanto chel se splesse milli anni Nota che questa e la occasione p laquale xpo angelo sopradecto lego el dracone coe el demonio maiore accioche no inganne & seduca dalla bona uia piu li ge/ tí del modo como era usato ad fare. Et per questo appare chel no fomai legato complitamte se non quando el cesso de so ducere lo uero ingandare le genti & de mouer le del nome de xpo & li imperaturi contra el nome sancto de xpo & contra la ecclesia & la fede xpiana. POST HEC OPORTET EVM SOLVI modico tempore Cioe adire Et da poi questo el bisogna che sia

desaolto in poco tempo. Nota como e decto desopra che cosa le ad effere legato el draco sopradecto perche cus se intende eldes ligare perche li sarra renduta un poco de tempo la so a possanza Laquale farra stata strecta milli anni. Et questo del legare farra tolto circa el tempo de antexpo & auanti como fo decto nel no/ no capitolo arca el prinapio. Ma quando el farra questo no cre do chel sia homo in asto modo chel sappia per lo dice che lo an gelo lego el draco & buctolo in lo abisso & serrolo & signolo aoe occulto el tempo in loquale sarra aperto. Ma nui potemo ben dir chel sarra descrolto in questo centonaro che uene croe deretromi Ul & quoctrocento cio e in lo quinto centonaro che uene cio e de retromille quactroceto cio elo quinto centonaro. Ma inquale à no nui non sapemo perche le le fignato cioe occulto anuy. ET VIDI SEDES ET SEDERVNT super eas & indicin datum est illis Cioe adire. Et ui di sedie & sederono sopra de esse & ad q Ui fo dato el judicio. Not i che da por che sancto Ioham ha dec' cto della legatione del demonio auanti che dica della soa dap n mio finale el pone qui el fructo ave el bene che e seguito per la legatione del demonio. Nota aducha cheper la sedia sopra Liquale se sede qui se intende li subditi & inferiuri sopra liquali li prelati maiori sedeno regedo & soprastando de obedire alli soi maiori O uero molte sedie cio e molte ecclesie almodo che se dice della ecdefia lo uero della sedia de roma che significa una cosa medelma. Esfendo aducha legato el draco cioe el demomo Sacto Iohanni uede doe intese che lera concessa liberta & reginto alla ecclesia de xpo. & per o dice chel uede sedie cioe molte ecclesie p lo modo & sedeano sopra de esse Cioe li uiscoui & prelati maio ri piáficamete sedeano sopra le sedie soe da poi chel draco fo lega to elquale auati no li lassaua sedere comouendo contra de loro la gente & prinapi del modo Et ad quilli doe uiscoui & prelati della ecdeha de xpo fo dato iudicio cioe fo ad quilli concesso da dio che loro potessero sedere pacificamte sopra le soe ecclesie Et potessero indicare & fare indico spirituale legado & solvendo co mo xpo hauca decto ali apostoli dicedo. Quozi remiseritis pecca ta remoctuntur eis & quoy retinucritis retenta sunt. ET VI DI ANIMAS DECOLLATORVM propter testimonium ybu & propter uerbum dei & qui no adorauerut beltiam negi

ymaginem eius nec acceperunt caractherem eius in frontibus aut in manibus suis & uisserunt & regnauerunt cum xpo mille annis. Cioe adire & uidi le anime de quilli che sonno stati decol latí per la testimomanza de you & per la parola de dio & de gl li liquali no adorarono la bestia & la ymagine soa & non receue ctoro el caracthere sou in la fronte jo uero in lemane soe & ui uectoro & regnarono con xpomilli anni. Nota che xpole dio & homo & quanto homo lui ha nome you & quanto dio lui ano me uerbum dei La testimonianza de you & la parola de dio e la fede per laquale nuy testimoniamo confessando che xpole ue ro dio & uero homo Et per questa testimonianza doe per qsta fede multi martiri sonostati decollati doe morti o uero li je sta/ to talliato el collo Dice aducha sacto Iohanni che da poi chello draco fo legato como e decto li prelati della eccleha sedero paci ficamte ad indicare sopra le sedie soe per tucto questo tempo de mille anni. Et uidi le anime delli martin liquali el demonio aua ti che fosse legato hauea facti occidere lequale anime deueno es sere in celo & li umere & regnare con xpo mille anni ao e tucto el tempo in fine alla fine del mondo & allora quelle anime rece uerando li corpi loro proprii & sarrando coplitamte beati. Vnde el dice Et uidi le anime de quilli liquali sono stati decollati cioe morti per la testimonianza de you & per la parola de dio cioe per la parola de xpoldicendo che xpo file dio & homo solamete Vidi le anime de quilli liquali non banno adorata la bestin cio le antexpoper imitatione & la ymagine soa cioe li soi apostoli li qualifarrando como ymagine soa & similitudine della malitia Et quilli che non receuectoro el caracthere sou cioe la fede soa infronte cioe in manifesta confexioe o uero in le mane cioe in le operatione Vnde le anime de quisti sopradicte uissero in questo modoper gratia & in lo altro uiuino in celo per gloria & regnaro coxpomilli ani cioe culi umerado co xpo i celoi gla in fine al la fine del modo & poi recenerando li corpi soi co liquali loro b rando in piu gloria & maiore beatitudine . CETERI MOR TVO24 NON VIXERVNT DONEC comfumarentur mil le anni Cioe adire Et li altri morti no uissero in fine ad tanto ch se coplisce milli anni. Nota che li altri morti cioe li altri de sop dicti liquali no sono morti per lo nome de xpo & no sonno sta

ti martiri de xpoma sono stata de antexpo ben che antexpo no fia ancora uenuto anche quilli liquali fonno contrarii alla lege & dostrina de xpo sonno imitaturi de antexpo che aduenca ciò no adoreno la bestia anche lo ro hanno el carathere della bestia inle mane doe in le operationi. Le anime aduchi de gsti mor' ti sopradicti no uissero i celo i stato de gratia ne de gloria como le anime delli martiri sopradicti. Nota che lanima de ciascuno le immortale & sempri mucrando in gloria in celo con xpo.Ma le anime delli altri mora sopradicti starrando in lo inferno i pe na & tormento & quello stato fo decto morte & no uita. Dice a d incha & li altri morti dalli sopradicti no uissero doe no uiue rado per fine ad tanto che se complisce milli anni coe in fin alla fine del modo o uero in fine ad quello tempo loro farrando cuit mortinello in ferno Et poi queste anime receuerando li proprii co pi & no mancara per lo la pena soa acti la accrescera forumte per che senterado la pena in laia & in lo corpo. HECEST KE SVRRECTIO FRIMA. Cioe adire Questa le la resurrection prima Nota chel draco fue legato como je itato decto & che li sa At mueno in questo mondo in stato de gratia & da poi la mor te corporale loroniuerandoin celo con xpo in stato de gla ana ti chel se faccia la resurrectione generale. Questa fo decta la rest rrectione prima. Ma la secunda sarra quando lanima sarra con ionta con esso corpo in la eterna gloria. Nota che sancto Ionani fa mentione de du morti & de duy resurrectioni. La prima mo rte je quando laia je in peccato mortale & con quello ua alloin ferno La secunda morte je quando laia insemi col corpo sarra da poi in loinferno Cusi so dui resurrectioni La prima je quado 1 via ume in stato de gratia & co quella gratia na in celo la secu! da resurrectioe le quando lanima col corpo sarra in la eterna gla BEATVS ET SANCTVS Q VI babet partem in refurreu one prima in his fecunda mors no habet potetatem fet count l'icerdotes dei & xpi eius & regnabut cum deo mille anis Cioe adire Beato & sancto collui che ha parte in la resurrectione pina un quiste la morte secunda no ba possanza ma sarrando sacerdo ti de dio & de xpo sou & regnarando co xpo milli anni. Nota cti firra beato colluy che ba parte in la refurrectioe prima & je bea to per che lui ha la beautudine della aïa & e sancto do e securo

de hauere quella beatudine eterna in anima & corpo & in gfti che sonno in la resurrectione pruna la morte secuda cio la eter na dapnatione del corpo & dellanima noniha possanza & decio loro sonno securi ma sarrando in celo sacerdoti de dio & de xpo cioe cantarando adio laude de tanta gratia & gloria & reguara do co xpo ad questo modo milli anni doe in fine alla refurrecti one generale & pure da poi no mancarando de regnare anche regnarando piu perfectamte in anima & in corpo. 'ET CVM CONSVMATI FVERINT mille anni soluetur sathanas de carcere suo & exibit & seducet gentes qui sut super quatuor an gulos terre gog & magog & congregabit eos in prelium quo4. numerus est sicut arena marís. Cioe adire Et quando el sarrado compliti milli anni se descioghera sathanas della prescioe & usa ra fora & seducera tucti li genti liquali sono sopre le quactro ca tuni della terra gog & magog & si li congregara in bactaglia delliquali lo numero e como la rena del mare Nota cti quado el sarrando compliti milli anni ao equando sarra o plito tucto el tempo determinato da dio dalla paxione de xpo in fine ad p so al tempo de antexpo el sarra desciolto sathanas cio e lo demo nioluafero draco sopradecto ave glie sarra renduta la soa pos lanza laquale era stata restrecta &rendendoli quella possanza p ma el farra desciolto dalla soa presciõe coe da questa strectecza Et ingandara li genti del mondo con tucta la soa possaza per duy rasciuni Prima perche el sarra stato strecto tanto tempo Vn de luy uorra restaurare ad soa possa quello che lui hauerra pso La secunda e perche luy sapera che hauerra poco tempo da pote re faremale per o el farra tanto la soa possa quanto glie sarra p' messo & ingadara li genti che sonno sopra li quaetro parti della terra Comole Leuate ponente Aglone & Austro. Nota coluino ingandara tucta la gente ma de tucti ligenti alcuni delliquali genti ingannate sonno decte gog & magog. Nota qui che de q fte genti gog & magog sonno diuerse oppimum. Alcum dico no che quisti genti sono tribi delli figlioli de ysrael liquali sono in le parte de leuante oltra monte caspii & sonno inclusi dentro in quilli munti per si facto modo che no possono uenir de qua Ma al tempo de antexpo el demonio che sarra desciolto & haue rra la possanza grande aprera quilli monti & farralli uentre in

Icrusatem & receuerando atexpo como suo uero messia & dice co questi genti sonno inumerabili Alcuni altri dicono che gsti gen ti gog & magog sonno gëti liquali altre uolte destrussero ytalia Et questa openio e falza Alcum dicono chel se deue tollere giti duy nome gog & magog fecundo la sua determinatioe & quite duy tanto in porta prima gog quanto tecto Magog quato de' tecto tecto e adire coperto detecto descoperto Et intedendo ad / questo modo e adure chel demonio ingandara li genti de tucto el modo & farralli uentre contra la fede de xpo Et alcum uene rado prima liquali farrando gog esoe coperti & quisti farrando beretici liquali forono fignati per le cauallete che usaro del fum. de quella fornace della quale fo decto delopra in lo nonu caplo Ité uenerando li genti che sarrando decte magog cio e disco per tí & quistí sarrando al tempo de antexpolliquali descopertamte persequitarando el nome de xposta fede & la ecclesia de cristo & ad questo modo se intende gog & magog. Ma sancto agustino capto uigesimo de ciutate dei dice che afto nome gog che le adir tucta la copagnia delli peccaturi liquali sonno tecto o uero casa del demonio Et questo nome magog che e adire detecto ligni fica el demonio elquale le detecto cioe de questa casa so pradecta Aducha gog chele adire tectolo uero casa & magog chele adire detecto fignifica el demonio & tucta la copagnia delli iniqui li quali tusti insemi sarrando contra el nome de xpo Et benche q sta expositione de sacto agustino sia bona & uera anche quella che le scripta auati me prace pru. Croe che li homini seducerando li genti contra la eccleha de xpo. Alcuni doe li primi farrando gog doe coperti heretici Alcuni de poi serrando magog doe di scoperti & manifesti persecuturi della ecclesia de xpo Aduncha el demonio ingandara alcuni che serrando magog cio e manife sti mimici de xpo como li indei. Alcum sarrando gog doe occul ti inimia della fede xpiana como sonno li falzi cristiani & con grearalli in bactaglia no in uno loco ma in uno uolere contra la fede xpiana delliquali el numero e como la rena del mar lagle le i numerabile & cusi sarrando gli inumerabili . ET ASCE NDERVNT SVPER latitudine terre & arcuierune castra saco rum & ciuitatem dilectam. Cioc adre Et ascendero sopra la lar gecza della terra & arcundaro li castelli delli sancti & la apta di

lecta. Nota qui che per li castelli delli sancti se intende la ogre tiõe delli boni xpiani liquali sarrando sirmissimi in la fede de xpo ad modo deforti castelli. Et sarrando armati de urrtute ma ximainte de fortecza & de pacietia. Nota che per la cipta dilecta se intende la sancta eccleha cioe tucta la multitudine delli fide li cristiani & ueri serui de dio Dice aducha che quisti genti gog & magog liquali sarrando dal demonio ingandate ascenderado coe sallerando per superbia & altecza de segnoria del modo laq le sarra in quel tempo in le mane soe. Ad questo modo ascende rando sopra la largecza della terra doe per tucto el modo se dif funderado contra la ecclesia de xpolaquale in quel tempo sarra diffusa per tucto el modo. Et circundarono coe circundarado li castelli delli sancti & la cipta dilecta cioe loro cobacterado con tra li sancti cio e contra li fideli cristiani & cotra la Cipta dilec ta cioe contra la ecclesia de xpo Sancto Iobani parla qui ad mo do che fa uno exercito quando el ua contra una Cipta & contra ti soi castelli circundano ad che modo possano tollere alcuno ca stello & intrare inquella Cipta Cusi farrando gsti contra la ec delia & cotra li sancti firmi como castelli ma pur loro no uence rando per quello che seque. 'ET DESCENDIT IGNIS A' deo de celo & deuorauitillos. Cioe adire Et descese el foco da dio da celo & deuorarili. Nota qui che per lo foco li docturi intendo no el furore elquale subito descendera sopra antexpo & occide' rallo elgle effedo morto glli geti gog &magog subito sarrado di sfactimancado el caposon & uededosi essere beffatt da luy elgle li daua ad intendere chel era dio. Item secundo alcuni quello su rore de dio sopra de antexpo sarra como foco ad modo de una sagecta de trono descennera de celo & subito lo occidira conuer tédolo in carbum & cenere. I tem nota per questo foco se intéde lo foco dello inferno elquale deuorara el genti sopradecti Como dice el pfalmo Ignis ante iom precedet & infiamabit incircuitu inimicos erus. ET DIABOLVS Q VI ILLOS SEDVCE bat missus est in stagnu ignis & sulfuris ubi & bestia & pseudo propheta cruciabuntur die ac nocte în secula seculoz. Cioe adir Et lo diabolo elquale seducea quilli fo buctato nel laco de foco de solfo doue la bestía & lo falzo propheta sarrando cruciati dy &nocte in secula seculo21. Nota che qui pone San Iobâni la da

natione finale del demonio & dice eldiabolo cio e lo cifero el che i gannaua cioe le genti sopradecte fo buctato cioe sarra buctato m lo laco del foco & del solfure. Cioe nello inferno doue le lardor del foco & fetore de sulfure. Doue la bestia cioe antexpo & lo fal zo propheta cioe lo collegio delli soi falzi apostoli sarrando cruca ati dy & nocte cioe continuamte senza numero & reposo in secta seculo24 am. Cioe sempri senza fine. ET VIDI TRONVm magnum & candidu & sedentem super eum a cuius cospectusu git terra & celum & locus no est inventus ab eis Cioe adire. Et uidi uno trono grade & candido & coltuy che sedea sopra allodal cuy ospecto fugi la terra & lo celo & loco no fo trouato da loro Nota che da poi che Sancto Iohanni in la parte desopra ha par lato della miqua babilloma & del capo fou antexpo & del fal zo propheta cioe del collegio imquo delli apostoli de antexpo & mo ultimo ne la decto della dapnatioe del capo & principio de tucti li mali aoc del dracolo afero Qui parla della dapnation umuersale de tucti uiui & morti laquale sarrain lo finale iudi cio. Nota aducha chel trono essedia indiciaria & reale & significa la sancta ecclesia de xpo sopra laquale luy sede per regimto & e questo trono grande per la grande auctoritate & uirtute delli sancti & per la grande multitudine & le candida doe bianca per la munditia de omne macula de peccato & le bianca per lo cado re della significatioe delli corpi & delle anime Et uidi colluy ch sedea in quel trono doe sopra la ecclesia triufante elquale e cri sto maximamte quando uerra ad iudicare el modo dal cuy con specto la terra fugio Nota secundo li docturi Et sacto paulo ad corrinthios. Capitolo. sexto Preteribit figura huius mudi Ch ue nedo el foco grandissimo sopra la terra auanti el finale Iudicio La terra per quello foco & per la uoluta de dio se mutara in al tra figura remanedo per o la propria substantia ma sarra una terra ad modo de uetro senza infango & senza poluere & no piu acta ad generare cola ueruna Cuh se mutara lo aere elquala sar ra senza nebule chiaro & soctilissimo elquale aere so decto celo Como dice el psalmo Volucres celi idest aeris. Et per lo dice dal cui cospecto la terra fugio & lo celo. Cio e dal cospecto de cristo La terra fugio quando alla prima forma sua fugio doe fugera & per lo simile el celo cio e lo aere al modo decto & loco no fo tro

nato da loro Cioe la terra & lo aere al modo decto no tronarado loco cioe in quella forma prima. Ma trouarando loco bene in q Ha altra forma noua. ET VIDI MORTVOS MAGNOS & pulillos stantes in cospectu troni & libri aperti sunt & alius li ber apertus est qui est uite & rudicati sunt mortuy ex hisque scripta erant in libris secundum opera sua. Cioe adire. Et uidi li morte grande & picculi che stauano en cospecto del trono & li le bri forono aperti & uno altro libro fo aperto che je de uita & fo' rono iudicati li morti de quelle cose che erano scripte nelli libri secundo le opere soe Nota che la cosactia de ciascumo e uno li bro iloquale sono scripte tucti libem &hmali che loro haueno fa cti. Et quisti libri sonno tanti quanti sonno li homini perche cia sanoiba el suo libro distento dalla altri Item lie uno altro libro elquale fo decto libro de uita Et questoje la predistinatione diui na & la plaentia & i aftolibro sonno scripti tucti che mai foro no & farrando líquali dio ha preuedutí eternalmte ad uita eter/ na. Et alfinal iudicio ciascuno sarra iudicato secundo el suo libro Dice aduncha & uidi Cioe intifili morti cioe dellanima & del corpo grandi & picculi cio e tucti liquali stauano cio e starrando resuscitati colli corpi proprii. Et in cospecto del trono cioe in co specto del udice xpo & delli sancti soi Et li libri forono aperti liquali sonno serrati al presente cio e le coscientie de tucti li dap nati sarrando aperte & manifeste ad tucti. & li peccati ligli stado al presente occulti in quel temposarrando manifesti. Et como nel libro aperto omne homo pote legere cusi li peccati de ciascu no peccator one ho legera & undera chiaramte Et de gsti libri parla daniele propheta sexto capitolo Iudicium sedit & libri ap ti sunt coram eo Esunaltro libro fo aperto cheje de uita questo libro e la predestinatioe diuna laquale al presente e occulta ad nuy main quel tempo farra aperta & porrasse legere in questo libroin loquale tucti quilli che sonno li scripti sarrando predesti nati ad uita eterna. Et per 10 el fo decto libro de uita Et foronoiu dicati li morti cio e li dapnati de quelle cose che hauerrando scri pte nelli libri ave farrando iudicati dellanima et dello corpo de quilli peccati liquali sonno scripti in li libri cioe secundo le oper soe Et pertanto in fine che lo homo e in questa uita faccia si chel no fia de questo numero del quale parla qui san Iohanm inspi

rato dallo spirito sancto. ET DEDIT MARE mortuos q in eo erant & mors et infernus dederunt mortuos suos qui in ipis erant & iudicatum est de singulis secundu opera sua. Cioe adtre Et lomare delli morti che erano in luy & la morte & loin ferno derono li morti soi liquali erano in loro & fo indicato de ciascuno secundo le opere soe. Nota che no solamte sarrando udi cati quilli peccaturi del tempo ultimo ma etiadio tucti quilli che fonno stati dal principio del modolo che hanomorti in mario/ in foco o un ciascuno altro loco al modo dio li farra resuscitare co li proprii corpi Et per lo dice che no solamente la terra in laqua le sonno le sepulture darra li morti soi ma etiamdio lo mar i lo quale no le sepultura darra li morti sor doe li corpi delli morti che sonno inipo Questo e quanto al corpo. Ma quanto allaia La morte cioe lo demonio darra li soi morti. Et nota chel deo' mo fo decto morte perche per luy uene la morte Como dice la scriptura Inuidia diaboli mors introiuit in orbem terrazi- per o dice. Et la morte cioe el demonio & lo infernoliquali reteneno le anime delli dapnati Quisti dectero cioe darrando li morti soi cioe le anime delli morti liquali erano in loro & fo iudicato cia scuno secundo le opere soe | ET MORS ET INFERNVS missi sunt in stagnu ignis Hec mors secunda est & quicunque no est inuentus in libro uite scriptus missus est in stagnu ignis Hecmors secunda est stagnu ignis. Cioe adire & lo inferno &la morte forono buctati in lo laco del foco & questa e la morte se cunda & chi no le trouato scripto in lo libro della uita fo bucta to in lo laco del foco. Nota lo inferno ie loco obscuro & profundo & le habitacolo del demonio & per questo inferno intendemo tu/ cta la multitudine delli dapnati liquali farrando profundi in malitia obscuri senza luce de gratia & sarrando habitacto dello demonio auctore della morte & tucta la copagnia delli demo mul Et per lo dice che facto lo indicio lo inferno. Cio e tucta la mul ntudine delli demonia sonno buctati doe sarrando buctati in lo laco del foco cioe in lo foco eternale. Et questa je la morte cioe la dapnatiõe & pena dellaia & del corpo inhem. Nota qui che la prima morte e lo peccato mortale per lo quale la uita nostra Cioe dio se parte da nuy. Como dice ysaia propheta. Inigtates nostre diniserunt intra nos & deum noitrum. La secunda morte

pe lo supplicio eterno per lo quale la a & lo corpo se sepera dalla gloria eterna. Et per lo disse ysaia propheta Tollatur impius ne ui deat gloriam dei. Et cocludendo dice San Iohanni che ciascuo che no se retrouato scripto in lo libro della uita so coe sarra buc tato in lo laco del soco coe in lo insernale soco & eterno supplicio

T VIDI CELVM NOVVM ET TERRAM

Caply XX71-

NOVAM Primum eim celum & prima terra abut Et mare iam no est Cioe adire Et uidi el celo nouo & la terra noua & lo primo celo & la prima terra se nele andata & lo mare no le pui Nota che qui comenza la septi ma & ultima parte de questo libro & la septima usiõe lagle ue/ de San Iohanni Et questa uisiõe e lo stato glorioso della beati deretro allo sudicio della renouatiõe delli elemeti Nota aducha che auanti che xpo uenga aliudicio el mandara uno foco gran/ dissimo el quale infiamara la terra & lo mare & lo aere Et arden do nolli columara ma li renouara & darraglie noua forma puri ficandoli da omne coditione ria. Vnde la terra tucta piana re manera ad modo de uetro & lo mare chiaro ad modo de cristal/ 10 & lo aere purissimo & chiarissimo senza nebule & altri uapuri Et Nota che per lo celo se intende lo aere secundo lo modo della fancta scriptura como e seripto in lo psalmo. Volucres celi & pi fces mans Croe adir li aucelli no ftando in celo ma in lo aere & questo aere fo appellato celo Dice aducha sancto Iohani Et undi el celo nouo cioe lo aere nouo cioe renouato per foco al modo chi jo decto e la terra noua cioe renouata. El primo celo cioe el pri mo acre & la prima terra fije nuda doe quanto alla prima for ma ma sonno remasi quanto alla substantia con piu bella for ma & lo mare noie più coe in quella forma chellera chel non je piu amaro ne piu grosso ne piu obscuro ma je renouato al modo che lo decto. ET EGO IOHANNES VIDI CIVITAtem sanctam Terusalem nouam descendetem de celo adeo paratam seut sposam ornatam uro suo Cioe adire Etio Iohanni uidi la apta sancta Terusalem noua che descendea da celo apparecchia ta da dio como sponza ornata allo so marito. Nota che sacto Io banni ba decto del modo che jerenouato Cioe li elementi dello modo Qui luy dice della renouatioe delli sancti liquali sarrado

coli corpi glorificati aducha nota che como desopra la iniqua multitudine delli dampnati foscripta socto figura de una apta cioe de babillonia & socto figura de una femina Cufi qui la glo riosa multitudine delli sancti & delli beati fo scripta socto figu/ ra de Ierusalem & socto figura de una sposa adornata che ua ad marito Nota che tanto e adire Ierusalem quauto repiena de par ce o nero ustos de pase Parla aduncha San Iohanni della multitudine delli beati da por la refurrectiõe delli corpi gloriuli fac / to el sudicio. Et quella multitudine de beati luy appella Ierusale laquale sarra repiena de pace eterna & uiderando sempri dio auc tore della pace & per lo dice. Et 10 Iohanni uidi non corporalimte ma co lo spirito intisi la Cipta de ierusalem noua Cioe adire Et youidi la multitudine delli beati colli corpi glorificati & renoua ti light sono o uero sarrado ad modo de una Cipta ao e de uno ao re & caritate socto ad uno segnore dio gubernati & recti della q le apta dice el psalmo gloriosa dicta sunt de te auitas dei Et sa éto bernardo dice hec é auitas cums rex est ueritas & cetera Et dice la le sancta doe el emoda da omne macula de peccato qu to alle pene & moda da omne defecto naturale & accidentale q' nto alli corpi liquali sarrando glorificati & dice che questaje le rusalem ao e repiena de pace & uíderando dio elquala e la uera pace Et dice noua perche sarra renouata deponendo omne uec chiccza & bructura quanto allaie & quanto alli corpi perche cia seuno sarra resuscitato col corpo glorioso. Como dice lo apostolo ad corrinthios.capitolo quinto decimo Oportet hoc mortale in/ duere immortalitatem & corructibile homo incorructioem Et di ce chella descendera da celo ao e dal celo perche bene le uenuto da celo che quisti beati hanofacti beati Et che una Cipta de dio.cu si expone Sancto Agustino dicendo. De celo dicitur descendere. bec ciuitas quomam celestis est gratia qua deus fecit eam. Que sta cipta descedecte da celoperche omne gratia & omne gloria soa no la ha da se propria Ma la ha da dio del celo Et dice cto la el apparecchiata da dio Cioe nestita & preparata da dio como sposa ornata almarito sou. Vnde nota che la sposa quando ua ad marito ella ua uestita delli piu belli uestimenti & adornata de tucte le soe gioze & de tucti li soi ornamenti Et ad questo modo parla qui san Iohanni della sancta ecclesia Cioe della co

gregatioe delli beati laquale no solamte le como una cipta de ie rusalem noua como estato decto. Ma ella sarra etiamdio ador nata como una sposa beldissima & uestita & adornata co grade studio & pretiosame. Con da por la resurrectio e generale la san ta ecclesia sarra uestita & adornata da dio como iposa del suosi gliolo y tu xpo & li ornamti del corpo farrando quactro cioe daritate Inmortalitate Soctilitate & agilitate. El primo e la clari tate che el corpo glorificato sarra plu chiaro chel sole. El secundo je i mutabile che lo corpo glorioso sarra inpassibele & no potera patire pena alcuna. Lo terzole soculitate si chel passa omne mu ro & omne cosa grossa Lo quarto e agistate chel sarra tâto lige ro che cusi starra in lo aere comomo sta sopra la terra & per esto el sarra infatigabile & subito el serra doue el norra. Quilti belli ornamu dio darra al corpo della sposa del suo figliolo y bu xpo Item quanto allaima li darra tre altri doti & ornameti piu bel li.Lo primo e perfectissima notitia o uero scientia cio e che laia beata cognoscera omne cosa che mai fo & sarra & cognoscera dio & uederallo chiaramte & questa notitia de dioje de tanto gau dio che legua creata nollo pote exprimere. Lo secundo le comps siõe doe che lata no solamante cognoscera dio como cosa lonta/ na como cosa intrinseca & sarra una cognontoe unita tra dio ma & lanima Lo terzo serra fruitioe cioe una delectatione de dio dul cissima sopra omne dolceza per laquale lanima amara dio inte tissimamte delquale amare ella sentira tato dolassimo gaudio & ardentissimo desiderio che lo nostro intellecto no basta ad pote relo declarare Ma como dice são gregorio Balbutiendo ut pos fumus excelza dei resonamus. Quisti sarrando adornamu pito sississimi delliquali dio adornara lasposa del suo figliolo y tiu cre stocioe la sacta ecclesia la Ierusalem noua sopradecta. ET A VDIVI VOCEM MAGNAM de trono dicentem ecce taber nieulum dei cum hominibus & habitabit cum eis & ipi popu' lus eus erunt & ipe deus cum eis erit eo24 deus Cioe adire. Et audiui una uoce grande dal trono che dicea ecco el tabernaculo de dio co li homini & habitara co elli Et essi sarrando el popu/ lo sou & ipo dio co quilli sarra loro dio. Nota che per lo taberna culo qui se intende la humanita de xpoin lo quale dio habita quasi in uno tabernaculo in loquale secundo che dice lo apostolo

In quo habitat plenitado duinitatis De questo tabernaculo dice el psalmo. In sole posuit tabernaculum suum Dice aducha Eca/ udiui una uoce grande & el grande perche la uoce de dio el gran dissima Item grande perche lignifica grande cose. Et questa uo ce do einspiratio e uneua dal trono do e da dio & dalla mage sta soa elquale siede sopra el trono como iudice & Re del unue so laquale uoce dicea Ecco eltabernaculo de dio co li homini cio e ecco xpo glorioso in loquale habita la magesta diuina ecco che hui e co li homini in una gloria & in una compagnia beatifica & perpetua Et quilli homini liquali sarrando beati da poi lo iu' dicio in perpetuo lui cio e xpo habitara co loro & loro farrando el populo suo cioe elli sarrando perfectissimamte obedienti & no lo offenderando pui per alcuno tempo & per o elli sarrando el populo sou electo & predilecto & ipo dio co loro sarra el suo dio. Nota che quando alcuna persona ama alcuna cosa feruentissa' mente el se sole dire che quella cosa essuo dio Ad questo modo se demostra qui lo amore grande delli beati uerso dio &in uer so xpo elquale sarra alloro carissimo & dilectissimo & per o dice & ipo dio cio e xpo secundo la divinita sua co loro cio e habitan' do eternalmte co loro sarra el suo dio cioe sarra amato da loro feruentissimamte & per o lui sarra el suo dio perche sarra tanta la dilectioe delli beati ad xpo che e quan in effabile & in la presen tia della diunitate & della humanitate de xpostarra tucta la beatitudine Et per o dixe xpoin lo enangelio parlando adio pa tre Hec est uita eterna ut cognoscant te solum uerum deum & queniam militi youm xpm Et tucto questo propheto moyles Leuita capitulo urgesimo sexto doue el dice. Ponam taberna culum meum in medio uestri & no abiciat uos anima mea Et ambulabo inter uof & cro deus uester Vosqueritis michi popu lus. IET ABSTERGET DEVS OMNEM lacrimam ab oculis eo24. & mors no erit ultra neg luctus neg clamor neque dolor erit ultra que prima sunt abierunt. Cio e adire & dio laua ra omne lacrima dalli occhi loro & la morte no farra piu ne pià to ne damore ne farra piu dolore lequale cose prima sonno an' date. Nota che da por che Sancto Iohani a idecto della beatitudi ne quanto alla affluentia de tueti li beni liquali fono in la pfe ntia della divinitate & della humanita de xpo qui el dice della

beatitudine quanto alla remotioe de tucti li mali Per oldice ch no solamente dio per la soa bonta darra alla sancti & beati tuc/ tí li bení & gaudú ma etiádio luy li remouera tuctí li mali Vn' de el dice dio nectara dalli occhi loro cioe delli beati omne lacri ma cioe dio li tollera ma omne cascióe de lacrime Como dice el psalmo Qui eripuit animam meam de morte oculos meos a' lacrimis & cetera. Et la morte no sarra piu cioe corporale como propheto ysaia propheta dicenno. Precipitabit dominus morte un eternum ne sarra piu planto esoe no sarra casesone alcuna de pianto ne clamore cio e inquictudine perche como dice ysaia p pheta ibi erit requies opulenta ne dolore sarra piu ne allo cor / pone allaia Lequale cose prima sonno andate per o non sarra pui morte ne pianto ne chiamore ne lacrime ne dolore perche el sonno andate à state primamte in li beati quando loro erao al modo Et qui nota che dalle tribulatioe procede la beatitudi ne Como dice Sancto paulo Oportet nos per multas tribulatio nes intrare in regnum dei. ET DIXIT QVI SEDEBAT in throno ecce noua facto omnia. Cio e adire Et disseme colluy che sedeua nel trono Ecco che 10 faccio noue tucte le cose Nota che San Iohanna ha decto della beatitudine quanto alla affluctia de tucte li beni & remotiõe de tucti li mali & per cofermatioe de tucte le cose predecte luy mecte la testimonianza della ueri ta dé dio you xpo Et per o dice colluy che sedeua sopra lo thro no aoe xpo Ecco Io faccio noue tucte le cofe ao e 10 farro nouo el celo & la terra & lo mare & li corpi delli beati liquali sono la noua Ierusalem Et tucto questo propheto ysaia capítulo sexage simo anto dicendo Ecce ego creo nouos celos & nouam terram & ego creo ierusalem.ET DIXIT MICHI SCRIBE Quia hec uerba fidelissima sunt & uera. Croe adire Et disse ad me scri mi perche queste parole sonno fidelissime & uere Et disse ad me doe colluia che sedea sopra el trono doe xpo. Scrui in la memo ria & in lo libro per utilita de quilli che uenarando deretro ad te cio e tucte quelle cose che tu ay audite & uedute. La renouatioe del modo & delle beatttudine & glorificationi delli beati perct tucte queste parole che tu ay audite sonno fidelissime cioe son' no parole da dareli fede perche el sarra tucto quello che elle dico no perche sono parole de dio delquale dice el psalmo. Fidelis do

minus in oibus uerbis fuis Et moyles dixit numeri uigelimo grto No est deus ut homo ut mentiatur / EGO SVM Alpha & of instrum & finis egolitienti dabo de fonte aque uiue gratis qui ucerit possidebit bec & eroilli deus &ille erit michi silus Cioe adire. To so alpha & o Comenzamto & fine ad colluy che a sete io li darro della sonte dellacqua uiua gratis Colluy che ue ncira possidera queste cose & serro alluy dio & luy serra ad me fi gholo. Nota che queste sonno parole de xpo & dice accioche tu erida che posso fare tucto quello che 10 dico sappi che 10 so alpha & ocomezamto & fine Cioe adire Sappi che io so dio Et per oco mo 10 potecti creare el modo de niente cosi 10 lo potero renouar In lo primo capitulo de questo libro so decto che iportaua alpha & o et cetera Ad colluy che ha sete yo li darro del sonte dellacq niua gratis cioe de bando Et nota che la beatitudine celestiale. fo assimiliata ad una fonte dacqua de uita. Cusi dice el psalmo parlando adio Quoma aput te est fons uite & torrente nolupta tis tue potabis eos Vnde el dice xpo Chi ha sete que chi ha de siderio della beatitudine sopradecta yo li darro del sonte dellac qua de una gratis Cioe yo li darro parte della beatitudine cele stiale sopradecta gratis cioe nolli darroper soi meriti perebe li acti mundani no pono meritare tanta beatitudine Et per oldis se xpo yo li darro gratuitamete ad colluy che hauerra sete essa p laquale fete luy ha uencto li immici spirituali cioe el modo La carne & lo demomo Et per o dice colluy che uncira cio e in afto modo perseuerando in la uictoria possedera queste cose cio e la beatitudine sopradecta. Et serro alluy dio cioe dando alluy tuc ti li beni & luy ferra ad me figliolo q'h dica como el patre ama el figliolo & filli como ica li soi beni cusi xpo ama li beati & co monica ad quelli la gloría & la beatitudine soa De questa filia/ tiõe parla San Johanni in lo euâgelio dicendo. Dedit eis potesta tem filios dei fieri. Item in la soa epistola el dice Nunc filii dei su mus set no dum apparet quid erimus. / TIMIDIS AVTem execratis & incredulis & homicidis & fornicatoribus & ueneficis &idolatris & oibus mendacibus pars illoz erit in stagno ardé ti igne & sulphure quod est mors secunda. Croe adire Alli timi di & alli exacrati & alli increduli & alli homicidiari & alli forni catori & alli uenefici & alli ydolatri & ad tucti li busciardi la par

te loro farta in lo stagno ardente del foco & de solfo esquale e la morte secunda Nota che dice alli timidi cioe ad quilli che teme no el modo piu che dio liquali per paura mudana no curino dedio Et comectono peccato mortale Et alli execrati cio e alli babo minabili peccaturi liquali peccano fenza alcuna paura Et alli in creduli cioe alli infideli liqualino credonone speranola uita chi deue uentre Et alli homicidiarino solamte quanto al corpo ma etiadio quanto ad laia Como dice san Iohanni in la soa prima epistola tertio capitulo Quia qui odit fratrem suum homicida est Et alli formeatori & per quiti intendi tucti li luxurioli iniq Et alli uenefici cioe ad quilli che componeno li ueneni & che fa berba in se & magie. Et alli idolatri doe quilli che adorano li y' doli & ad tusti li busciardi Cioe ad tusti quilli che hannoin uso de dire busia pernitissa do e mortale. Ad tucti quisti diglie che no hauerrando parte in la Cipta noua de Ierusalem she la parte Toro sarra in lo laco del foco ardente & de solfo Como e scripto en lo plalmo Ignis fulphur & spiritus procellary pars calicis eo rum Elquale laco o uero inferno e la morte secunda. La prima eldellaia ma la morte secunda elquando lanuna & lo corpo sar ram lo eterno supplicio. I ET VENIT VNVM DT septem angelis habentibus phialas plenas septem plagis nouisimis & Tocultus est mecum dicens ue ni & oftedam tibi sponsam uxore agru. Cioe adire. Et uende ad me uno de septe angeli che hauca no le angrestare piene de septe piage ulume & parlo meco dice! do Veni & io temostraro la sposa molhere dello agnello. Nota che como fo decto in lo capitolo quinto decimo & lexito decimo delle septe agnele liquale haueano septe angrestare liquale signi ficano la universita delli predicatori mandati da dio ad anucti are le pinge & le pen del ultio tepo Con deuemo intedere q ch u no delle septe angeli che baueano le angrestare significa la uni ta delli predicatori liquali hanno ad fare comonicatioe al popus lo delle piage ultime doe delle pene che sarrando inflicte in lo ultimo tempo Questo angelo dice san Iohani uenne ad me noe indinose ad fare el mio desiderio & parlo meco no co la bocca cor porale ma parlo meco per interna spiratioe & reuelatioe dicedo Veni cio e coplica lo in tellecto & actendi & mostrarocte la sposa mogliere dello angello Cioe de xpo Nota che la fancta collesa

More yma

Morte Second

cioe la cogregatione delle serus de dio so decta sposa de xpo & mogliere de xpo como la donna auanti che uada ad casa dello sposo fo decta sposa ma quando la e in casa del marito fo decta mollieri Coli la sancta ecclesia de quanto la e in questo modo auanti chella uada ad caía del suo sposoxpo alla celestiale glo / ría fo decta sposa Ma quando sarra introducta in gloria eterna comocta collo sou spos xpo allora e moghere de xpo. 'ET SVBSTVLIT ME IN spiritu in montem magnum & altu & oftendit michi auitatem sanctam ierusalem descendentem de celo adeo habentem claritatem Et lume eius simile lapidi preti oso tamqim lapis iaspidis sicut cristallum Cioe adire Et leuome in spirito in uno monte grande & alto & mostrome la cipta san Sta Jerusalem che descendea da celo & heuca la clarita da dio & lolume sou simile alla preta pretiosa como preta de iaspide co mo cristallo Nota che per questo mote grande & alto nuy posseo intendere lo celo inperio elquale e el deamo celo ao e sopra tucti & questo e lo loco doue stando li sancti angeli o doue starrando tucti li beati da por lo iudicio & doue sonno al presente le anime de tucta li sancta passati de questa unta Questo esquello monte elquale fo decto grande per la sua grandissima altecza & distan tia dalla terra & fo decto grande perche le stende da omne altra altecza corporale & socto luy se contencono tucte le altre cose co rporale & fo decto monte alto perche tra tucti li celi liquali foro no dicti altissima questo essopra tucti dice aducha Et leuome in spirito do e suso me porto in spirito cio e in excesso de mente el me leuo in spiritoin uno monte grande & alto cio ein celo impe rio Et mostromme la cipta sancta Jerusalem Cioe la sancta ec desia laquale da poi lo indicio generale sarra sopra questo mon te aveilo celo imperio Nota che la ecclesia triumphate cive la co gregatioe delli beati dellaquale se parla qui fo decta cipta idest ciuium unitas Cioe una cogregatioe de ciptadini perche inglia superna patria tucti li beati sarrando uniti in caritate per unita perfectissima Et so decta cipta sancta coe moda perche in lei no porra essere alcuna macula de paccato como dice la fine de gsto capit do Nichil inquinatum introibit in illa Et fo decta Terusa lem idest pacis uiso perche la sarra repiena de uisiõe de eterna pace che descendeua da celo cio e adire che questa Cipta si e sfac



ta sancta & adunatain la superna gloria Questa descendena da celo doe della gloria celeftiale de dio & hauca la darita da dio noe questa apra che e la ecclesa triuphante hauca noe hauerra la clarita da dio cio e adire chella cognoscera dio chiaramte & ha uerra da dio cognitiõe chiara laquale nuy al presente habiamo obscura Como dice sancto paulo ad corrinthios tricesimo Vides mus nune per speculum in enigmate tunc autface ad face Et lo lume sou simile alla preta pretiosa Nota che lo lume de qsta apta fancta si elxpo como elscripto desocto in questo medesmo capitolo Lucerna eius est agnus cio expo questo lume e simle alla preta prettosa ad modo de iaspide & cristallo Nota che ia spide e una preta pretiosa de colore uerde & lo cristallo e bianco & trasparente & omne cosa che e socto allo cristallo no se occulta Item nota che lo colore uerde conforta li occhi piu che altro co/ lore & delecti & per queste duy prete se da ad intendere che lo lume & lo uedere della superna beatttudine hauerra duy coditi uni La prima sarra delecteuele alli occhi mentali & alli corpo rali piu che cola alcuna creata & questo se nota per lo iaspide cti eide cotore uerde. La secunda conditioe elche in quello lume de quella beatitudine se uedera omne cosa & no sarra mente occul to & questo se nota per lo enstallo elquale no occulta anche ma/ nifesta omne cola che e socto luy 'ET HABEBAT MV' rum magnum & altum habens portas duodecim &in portis an gelos duodeám nomina scripta que sunt nomina duodeám tri buum filioz, ifrael Cioe adire Et hauea el muro grande & alto & hauea dudice porte & in le porte angeli dudice & nomi scrip " ti liquali sonno nomi delli dudici figlioli de israel Nota che san to Iohanni ha decto della bellecza & clarita della cipta sancta Ierusalem Croe della ecdesia triuphante in la parte desopra qui luy dice della munitioe & ornamento della apta predecta. No La che per lo muro della cipta se intende el collegio delli sancti predicatori & docturi liquali sonno stati in questo modo difen fun della ecclesia militante predicando & amagistrando & per q sto modo como uno forte muro no lassa intrare in la ecclesia al cuno errore ne berissa Per le dudice porte lequale sonno in gsto muro se intende li dudia apostoli liquali sono in consortio & nu mero de predicatori & docturi & difinsuri della ecclesia & como

per le porte se intra nella terra con per li sancti apostoli & per la soa doctrina li fideli cristiani sonno entrati nella ecclesia. Per li dudici angeli liquali sonno in queste dudici porte se intende li bom prelatí della ecclesia successiri delli dudicí apostoli liquali sonno posti in le porte cio e in lochi delli apostoli & sonno dicti angeli perche deueno effere como angeli & sonno posti como co templatiui in la uita angelica. Item in queste porce sono nomi scripti liquali sonno nomi delli dudici figlioli de israel perche li apostoli descesero de loro Item perche li apostoli tennero la simili tudine delli dudici patriarchi perche como quilli forono patri del testamto uecchio cosi li apostoli forono patri del nouo testa/ mento dice aducha hauea cioe la cipta predecta rerusalem el mu ro grande & alto cioe el collegio delli sancti docturi & predicato ri elquale muro elgrande quanto alla multitudine & e alto qu' to alla sanctitate & merito. Et questo muro haura dudice porte per lequale se entra in la beatitudine Et quisti sono dudici apo stoli per la doctrina delli quali se entra in la beatitudine de be/ atí Et in le porte dudici angeli Cioe li prelatí catholicí posti inlo co delli apostoli Como fo Agustino Ieronimo & cetera Grego / rio Ambroĥo & cetera Et nomi scripti Cioe erano in le porte p' decte liquali sonno nomi delli dudici figlioli de israel Per gsti nomi delli figholi de ifrael possemo intendere la denominatioe ouero generatioe ouero memoria la sanctita & lo exemplo delli figholi de ifrael lequali cose erano in li apostoli Item tanto e a dire in le porte nomi scripti & cetera como sarria adire Cosi co mo i ql tpo li dudici figholi de israel forono patri del uecchio te stamto & patriarchi cusi quisti nomi sonno scripti in le porti doe un li dudici apostoli perche li apostoli sono patriarchi & patri del nouo testamto Et como da ipi dudici figlioli de ysrael descesero dudici tribi & tucto el populo indaico Cosi dalli dudici apostoli descesero dudice ecclesie & tucto el populo xpiano. AB ORI ENTE PORTE TRES ab aquilone porte tres ab austro por te tres ab occasu porte tres Croe adire Da oriente porte tre Da' agnilone porte tre Da austro porte tre Da occidente porte tre. Nota che li apostoli de xpo uolendo cogregare & chiamare in la eterna beatitudine tusto el populo del modo se diviseroper tuc' to el modo andando predicando la fede de xpo in leuante in a/

quilone in austro & in ponente Et perche sonno quastro parti del modo como oldecto dividendose li apostoli in queste actro papti el tocca tre apostoli per parte perche tre fiate quastro leua dudice per o habiando decto San Iohani como el muro della a pta noua Ierusalem ha dudice porte lequale sonno dudici apo Atoli diuidendo per li quattro parti del mondo Et dice Da orien te porte tre ao e quilli de oriente intrarono in la sancta apta so pradecta per treporte doe per tre apostoli mandati alloro ligli li inzegna la uia de intrare in la perfecta a ptate Coli per lo h' mile quilli de aquilone cioe quilli che sono in li parti che sonno uersola tramontana Per lo simile de Austro cio e quilli de me zo dy Cosi quilli de occidente cio e ponente Et uole dire sancto Iohanni che equalemente quella cipta sancta Ierusalem e despo sta ad reccuere li soi aptadim de tucto el modo dicendo ad aa/ scuna parte del modo sonno porte tre adenotare chel non se en tra li dentro senza la fede della sanctissima trinitate perche dal li apostoli in le quactro parti dellomodo sopradecte so predica ta la fede della trinitate per laquale se entra in la cipta predecta Per o dice da oritente porte tre & cetera Questo ejquello co dixe xpo in loeuangelio Mathey octavo capítulo Multi ab oriente & occidente uemunt & recumbent cum habraam ysaac & Iacob in regno celo4. ET MVRVS CIVITATIS HABENS fundainta duodecim & in ipis duodecim nomina aportolo4 & agni. Cioe adire & lo muro della apta bauea fundamti dudia &i quilli erano dudici nomi delli dudici apostoli & dello agnello Nota como fo decto desopra che lomuro de questa sancta ap ta fignifica el collegio delli fancti docturi & predicaturi liqualy al modo sonno stati ad defentioe della ecclesia de xpo como uno forte muro Et questo muro ha dudici fundamti cio e dudici pa triarchi ouero propheti del uecchio testamto liquali sonno li pri mi fundamti & ciptadini de questa apta sancta & sopra de loro e fundato el muro delli docturi della fede cristiana laquale pri mamte foin quilli & da loro descese Et nota che quilli patriar chi & propheti sonno posti in numero de dudici perche dudici so rono li figlioli de yfrael cioe de iacob delliquali descesero tucti li propheti & lo populo de dio & per o li fundamiti de questa cip ta sonno dudici cio e dudici patriarchi Et in quilli dudici nomi

delli dudia apostoli Cio e adire che li apostoli de xpo sono disasi da quilli dudia patriarchi & sono fundati sopra de loro doe so pra la soa fede & doctrina Et no solamente ce sono li nomi deli dudici apostoli in quisti dudici fundamenti al modo che e decto ma etiamdio el ce e el nomo dello agnello cio e xpo Cio e adire che da quisti dudici fundamti descesero li dudici apostoli & anco ra xpo inquanto homo ad questo modo li dudici patriarchi son no dudici fundamii del muro della cipta predecta perche loro forono le primi del populo ifractitico elquale eldesceso da elly. Ma li apostoli sono dudice porte per lequali cio e per la doctrina delliquali apostoli el populo pagano de tucto el modo e itroduc to i gsta apta sacta sopradecta. ET QVI LOQ VEBAtur mecum mensuram arundine auream babebat ut metiretur qui tatem & portas eius & murum Cioe adire Et colluy che parlaua meco bauea una mesura de canna doro per mesurare la cipta & le porte soe & lo muro. Nota che qui in questa parte San Iohani da por che a decto che in quella superna cipta de Ierusalem cele stale no sonno equali quanto allo stato per o che alcuno e mu' ro alcuno fundamto alcuno porte Vole direfan Iohanni como i questo modo estato diffirentia de stati fra li aptadini de Terusa lem cosi in usta eterna el eldiffirentia quanto alla beatitudine perche alcuno e piu alcuno e meno beato &in questo secundo la mesura delli meriti Vnde el premio beatifico se mesura secundo el merito de ciascuna persona. Aducha per uolere intendere afta parte Nota che la scriptura diuina ouero la sapientia diuina co/ tenta in essa fo decta mesura perche in la diuma scriptura se ter mina secundo la mesura del merito secundo la mesura del pmio Item perche el se determina quanta mesura de premio Respono alla uirginita quanto alla uiduitate ouero continentia quato bajel matrimonio como appare in lo euangelio per o la diuina scriptura ouero la diuina sapientia fo decta mesura Item fo dec ta mesura de canna & questo e adire mesura scripta perche colla canna se scriue in alcune parte & al principio se soleua scriuere co canna Et per o per la canna se intende lo effecto della canna cioe la scriptura Item dice che la canna era de oro cioe spledida & pretiosa sopra omne metallo & cosi la duina scriptura ouero sapientia e splendida & pretiosa sopra omne altra scriptura dice

aducha Et alluí che parlaua meco cioe lo angelo in persona de xpo bauea una mesura de canna doro doe bauea la sapientia diuina scripta in la sancta scriptura laquale mesura ad ciascuo beato da el premio secundo la quantita del merito Et per o dice per mesurare la cipta & le porte & lo muro Cioe xpo hauea & al la diuma sapientia in se como la scripta in la sancta scriptura p deuere mesurare ad ciascuno beato secundo li son meriti cio e per mesurare. Per mesurare la cipta de Ierusalem Et questo quanto alli beati i feriuri liquali se intendono per la apta & per mesurar le porte cio e li meriti delli sancti apostoli liquali sonno le porte della apta predecta Et per mesurare el muro coe li menti delli predicaturi & docturi & defensuri della ecdesia de xpo liquali se intendeno per lo muro Et uole dire che xpomesura ad tucti li soi premu secundo li soi meriti. FT CIVITAS IN Q. VAtropo hta est & longitudo elus tanta est quanta est latitudo Cio e adi re Et la apta e posta in quatro & la longecza soa e tanta quato e la largecza. Nota secundo la gramatica quadro fo decta quel la cosa che a quaetro cantum ouero lati & cantí & tanto e appu/ to grande uno canto quanto laltro Nota che per questo quatro qui se intende el quatro delle quaetro urtu cardinali Como e prudentia temperantia fortecza & iustia Et colluy che a queste quactro urtute el se po dire chel e posto in quatro perche como proua Agustino in lo libro de trinitate che chi a una de queste urtute le a tuctequactro & quanto lo homo ha delluna tanto a de tucte le altre & ad questo se accordano tucti li philosophi & theologi & prouase per rasciõe Nota che per la longecza della apta sopradecta se intende la uirtu della fede & per la largecza se intende la carita & per la altecza se intende la speranza La fe de aducha fo decta longecza per che ella se estende molto ad lo/ ga doe dal principio del modo in fine allo fine quodo miy crede mo che i lo prinapio dio creo el celo & la terra & cetera Et crede mo che xpo finito el modo uenera ad iudicare tucta la uniuer/ sita delli homini & per questo modo e longa la fede nostra Et laltecza e la speranza perche la speranza leua la mente nostra de infermitate & mufería in fine alla altecza della magesta diuina Et la largecza e la caritate perche la carita se estende ad amare tusti etiamdio li inimici Como dice el psalmo Latum madatu

le gnavo viru cardinale l'altessi ge l'argessa

tuum nimis Nota che queste urtu theologice sonno equali co mo dice sancto Agustino quando el dice Quinto una persona crede per fede uiua tanto ha speranza & ama Et quanto ha spera za tanto ama & crede & quanto ama tanto spera & crede Et po queste uirtu sonno equale quanto allo merito Volliando cristo aduncha mesorare ad ciascuno beato secundo li propris meriti el mesura prima secundo li meriti della uirtute poi secundo lo merito dello stato & quanto alli meriti della urrtute dice Et la Cipta e posta in quatro Cioe la multitudine delli beati e posta m quactro urtuti cardinali sopradecte & sonno equale i siemy & secundo quelle se mesura equale beatitudine secudo la equali ta de quelle urtuti Ma la longecza son coe la fede e troppo de maiore merito de que quactro urtuti Et con ela largecza cioe la uirtu della caritate Et cosi la altecza cio e la uirtu della spera/ za perche queste uirtu sonno equale quanto al merito Et per o dice che la longesza soa tanta e quanta e la largesza cio e quan to al merito. 'ET MENSVS EST. CIVITATEM de arun dene aurea per stadia duodecim milia longitudo & latitudo & al títudo eius equalia sunt Cioe adire Et misuro la cipta co la ca/ na doro per stadii dudici milia la longecza & la largecza & lal' tecza soa sono equali Nota qui che per la cipta se intende tucta la multitudine delli beati inferiori doe la comuna multitudine de beatí Item nota chel stadio e mesura de curso & e cento uinti cinqui passi Item nota chel numero de dudia enumero de uni uersitate como e septe perche le resulta delle parti de septe decta una in laltra Verbi gratia septe halduy parti doe quactro & tre & quactro hate tre fa dudici & tre fiate quactro fa dudici fi che dudici fignifica universita Item nota che per quelto numero du dia milia se intende tre stati de persone Cioe el stato de quilly che comezano & lo stato de quilli che perseuerano & lo stato de quilli che sonno stati perfecti Vnde tre siate quactro fa dudici Et quisto significano quilli che comenzano ad ben fare recepedo la fede della trinitate per la quale se ua per lo exercitio de getro uirtut Item significa el stato de quilli che perseuerao i lo exerci tio delle quactro urtuti co la fede della trinitate Per mille pch e numero perfecto & ultimo se intende el stato delli perfecti i lo ben fare Item nota che questo numero dudici milia se pote inte

dere le deci comandamenti de dio & duy testamenti coe el uec' chio & lo nouo Vnde dece & duy fa dudici Per mille se intende la ultima perseuerantia Aducha ad questo modo dudici milia stadii significa tucti quilli che sonno cursi per la obseruantia del li dece comandamenti de dio in li duy testamenti cio e uecchio & nouo Da por chella decto della mesura delli meriti quanto de ciascuno qui el dice che no solamente secundo le urreute se mesu ra la beatitudine ma ctiamdio secundo lo stato Veibi gratia Pi Usa duy persoe equali in uirtute uno in stato de matrimonio & laltro in stato de uirginitate & de continentia no e dubio che q sta secunda persona hauerra più beatitudine che la prima Et go dice Et mesuro ao e xpo La apta ao e la multitudine commua delli beatt inferiuri per stadii dudici milia cioe secundo tre stati Primo de quilli che comenzano ad fare bene secundo de quilli che perseueranostertio de quilli che sonno perfecti Ité per stadu dudici milia Cioe xpomesuro questa cipta tanta beatitudine quanta conuene ad quilli che haueno curso per la observantia finale delli dece comandamenti. Et ultra queita mesura ce fo me furata la beatitudine che coresponde laquale e la longecza dela fede la largecza della caritate & la altecza della speranza Et q ste sonno equale in merito como fo decto desopra in una pioa medelma. ET MENSVS EST MVROS EIVS contum quatraginta quatuor cubitou, mensura hominis que est ange le Cioe adire Et mesuro li muri son de cento quaranta quactro cubitimesura de homo laquale e de angelo Nota che per limu ri de questa apta el se intende li perfectissimy beati liquali in q stomodoforono difensuri della ccclesia como homuni fortistimi Item nota che lo cubito dello homo e in fine alle mane Et pero el cubito figrufica operatioe delle mane Item nota che per quisti muri significao stati perfectissimy de beatí alliquali conrespondo no tre corone in la beatitudine superna Et quisti sonno el stato delle uirgini el stato delli docturi el stato de martiri Vnde el nu mero de cento fignifica el stato delli urgim como bo decto de! sopra Item per lo numero de quaetro se intende el numero del li docturi & predicaturi della ecclesia delli quactro euangelii p lo numero de quaranta se intende la penitentia & austeritate del la unta & la pena del martirio Vole aducha dire sacto Iohanni

che alli muri de questa cipta liquali sonno li perfectissimi & son no in tre partí al modo decto no solamente ello mesura la beati tudine secundo le uirtuti como alli altri beati communi ma ul tra questo el sarra mesurata piu beatitudine secundo le soe o pa tioni in quisti tre stati sopradicti Et dice mesura de homolagie e mesura de angelo Cio e adire che tanta beatitudine sarra mesu rata alli homini quanta alli angeli Como dice xpo in loeuage! lio de san Mateo Erunt sicut angeli dei in celo & como tra li an geli sonno alcum maiori alcuni menuri cusi sarra tra li bomini Et nota como fo decto in la parte precedente colla canna doro lo angelo do expomesura questemesure sopradecte do e co la diuina sapientia laquale se contene in la sacra scriptura como el scripto in lo psalmo Quoniam tu redes unicuigi secundum o pa sua. Et lo apostolo dice Vnusquisque recipiet secuddum propriam mercedem. ET ERAT STRVCTVRA muri eius ex lapi de iaspidis ipa uero auitas auro mundosimile uitro mundo. Cioe adire Et la edificatioe del muro era de petra iaspide Et la Cipta de auro modo simile allo uetro modo Nota che da poi che a decto della bellecza della cipta fancta Ierufalem superna & della soa grandecza & pretiositate Qui sancto Iohanni dice del la materia della quale el ejcoposta Et nota chel iaspide e preta p tiosa de colore uerde & questa preta iaspide significa la uirtute della fede perche el colore uerde conforta li occhi delli corpi Et cun la fede conforta li occhi dello spirito & dello intellecto Vn' de per la fede nui uidemo & cognoscemo cose lequale nuy no ps temo uidere ne cognoscere per alcuna scientia naturale Item no ta che lo auro significa li tre dom della a beata per tre condition che ha lo auro Prima per lo sou splendore el fignifica la clara sci' entia dellanima beata Per lo sou ualore el significa la caritate ouero speranza beatissima Per la soa ponderatiõe el significa la ferma & costabile copressõe dellaia che comprehende dio Item nota che louetromodo fignifica lo corpo glorificato Et la condi none del uetro eschel se fa de herba & de quella se fa cenere oue ro poluere & poi per la urtu del foco el senne fa uetro chiaro & lucido Et ad questo modo li corpi delli beati primamente foro! no in questo modo ad modo de berba ouero feno Como dice y' saía omms caro fenum & deretro la morte seppulti in terra sono

deuentati poluere ouero cenere. Et por per la urtu de dio con lo foco che dio mandara ad renouare el modo. Li corpy delli beatí resuscitarando luadi & sarrando renouatí ad modo de uetro. Ité nota como fo decto desopra che per li muri se intende quillima von beati che sonno stati defensuri della ecclesia como sonno do churi & predicaturi. Per la cipta se intende solamente la commu na multitudine delle beati inferiori Et uolendo dechiarar como quisti sonno in uita eterna piu alti liquali in questa uita sonno stati piu pieni & feruenti della urtu della fede per o dice. Et la bedificatioe del muro della cipta predecta era de pietra de iaspi de Croe et quille sono in quella apta beatifica piu alti & como muro liquali in questo modo sonno stati plini & feruentissimi de fede laquale fede e fignificata per lo raspidi Quello muro adun chi el composto de pietra de laspide Cio e coposto de homini fer uentissemi in la urtu della fede Et la cipta de auro modo cioe era facta fimile allo netro modo cio e laltra comuna militudie delle beati sarrando auro modo quanto alle anime & simile al lo netro mondo quanto alli corpi glorificati como e stato decto desopra. FVNDAMENTA MVRI CIVITATIS ommi lapide pretiofo ornata fundamentum primum taspidis secun dum siphirus. Tertum calcedomus Quartu smaragdus qui tum fardous Sextum fardius Septimum grifolitus Octanum berilus Nonum topatiul Decimum grilopalus Vndecimu tacin tus Duodecimu amatistus. Cioe adire Li fundamti dello muro della cipta ornati de omne pietra pretiosa. El fundamto primo raspide el secundo saphiro el terzo calcedonio el quarto smarag dojel quinto fardinio el fexto fardio el feptimo grifolido lo oct aud berillo el nonu dario el deamo crisopasso lo undecimo iaci ntolo duo decimo amatísto Nota co per li fudamenti del muro se intende li patriarchi & propheti sopra liquali e fundato el mu ro delle docturi & delle predicature & tucta la cedesia Cioe la Te rufalem superni como fo decto desopra. Item nota che quistino mi de dudici pietre pretiose significa le urtute lequale adorna no li dudici patriarchi. Vnde ciascuna de queste prete pretiose si grafica una uirtu in lequale li dudici patriarchi ouero propheti & facti de tucto el uecchio testamento liquali discesero de dudici tribi forono singularemente untuusi & per questo modo tufti

quilli patriarchi ouero el suo collegio so ornato de queste dudice uertute lequale significa queste pietre. Vnde la prima che e saspi de significa la fede como estato decto. La secunda che e saphiro laquale ha el colore celítino & quando quella e percossa dally ragi del sole el rende uno splendore quasi ardente & significa la speranza per laquale nuy siamo tractí al celo per laquale conte platiõe se infiamma lanima in lo amore de dio La terza pietra e el calcedomolaquale secundo ysidero ha tre conditioni La p' ma e che simile allo lume pallido della lucerna La secunda e col la luce piu allo aere che în casa La terza esche scaldata dal sole & sricata collo digito tira la pallia ad se & per queste conditioni significa la caritate laquale e dentro celata & quasi lucerna palli da ma quando eldafora alle necessita delli cristiani mostra ma 10re splendore & quando e scaldata dal sole cioe da xpo ouero sricata dal digito dello spirito sancto tira ad se li peccaturi & sci li muda liquali per la fua uanita & poco ualore fonno assimilia tí alla pallía.La quarta pietra e el smarado dellaquale dice ysi dero che e tanto la sua uerdecza che passa tucte le erbe & tucte le follie delli arbori & lo aere circunstante el fa uerde. La terza coditioe soa e chel rende gratioso colluy chel porta adosso ad cia scuna persona chel uede & uedese in luy omne ymagine como i uno specchioi & questo smarado significa la uerginitate laquale contene & coserua in se la uerdecza della carne integra & quali passa tucte le altre urtute perche como dissero li sancti. Virginita tem seruare magis est agnelicum quam humanu Et el gratiola cosa adio & alli agneli & alli homini & porta la ymagine de cri sto. Quia secuntur agnum quocunquierit como fo decto desopra La quinta pietra e sardimo. Questa ha tre colori desocto em gra in lo mezo e bianca & desopra e roscia. Questa significa la pacientia delli sancti apostoli desocto in lo basso del modo sono uily & despectusima in lo core coe in la consactia del core so/ no bianchi per innocentia ma disopra sono rusci per ardore de caritate & martirio. La sexta pietra e sardio & questa e de color sanguineo & significa la perfecta costantia delli martiri liqualy banno sparso el suo sangue per lo amore de xpo. La septima pie tra e crispolito elquale essimile alloro in colore & spande li sorra gi ad modo de fintille ardenti & questa significa la sapientia la

quale e ad fimellianza de oro perche como lo oro excede de fuc ti li altri metalli cosi la sapientia excede de tucti lialtri dom Et predicando ouero amagistrando spande ragi de exortatioe ligli infiamano li cori delli audituri. La octava petra e berillo & e fi/ mile allo smarado in uerdecza ma e un poco palido Questa pie tra fo pulita & ba sey cantum & in ciascuno luce como fa lacq alloragio del fole & questa pietra significa la uita actiua laque conserva la verdecza della castitate & la verdecza della gratia ma pure equalche cosa palida per la offuscatione delli peccati ue mali senza laquale no se pote menare la uita actina. Ma elexer citata per le septe opere della misercordia & reluce per caritate. La nona pietra e lo topatio el quale ba duy colori principalinte benche secundo diuerso aspecto lae de tucti li colori. Li principa Il colori sono che ella e de colore de oro & del colore del celo. Et quando la tocca lo ragio del sole excede tucte le claritati de tuc te le altre prete pretiose. Questa preta trabe allo sou effecto cia scuna cosa chella uede questa coditione ella ha stando in la soa propria urtute ma se e polita ella se offusca & perde molto dela soa urtute. Questa significa la urta contemplativa laquale e de oro per lo feruore della caritate & per la soa pretiositate & e ethe rea doe beata per cognitione & saentia in laquale uede dio & al lo suo amore trahe omne persona che la cognosce per experictia ma se la fa polita cio e ornata per alcuna grandecza de dignita? te o segnoria temporale ella se obscura & perde la sua untute & se no tucta almenoin gran parte. La decima pietra e crispasso ) Questa pietra e uerde & ha alcune ionte de oro spaso per tucto Questa significa el desidero acceso della celestiale patria elquale desiderio procede da gran fede laquale fede uiene assimiliata al colore uerde como e stato decto & le sonte doro spase per tucto fignifica li defideru accisi della uita eterna delqle desiderio par la san Paulo dicendo Cupio dissolu & esse cum xpo. La udecima pietra elo iaanto elquale e de colore aereo & si se muta secudo lo aero Vnde se lo aero e sereno el sacinto e charo & se ello e ob scuro cosi e ad punto lo iacinto Questa significa la discretiõe oue ro la prudentia delli sancti liquali se mutanoin diuerse conditi oni secundo li custumi de quilli co chi loro custumano traben. dolt adio comofacea san Paulo Vnde el dice Onibus onia fac

tis sancteut omnes lucrifacere. Item dice gaudete cum gauden tibo flete cu flentibo La duodecia pietra fi e lo amatisto qsta fi e de color pur pureo Oueo rosa uermellia & de uiole dellagle prede alcune hamecelle & e facile ad ome scultura qsto hgmhca la bu militate. Vnde dice sancto Ambrosio Humilitas est mola pul cra & russa Vnde le persõe humile sonno quasi nammicelle che in fiamano el suo amore de ciascuna persona. Vide la bumilita place ad tucti etiadio alli inimici como per lo contrario La sup' bia e ad tusti odiosa. Aducha la prima petra significa la fedeila secunda la speranza, la terza la caritate La quarta la urginita te La quinta la pacientia La seta la perfecta costantia La sep tima la sapientia la octaua misericordia della uita actiua la no na conteplatioe in la uita contemplatiua la decima el desiderio della eterna patria La undecima discretioe & prudentia La duo decima humilitate & obedientía. De queste petre sonno aducha facti li fundamti del muro della apta superna Cioe de queste uirtute significate per queste petre 1& pero dice El fundamto del muro della apta aoe li patriarchi & propheti del uecchio telta mento ornati de omne preta pretiosa cioe de omne uirtute. El fundamto primo doe el primo ornamento del fundamto de 1a/ spide coe della urtu della fede & cetera. Et uol dire che quisti fundamti sonno in uita eterna ordinati dalla beatitudie conre spondente alle urtute sopradecte. ET .XII. PORTE .XII. MARGARITE sunt per singulas & singule porte erant exsin gulis margaritis & platea autatis aurum mudu taqua uitrum per lucidum. Cioe adir Dudice porte dudice margarite sono per dascuna & dascua porta era de una margarita Et la piacza della cipta oro modo ad modo de uetro per lucido. Da poi che sancto Iohanni ha decto dello ornamto delli fundamenti qui el dice lo ornamto delle porte & delle piacze della cipta sopradecta. No ta aducha che per le porte della cipta de Ierusalem celestrale se i tende li sancti apostoli como so decto desopra Item nota che q' stonome margarita propriamte fignifica la perna & generalm' te significa omne preta pretiosa como e scripto in lo euangelio Inuenta autuna pretiosa margarita cioe una preta ptiosa secu! do li docturi. Pilliando aducha ad uno modo o allaltro certo e che queste dudice margarite significano le dudice untite signi

ficano le dudici uirtute significate per le dudici prete pretiose so pradecte Et dice che como li dudici fundamti erano ornati de q ste dudici prete pretiose Cosi le dudice porte cioe li dudici apo stoli hanno questo ornamto de queste dudice prete sopradecte Cioe delle urtute significate per quelle. Et ben che ciascuna por ta cio e ciascuno apostolo habia tucte queste margarite cio e tuc' te queste urtute cioe dudice urtute anche ciascuna porta cioe ciascuno apostolo e de una margarita spetialinte adornato cioe adire benche ciascuno apostolo habia tucte queste urtute cio e du dice uirtute significate per queste dudice prete pretiose anch cia scuno apostolo ha una de quette urtute singularmente piu che li altri dellaquale luy e piu comendato & piu de quella receue gloría Como nuy commendamo sancto Iohanni piu de un' ginitate o castitate & sancto petro della fede & cetera Benche ciascuno bauesse complitamte tucte le dudice sopradecte delly quali forono così ornati in uita eterna loro receuerando per ql' le dudici singulare beatitudine coresponnete ad quelle uirtute lequale li da uno grandissimo ornamto Item nota che p le piac ze della cipta sopradecta lequale sonno large se intende la co/ muna mulcitudine de beatt como fono li mudani & quilli che uiueno piu largamete al modo & que te piacze no sonno ador' nate de queste margarite ma sono oro modo ad modo de ue tro per lucido Croe hannolanima beatificata co le dotí della bea títudine como fo decto desopra in questo capitolo & hanno el corpo glorificato como uetro plucido p la cofexióe delli foi pet. Nota che lo uetro e lucido & manifesta tucto quello che e desoc to esso & no occulta niente. Cosi li homini mudam se alcuni pec' cati comectono nol celano anche lo manifelta in cofesso como uetro per lucido & ad questo modo le anime soe remaneno como auro modo perche loro sonno mudati per la cosessione de ome peccato. ET TEMPLVM NON VIDI i ca dominus eni deus omnipotens templum eius est & agnus Cioe adire. Et lote plo no uidi in essa ma lo segnore dio omnipotente e lo teplo suo & lo agnello. Nota chel templo materiale e facto per adorar dio accioche el ce coceda alcuni beni liquali no hauemo & acciocti el ne tolla alcuni mali liquali nuy hauemo. Ma perche in la super na patría no máchara alli beatí alcuno be ne ne hauerrando alcu

nomale ploque schifare le bisogna orare Per oli nobisogna te plo materiale. Et po dice San iobam Et lo teplo coe materiale yo no mdi i essa cioe i la cita pdicta & p questo el da ad i tedere cts li bra bundâtia de tucti li beni & prinatione de tucti h mali & a' uenga ch li no sia el téplo materiale el fra anchel téplo spuale & po dice Ma el signore dio omnipotete e lo teplo suo i logle li sa se reposano tucti li beni habiado i lui. Como dice lo apostolo Tuc erit d's oia i omnibus & lo psalmo dice Et replebimur i bois do m' tue scum e téplu tuu mirabile in equitate. Et similemte lo an gello cio e xpo pra alli beati teplo Cio e una refectio e dextrimenti corporali como farra dio gaudio & rege eternale delle aie. ' ET CIVITAS NON eget sole neg luna ut luceat in ea na claritas dei illumiat ea & lucerna el' é agnus. Cioe adire Et la cita no ha bisogno ne de sole ne de luna co luca in essa ma la clarita de dio la illumina & la lucerna soa e lo agnello Nota como dice ysaya proptia in la renouatiõe del mundo la luce della luna farra como la luce del sole al presente tpo. & la luce del sole bra septe uolte pr' u chiaro co no e adesso. & dice cosi Erit lux lune sicut lux solis & lux solis septemplicater sicut lux septem diezy. Item nota che li corpi delli beati farrando lucidi como el fole como dice cristo i lo cuangelio Fulgebunt usti sicut sol in regno patris Pero i alla pa tria superna doue sarrado quasi in numerabili corpi gloriosi piu lucidi del sole no bisogna ne sole ne luna coluca i essa. Ma la cla rita de dio coe ipo dio la illuminara quato alla e dagado de ipo & de omne altra cosa prectissima saetta. po dice yeremia propisa O mes ognoscent me amimo usquad max unu dicit doinus. Et la lucerna soa sarra lo agnello cio e xpo quato alla soa humanitate lagle sarra sensa coperatione piu resplendete civili altri corpi glori os. Et como la lucerna contene in se la luce cost la humanita de xpo ad modo de una lucerna cotene lo lume della divinitate del laquale luce dice lo psalmo In lumine tuo uidebimus lumen & p oidice sequedo. ET AMBVLVBVNT getes i luie eius & reges terre afferent gloriam suam & honorem i illam Cioe adire Et andarando le genti i lo lumo sou & liRí della terra portarado in alla la gloria soa & lo honore Nota chi pli gentise in tende li beatt menori ligli sonno couertiti alla fede xpiana delpopulo pa gani p li apostoli & martiri & altri Ite p li Ri della terra qui se irade li sancti maiori Cioe li prelati liquali banno couertiti el popto al' la fede ouo quilli chi banno puertiti li xpiani alla penitetta liqli banno guinato el populo alloro subiecto in la uía de dio Ite no ch grande gla & honore e ad uno capitanio quando lui ha gub' nato bene el sou exercito con abauuto uictoria Et ad astomodo gra gla & honore sarra alli prelati sancti della ecclesia liquali co boni exempli & ad maistramti hauerrado si bene recto el sou pplo ch lo hauerrado oducto in uita eterna & de questo li sancti plati della ecdesia ne hauerrando singularissima gloria & honore & ql li beatí che farrando falui ploro farra la soa gloría & lo sou hono re in uita eterna ultra la altra beatitudine soa Como disse sancto paulo. Que est spes nostra aut gaudium aut corona glorie no ne uos aut dim youm xom dice aduncha San iobi. Et anarando ly gcti doe li fancti minori in lolume fou doe in lolume beatifimo della cita sopradecta andarando coe perseuerando in eterno i ql la beatifica & lucidissima gloria Et li Ki della terra cioe li sancti prelati liquali sono stati boni recturi sopra la terra essendo loro al mundo portarando in quella cio e cita sopradecta la gloria so a & lo honore doe loro menarando ad quella beatitudine li loro subditi bom & sancti liquali sarrando la soa gloria & honore de quisti parla ysaya propisa & dice Letabuntur coram te sicut qui letantur in messe sicut qui exultant uictores capta pda quando dundutspolia. FT PORTE ILLIVS no claudentur p die nox enim no eritillic & afferent gloriam & honorem getium in illa Croe adire Et le porte soe no se frarando de di & li non sarra nocte & portarando la gloría & honore delle getí in quella Nota chi pquesto chi dice chi le porte de quella cita beatifica non se ser rarando se in tende co li no sarra alcuna paura ne de innici ne de latro Et li no farra may nocte petilo fole no lucera in quella cita ploquale se fa la nocte & lo di. ma stinuo li lucerando li corpy glorificate piu lucidi chel sole & per o no sarra mai nocte ly. Ite p ct quello celo in perío e lucidissimo per se proprio polh non farra noste Item per la presentia corporale de xpo you elqle sarra sole lucidistimo pla luce grandistima ch uscera da luy & poli no sar ra nocte Vnne dice el psalmo Melior e dies una in atrus tuis su' permilia dice adunca etile porte soe cio e le porte della cita sancta no farra alcuna paura plaquale le bisogna serrare le porte & ma

mainte de nocte petili no farra nocte ma el farra sempiterna luce & clarita in effabile Et le porte predecte no solamte no se ap rando anche portarando la gloria & lo honore delle geti in qua cita beatissima Ecuole dire che queste porte cio e li apostoli non aprirando quella cita sca alle geti del mudo anche loro itroducer ando &portarado la gloria & lo bonore delle geti co e gli liquali foro suertiti pla doctrina delli apostoli & delli altri fideli xpiani collecti de legetí sono co e serrado la gloria & lo honore delle getí NEC IN TRABIT in ea aligt co in gnatu & facens ab homi natioem & medatum nist qui scripti l'ilibro uite & agni Cioe a dire Et no i trara i qua alcuna cosa co i gnata & chifaccia ab hoia tione & buscia se no gli ct sono scripti i lo libro della uita & del agnello No co li peccii cole comecteno i que pite uita se reducu no ad tre generatoi de pecat Cordis oris & o pis. Ite no come pecco mortale e una sporchitate auate adio. Vn Santosi uoledo dire ch i qua cita beatifica no ce entra alcuno pecco. el dice no en trara i qua cita poca alcua cosa sporga coe que al pecco del co" re & cofaccia abhoiatõe ao e quto allo peccto del o patõe. & bufcia cioe quito allo peccto della bocca. Vol dire coli detro no entrara al cuno pecato como disse ysaya ppsa. No i trabit i illa pollutu. Et breueinte el no ce entrarado se no gli cissono scripti i lo libro del la unta & del agnello cio e gli chiono pdeftiati i la dina mte lago le fo dicto libro de uita pot tuchi gli che uiuerado etnalemte so no scripti li detro Et ofto plo merito della passioe del agnello cioe de yhefu xpo allaqle patria ne coduca p soa sancta misericordia Amen: Capy yxi

T OSTENDIT MIHI flum aquiue spledidu tal qua cristallu pcedete de sede dei agni i medio platee ei . Cioe adire Et mostroe uno siume de acqua unua & spledida como cristallo che pcedena dalla sedia de di o & dello agnello i meczo della piacza soa. Da po che saniobani ha desto della bellecza della cita supna ierusale sop desta & della soa priositate & dignitate q el dice della soa effectivo e & amenitate & pi tedere afto. No che la beatitudine de alla si ta so assembliata allo siume p dui rasioi, pma pche lo siume sati a la sete bunatemte. Così alla beatitudine sati ara ome desiderio delli beati. La secuda rasioe e p che el siume semp i sude lacaso della beati. La secuda rasioe e p che el siume semp i sude lacaso sono delli beati. La secuda rasioe e p che el siume semp i sude lacaso sono delli beati. La secuda rasioe e p che el siume semp i sude lacaso sono delli beati. La secuda rasioe e p che el siume semp i sude lacaso sono delli beati. La secuda rasioe e p che el siume semp i sude lacaso sono delli beati. La secuda rasioe e p che el siume semp i sude lacaso sono delli beati.

& mai no cesta Cosi qua beatitudine semp descendera i li beati de loque fiume dice el plalmo parlado adio Aput te é fons uite & ite ru Torrete uolptatis tue potab eos. Et polqlla beatitudie fo deo fiue de acquiua ouo de acq de unta feza alcuno defecto poidife xpo nel euaglio q biberit ex bac aq fiet i eo fons aqfluctis i uita eterna Ite no co dice cogsto sume esplédido petogla beatitudine bra tucta splendida quato alle aiesbra el splendore spuale de sapi entia & quato alli corpi glorificati fra el splendore grandissió piu challo del sole Et dice Como cristallo Vn no chlo cristallo estras parête & no occulta ancis mostra o me cosa coperta da lui Cos ql la beatitudine mostrara ome cosa alli beati Vnne elli saperando tucto & nicte li bra occulto & etiadio tato sarrando trasparenti ly corpi delli beati como cristallo scicto uedera luno la cogitatoe del laltro Et podice San gregorio Vnius cui que ab alterius ocu lis corpuletta no abscodet. Et dice chasto nume procedeua dalla sedia de dio & dello agnello cioe de xpoi lo meso della piacza so a No chla piacza i ome ata el in mezo olarca lo mezo & lo me zo participa de tucte le parte extreme & tato eladire cilo nume ,p ceda i mezo della piacza soa como sarria adire cibla beatitudine pdecta procedera da dio i tucti li beati & tucti pticiparado della beatitudine predecta beuedo de gllo hume Cioe satiando ome so u desiderio O ueo plo mezo della piacza se i tede el core costa i mezo del corpo i loquale procedera da dio la felicita sopradecta. ET EXVTRAQ VE pte flumis lignu uite afferes fructus.xii plingulos meles reddes fructu luu & folia ligni ad lanitatem ge tis. Cioe adire Et da una parte & dalaltra del fiume lo ligno de uta che porta dudici fructi & p ciaschuno mese rede lo sou fructo & le follie dello ligno ad l'anitate delle genti Nota che lo fiume sopdecto che corre per la cita supera e la beatitudine como e stato decto delquale fiume dice el psalmo Flumis i petus letificat ciui' të dei Itë no che qito fiume corre i qua cita supna i tra due nue cioe i tra due nature una riua e la natura agelica Laltra e la na tura humana i tra legle due riue equalemte corre gsto siumo del La eterna beatitudine Ité no cop lo ligno de uita deuemo in ten. dere lo arboro de unta cioe che poduce fructi de unta ligli dando e terna unta Et p qfto modo San iohanni mostra la amenita & pia cere de qua celestiale patria como nui dicemo co le placeuole loco

dudici patriarchi auati la passióe de xpo & dalastra mua sono glia done corre lacq ouo el fiume colli arboni fructiferi da una riua & dallaltra. & p qfta similitudine parla qui San iobani Et no che q' Ao ligno de uita lignifica xpo elque como arboro & ligno nascecte della tra doe della beata uergene maria & pdusse pla soa passioe el fructo de uita eterna qito ligno de uita doe xpo e da una riua & da laltra Cioe lui satia potéplatioe & unifica una riua & laltra Cioe la natura anglica & la humana Vole dire coxpo quato al la soa diuinitate da eterna uita & fructo dulassimo de beatitudie alli angli & alli homi beati No ct pli xii fructi de qfto arbore se î tede tuch li gaudii della supna beatitudine laqle hauerrado ql li ligli hauerrando tenuta la doctrina delli xii patriarchi del uec' chio testamto & la dostrina delli xii apostoli i lo nouo testameto Et p qfto modo se pote i tedere due riue i tra lequali corre el fiue della beatitudine da una riua sono gli beati chi bano segratily beati liquali bano segtata la fede & la doctrina delli xu apostoly da la passione de xpoi fine alla fine del mudo Ite gsti xii fructi so no glti chiegtano. El primo fanitate senza egritudine. El fo fatie ta senza defecto El terzoscietta senza ignoratia El quarto gaudi o senza tristitia. El gnto pace senza turbatioe El sexto securta seza paura El septio satiemto de tucti li desideriri Como dice el psalmo g replet i boms desideriu tuu Lo octavo dilecto delli diuminudi cu como dice el psalmo Letabitur iustus cu uiderit uindcam Lo nono Laude stinua como dice lo psalmo Beati q habitanti do motua dne i secula seculoy laudabunt te El deamo rege sensa fatiga Lo xi. Luce sensa obscuritate Lo xii. Fruitioe & dolcecsa in mela della ushoe diuina Quisti xii fructi lo ligno de uita ave cri sto porta & dona ad tustí beati etisono i la eterna patría &da una riua &da laltra como e decto Et qfto arbore de uita p ciaschuno meserende el fructo sou. Cio e el no cessara mai de dare la eterna uita alli beati & da una riua & da laltra & li dudici fructi Ite no co p le follia dello ligno pdecto ouo arboro el se in tede la paro la de xpo ouo doctrina qfte follia al psente tpo sono ad sanitate delle geti como dice el psalmo Misit uerbu sun & sanauit eos Le geti del mudo tucte erano i ferme & desposte alla eterna morte ma le follie de gîto arboro le ha sanate ave la parola de xpo &la doctrina soa ha sanate le gett del mudo & finaleinte aspectadola

gioria i la eterna uita. / ET OMNE malediciu no erit aplius. Cioe adire Et no fra più alcuna cosa mal decta. No cisper la cosa mal decta i tedemo lo pecco mortale ploquale lo homo menta la maladictiõe da dio lte no cti se pote in tedere cosa maldea ad ciaschuno modo certo e civalcuna cosa maldecta no bra piu i tra li beati ma fra bene cosa maldecta detro da lo in ferno doue fra expsamte la maledictioe dexpo quo lui dirra Discedite amema leda i igne eternu. SED SEDES det & agni illa erit & fui ei? fuiet ei & uidebut face el & nom el scriptu in frotibus eo21 & nox ultra no ent & no egebunt luine lucerne neg luine folis quo ma das deus illuiatillos & regnabut i secula seculory. Cioe adire Ma la sedia de dio & dello agnello fra i qua & li frui soi li fue rado & uederado la faccia soa & lo nome sou scripto i le fronte lo ro & no farra più nocte & no hauerrado più bisogno de lume de lucerna ne de lume de sole poblo signore divilluia gli & regna rado i secla seculoz. Per chi non sarra piu tra li beau alcuna cola maldecta doe alcuno pecctone alcuna imquitate pollafedia de dio & dello agnello doe la maiesta de dio & de xpo bra i quilly cioe i gli citadini beati se regera & fermarasse la maiesta de dic& de xpo p amore &gratta sepicha. & li fui soi coeli bauli seruera do cio e adio facedo i tucto la soa nolutate & nederado la faccia so a cioe de dio i lagle fta la fuma beatitudine como diffe xpo i lo e uagelio Hec è uita eterna ut ognofant te folu uc24 deu & quem militt yom xom. Quelta faccia deliderana de nedere moyiei gn do el diceua. O nde mihi facie tua exo capitulo trigelio tuo. & he/ ster capitulo.decimo.scribit sic. Valde ad mirabilis es dñe &f.iies tua plena è gratia 4. No co la faccia de dio fo decta la presentia de dio i la sancta scriptura p actromodi Prio la faccia fo decta la psentia de dio i la subiecta creatura Cioe qui lo agelo appare i p sona de dio como escripto gen. tregelio pimo caplo Vidi dim ra cie ad facie & salua facta e aia mea. El fo modo la facciade dio fo desta la pinta de dio p gratia como e scripto nel psalmo Aface dñi mota é terra El ézo modo la faccia fo decta la pñisa de dio i la carne affupta como e scripto i lo psalo O nde nob facie tua & sal ui erim? El grto modo la faccia de dio fo decta la pitia de dio p la gla della quale dice 10b Videbis facie ei i iubilo Ite no cti li fancte bano el nom de dio pet frado filliole de dio como efferipto

i lo plalmo Ego dixi dii estis & filii excelli omes. questo nome de dio no farra occulto ma uederaffe p effecto effere fillioli de dio de incati Et poldice Chel nome sou doe de dio fra in le frote loro cioe delli beati Et no sarra piu nocte cioe obscuritate de nocte cio e deignoratta Et pono hauerrado bisogno de lume de lucerna laque se usa de nocte ne de lume de sole p ctiel signore dio illuia gli cioe li beat como fo decto de sop i lo pcedete capto Ité no ct plo lume della lucerna cto se usa la nocte se i tede la doctria & la scriptura del uecchio testamto plagle se hauea alcuna notitia de dio. & poldice co li beati no hauerrado bisogno de lume de lucera ne de lume de sole p deuere ognoscere dio como dice yeremia p' pha No docebit uir ultra frem suu & pxium suu dices ognoscite dim. petel signore dio illuia gli cioe li beati mostradose alloro maifestamte como luce i ophésibile poldice ysaya ppta capto sexagesio Ent tibi dis i luce sepitua Et ad questo modo li beati regnarado co xpo in secta sectory coe semp se fa fine Et q finisce la sa pte prapale de astolibro. ET DIXIT MIHI HEC uerba fidelifia ft & uera. Cioe adire Et disseme gste parole sono fi delissime & uere. Como fo decto i lo prapio de asto libro le divi fo in tre parti cioein phemio narratioe & coclusioe i fine q e decto delle due pme, gcomsa la terza cioe la coclusioe de gsto libro Elq le San iobani pma comsa gsta tza parte da por ueta co alcuno no agioga ne minuisca alcuna parola dice aducha pima. Et disse ad me doe lo anglo elque me hauea mostrate le pdecte cose Queste parde legle tu hat audite & uedute tucte fono fidelissme cioere' pine defede p ct sonno parole de dio & posono uere p ctilur e p ma & suma & i effabile uenta. Como dice lo eu iglo Ego sum uia ueritas & uita. / ET DOMINVS DEVS (ps spuum ppba24 mist anglm suu ondere serus suis q oportet fier cito. Cioc adi re Et lo signore dio spu delli spiriti delli propti mado lo angelo Sou ad mostrare alle serui soi que cose che bisogna effere facte to sto Qui fo medato gstolibro pla auctoritate de dio & dello an glomadato da lui & poldice ctiqueste parole sono fidelissime & uere p ctiel signore dio elqle ha date le potie ad tucti li altri ipo ha madato lo anglo sou ad reuelare asta pptia. Vñ no cola pro ptia e dono dello spu sco & alcuno no potena pptar se no li fol se cocesso da dio psingulare gratia Como dice Sancto pietro aplo

i la son sa epistola capto pmo No enim uolutate huana est allata aln spotia sed spu seo locut st sancti des hoines dice aduca & lo honore elque eldio & spu delli spi delli potiti Cioe elquale ha in la soa postinza li doni dello spu sco plo quale li pptii spptiizano gllo dio & signore ha madato lo anglo sou seo ad san iohani ad mostrare ave ad reuelare | & ctida poi sancto wham le reuelasse al' h altre serue soi ave alle sui de dio que cose cti bisogna ee facte p Ito bo la pordinatioe dima p pmiare li boni & puire li rei Et dice tolto benct lia passati piu de.M.&.ccc.am Mo el dice qsto per che ome tpo logifio e mete appresso la eternitate como fo deo i lo p/ mo caplo. ET ECCE VENIO uelocit beatus quistodit uerba proptie libri bui? Cioe adire Et ecco cti uego tosto. beato gllui cti custode le parole della proptia de afto libro Qui parla lo agelo i psona de xpo i medatoe de asto libro & dice. Beato collui cocu stode le prole de gsta proptia doe beato fra collui i lo core crede do & in le o pe ad operado p che yo yhelu xpo uego tosto ad copli re que cose lequale sonno state decte i qsto libro. ET EGO 10 HANNES q audiui & uidi beci & post qua audisse & uidissem ce cidi ut adorare an pedes ang li q mihi hec ondebat & dixit mi bi uide ne feceris cobuus eni tu fum & frum tuozi proptazi & 2014 q fuat uerba libri bui' deu adora. Cioe adire Et youobany elqle audi & uidi qfte cose de por che io le abi audite à uedute to me buctat padorare auati li pedi dello agto elqle me mostraua afte cose & lui me disse guarda no fare yo so coruo tou & delli fr atelli toi propheti & de glli che observa o le parole della propezia de afto libro adora dio. No che auati che dio fosse facto ho li agli fe lassauano adorare dalli boi alligli loro ueneao como appare in multi lochi della sca scriptura & qsto era per che la natura ange' lica era supiore alla natura buana. Ma por che lo homo estato e/ xaltato the lie facto dio como appare i xpo.da poi li angli no se lassaro adotare dalli hoi. Vi uoledo San iohani horare & adorar lo anglo che le hauca mostrate tante belle cose lui no lo preclio dicedono fare & guarda che tu no me adornadora dio cigle fela mte eldigno de effere adorato ma no nu light semo coscrui de u no fignor. & podice adora dio & no alcuna creatura. 'ET DI' XIT MIHI ne signaueris uerba prophezie hur libri tps enim. prope e gnocet noceat ad huc & gin sordibus e sordescat ad hus

& inftas inftitiam faciat ad buc & scus schicetur ad buc Croe adi re & diffeme non fignare le parole della potria de gfto libro el te' po e appresso collui che noce noca ancora & collui che e i i sporcita se i sporche anchora & lo iusto faccia iusticia achora & lo sco sia sci ficato acora Et disseme Cioe loanglo sopdecto elgle me mostraua afte cofe no fignare coe no occultare & no celare le parole della p phia de afto libro accioche le bom se guarda da offedere i para do da afta doctrina & li rei no se possano excusar p ignoratia & p qsto apparra la pena soa pet elli hauerrado despezato lo bene che loro posseuano hauere ad asto no se i dutiao li boi coe de fare be ne pche el tpo de fare bin afte cose sono appso Et posciascio deue ee sollicito della saluatoe soa & de bis fare Como dice la sacta scri ptura Quecuq potest man' tua i stat opare ga nec opul necra! tio è apud i feros quo tu pperas. Poteria alcuo dubitar dicedo per to disse lo anglo quo signar le parole de gita popora cociosia de cola chi lo.io.c. lo anglo diffe ad sco robâni signa que cole che ha no decte li septe troni. Pare aduca chel sia otradco i gsto testo Re spono che lo anglo smada ad san sobani qui che no signe doe oc tulte gsta pptia alli boni & sideli xpiai.de sop i loao.c.el dice col cele & occète alli i fideli & puersi plado socto la similitudie meta forice. Et potería alcuo dir allaglo che no e necessario de maifestar gsta, ppisia p che li inig hoi no restarado de mal fare anche deue tarandopeiore & piu piegtarando li boni & fideli xpiai Et polo anglo respode ad asto dicedo p chi no se deue po de chiarare que sta pptia p che e justa cosa cti li inig hoi light sono i le sporatati delli peccii sporceno ancora piu accioch piu iustamte loro siano puiti Vn alcune fiate li peccori cadeno i li grandifimi peccii plo merito delli soi pecaty pedeti como dice sancto aug Peccatu que e pena pecati. Et poschi noce alli boni facedoli despracere nocciali ancora plegndo li boni i fine chel tpo della purgatioe & collui ch eli le sporcitate delli peccii sporcese ancora cadedo i maior peccio accioco piu iustamte el sia indicato. & asto lo anglo no dice qua si desiderando che li peccaturi no debiao peccar ma el dice qsto qsi pannuctiando circoli fra pehe la sustia de dio regre qsto Ité dice lo anglo. Et chi el iusto p bona fede iustifichese ancora phona o patioe. & chi e sco ao e mudo i se pposanchese ancora phoiedo co mo dice el psalmo Ibut de uirtute in uirtute donec uidebit deus

deout i fio. ' ET ECCE EGO uenio cito & merces mea mecu e reddere uicuiq bm opa sua ego su alfa & os pm & noussun pn apiù & finis. Cioe adire Ecco chi ucgo tofto & la mercede mia e co me redere ad ciascuo so le o patioi soe yo so alpha & o pmo & ulti mopnapio & fine No ct lo anglo parla q i ploà de xpo & acciocti li auditori del pitte libro siao più actéti & solliciti de ben fare & de observar que cose legle sono scripte q detroip olel dice Ecco che uego tosto como so exposto nel pino. C. Et la mercede mia doe de lo pmio elcome predere ad ciaschuno po le opatioe soe ad aluo piu & ad alcuno meno so lo bñ à lo male de ciaschuo. Cosi dice el plalmo. Quia tu redes uicurg iuxta opa fua Et accioche le creda che el se possa fare el dice Quello dio elquale e principio & fine de tuette le cose Et po el dice yo so alpha & o et expone che uole dire alfa et lo dicedo primo & ultimo do e dio & homo como to decto nel prino. Capitulo. exponendo alpha &.o. / BEATI QVI LAVANT stolas suas i saguic agni ut sit potestas eozi iligno uite & p portas i trêt i autaté foris aut canes & uenena & i pudia & hoiade | & ydolis buietes | & ois g amat & fact meda un Cioe adir. Beati glli ligli lauano le soe uestima in lo sangue dello agnello acciocti sia la possaza soa i lo ligno de la uita & ple porte entreno in la cita Ma de fora li cani & li uenefici & i pudici & hoicidiarii & glli che fueno alli ydoli & ome homo ch ama &fa buscia Beati frado gli chianano le uestinta soe ave li corpi per lacq del baptimo & la foa aia placq della pitta dellaqle dice el plalmo Lauabo p linglas noctes lectumeu lacrimis meis stratu meŭ rigabo Beati aduca fono gsti acciochel ha la possanza loro i lo ligno della uita Cioe Accioche loro habiano possanza de gu' star dello ligno della uita doe de xpo Vñ gsta gustanoe esla ush one chiara de dio dellagle dixe xpo i lo enaglio Beati mudo cor de qui ipi den uidebut Ité beati petiloro i trarado i la cita supna per le porte Cioe per li apli & per la loro doctria Vn li apostoli so no le porte della cita beata como fo decto de sop & fora de qua ci ta frado ucti & tepestati i ferali. Et per o de fora remanerado li ca ni doe li heretici & gili ligh abatao otra la fede Et li uenefici doe milenciarii ouo heretici ligli aucheano li hoi ofpualemte co la he rerifia ocorporalemte Et li i pudici cio e luxurioli senza uergogna Et homicidiarii & glli che fueno alli ydoli cio e li pagani Et ome

bo che ama & fa oud comete bufia cioe permitiofa tuctili sopdicti peccori frado fora della cita sopdecta ierem et frado i le pene in fernale eternalemte como fo decto de sop. EGO YHESVS mi si anglm meŭ testiscari hec uobis in ecclis ego sum radix & ge/ nus dauid stella splendida & matutina Cioe adire Et yo you bo mandato lo anglo mio ad testificare ad uni in le ecclesie vo sora dice & generatoe de dauid stella & spledida & matutina. Qui se comeda lo pite libro p la eminetta dello auctore pprio de qito ibro elqle e you xpo como fo decte i lo phemio de aftolibro.di ce aducha lo anglo i plona de xpo yo you coe saluatore ho ma dato lo anglo mio ad testificare ad um plo mio suo sobani in le eccle de asia spenalemète & in tucte le altre eccle del mudo uni uersalinte & accocti uni credate i le cose sopdette lequale youe o facte manifestare plo mio anglo sappiate chi yo so you so radice & generatoe de dauid Cioe dio & homo.p ch le in têde pla radi ce de dd.chel sia dio peticomo la radice elorigine & fudamto de lo arboro cosi dio e radice & substituinto de dd pla generatioe de d'd'.se i tende cosa grade & nata de d'd'. & poixpo i quâto bo' monascecte della pgenie de dd. pollui elgeneratoe de dd. Et p o questo dice you xpo q colle dio & homo. Ite lui dice yo so stel la p co lui ha illuinata la nocte del pnte mudo p doctrina & sapi entía della fede spledida & plo splendore della muraculi facti al mudo & matutina i la refrectioe plaquale comzo el di della eter na uita. ET SPONSVS ET SPONSA dicunt ueni & q au' dit dicat uei g hut ueniat & bibat et quet accipiat aqua uite gra us. Cioe adir Et lo sposo & la sposa dicono uei & collui chi aude di ca ueni & chi ha sete uega & beua & chi ude tolla dellacq d'uita gratuitamte No che dello sposo delquale qui se parla e xpo & la sposa e la ecdesia sca laquale fo desponsata ad xpo & in la fede de li ppti & patriarchi como disse dio pla pphezia de iosue so capto Sponsabo te mihi i fide El sponso adunca cio e xpo et la sposa cio e la sancta ecclesia dice ad ciaschuno sidele xpiano uem alla au dictia de questo libro dio el dice per occulta in spiratione & la ec clesia el dice per la manifesta predicatioe et non dice piu ad uno che ad unaltro. ma el dice generalemte ad tucti li pnit & ad qui che degono uenire al mundo Et dice O in fideli uenite alla fede de xpo & per qua uente alla etna beatitudine Et gliui che aude.

Alemia

aftolibro dica etiandio al pximo sou ueni al modo sopdecto Et chi ha sete cio e desiderio della eterna beatitudine uega al modo supradecto & chi uole tollia de lacqua della uita gratuitamen te Cioetollia da dio la beatitudine la quale darra lui senza li no stri odigni meriti de bando. Vñ no ben che li nostri meriti dio ac' cepte ad uita eterna que no e da nui ne da nostri meritima esda dio & dalla gratta soa plagle fa li meriti nostri acti ad meritar la eterna beatitudine Pero disse san paulo Nost odigne passioes bu to teporis ad futura gloria que renelabitur in nobis. CONTE STOR EGO omni audien uerba pphie libri bui siquis appo suent ad hec apponet deus super eu plagas scriptas i libroisto & fiquis diminuerit de uerbis prophezie libri bui auferet deus pte ei de libro uite & de civitate sancta & de biis que scripta st in li bro isto. Cio e adire yo protesto ad ome homo che aude le parole de questa prophia de osto libro se alcuno ad ungera ad queste cose dio adiongera sopra de loro le piaghe scripte i questo libro & se alcuno diminuera delle parole della propisia de gsto libro di o tollera uia la parte soa dello libro della uita & della cita sancta & de quelle cose che sono scripto in questo libro. Nota che quado San iobam scripse questo libro multi beretici era in asia liquali p defendere li foi errori baueano forsia adionta alcuna cosa ouero anminuita de questo libro perdare piu colore de ueritate alle so e beresie per o san iobani qui otra de loro fa una protestatione & stra de ciaschimo che nolesse mutare alcuna cosa dello libro pite quanto allo testo. Adunca se alcuno ad congera alcuna cosa alle parole dello testo de questolibro dio ad iungera sopra de quello lepiaghe scriptein grolibro de sopra i capitulo quinto decimo & sexto decimo Etse alcuno tollera uia delle parole della prophia de questolibro dio tollera la parte soa dello libro della uita priua do quello della sancta cita sopradecta & de quelle cose beatifiche lequale sono scripte in questo libro. DICIT Q.VI TESTI MONIVM peribet istoy Amen & uenio cito Cioe adire. DIce collui che rende testimonianza de aste cose cosssia & uego tosto Accioche alcuno non desprecze la protestatoe sopradecta de sco iohâni. lui la oferma per auctoritate de xpo el quale rede spledi dissima testimonianza de tucte le sopradecte cose como esscripto nel psalmo. Testimonia tua credibilia facta of nimis Vn el dice

coli Collui che rende testimonianza delle cose sopdecte Cioe y bu xpo dice coli ha cio e como dice santohani de sofinla protestati onelagle acciochella na piu timida dice ypo you xpo yo uengo tolto allo uiditio predere ad ciaschuno secudo le opere soe & dice tosto al modo exposto desopin lo primo capito Et da poi ch xpo ha decto de uemre tosto san iobani ferma asto dicedo. Am Cioe adire elle uero gllo che dice xpo.cio e che uerra tosto al modo dee to de sop. VENI DOMINE you. Cio cadire Veni signofitu Per grade desideno che ha san iohani che uenga xpo secudo che xpo ha decto i la parte de sop polu dice ueni signor y bu como tu bai promesso p premiare li boni & punire li captiui. GRA TIA DOMINI nostri you xpi cum oibus nobis. Am. Cioe a dire La gratia del nostrosinguore you xpo con tucti uu Amé Questa ejla fine dello libro Vnne finito lo libro san zobanni refe ruce gratia & como de sopra in lo comensamto el comenso dalla gratia dicedo san iohanni alle septe eccleste gratia ad um &cetera Con el finisce qui el presente libro in gratia dicedo La gratia del signore nostro & cetera Et questo per che lui ha nome iohanni.p che iohannes in terpretatur gratia uel in quo est gratia. Et per q stoel da ad in tendere che per la gratia preueniete nui suamo ine stigati & pla gra subsequte nui sciamo beatificati. Per o dice lui La gratia del fignore you xpo con tucti um audituri sia &remā ga elquale ne faccia grati accioche nui allui gratiofi sempre li re diamo gratia delli benifitii concessi. Et concludendo san iobanilii dice Am Cioe coli sia O uero sono uere tucte le cose scripte i gsto libro Am esparola hebrayca & tanto eladire am quanto eluerita te & e decto amen ab a quet fine & men q e defectus qualifen za de fecto Et la uerita no macha mai como dice el psalo. Veritas domini manet in eternum Et dio el qle ella prima & suma uerí ta per la sua in finita misericordia &gratia ce faccia etiamdio nui essere scripte in lo libro della uta & citatadini della Cita sancta 





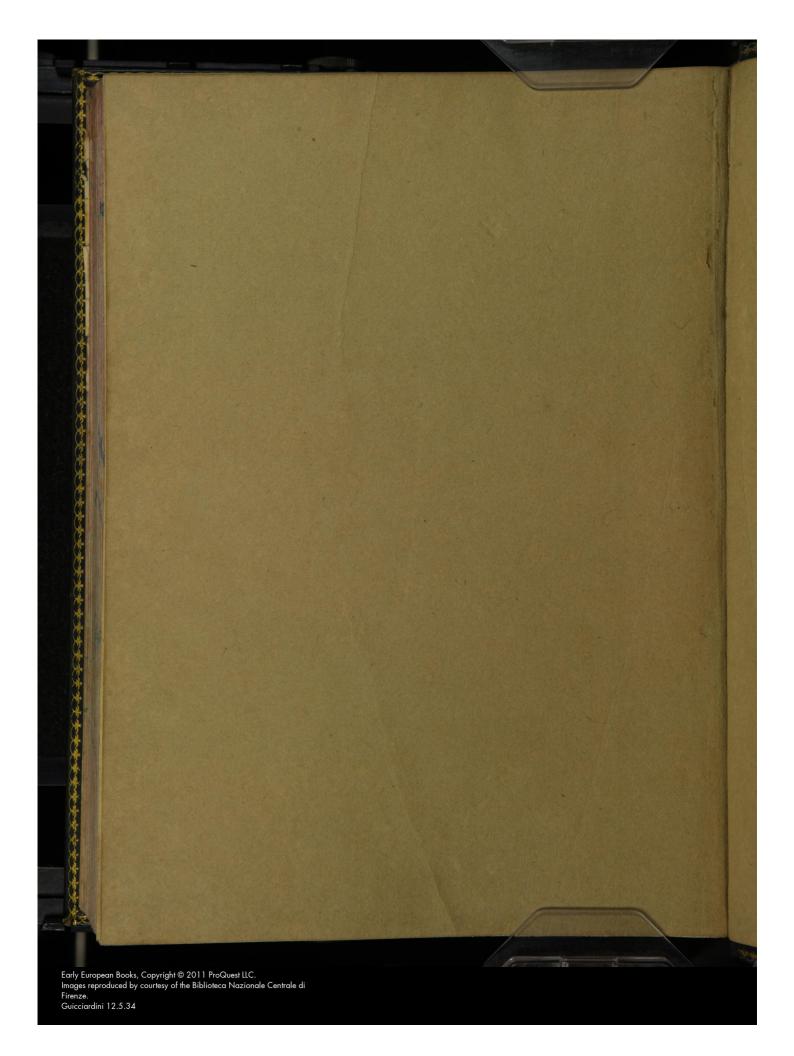



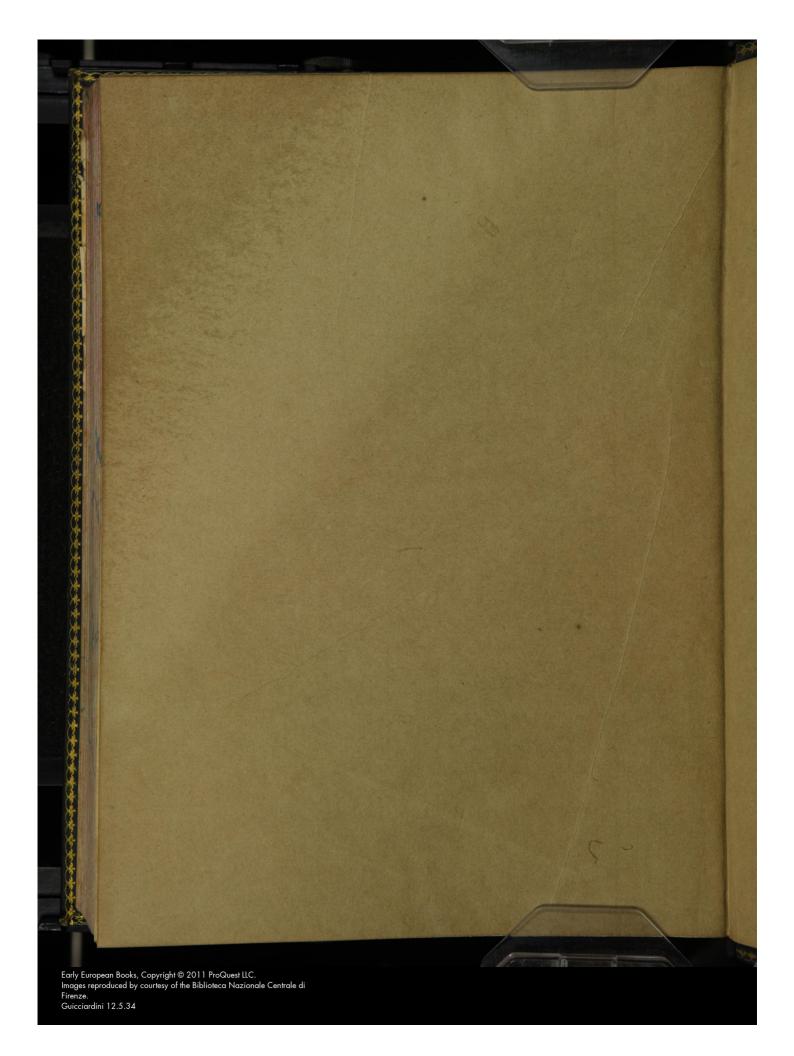

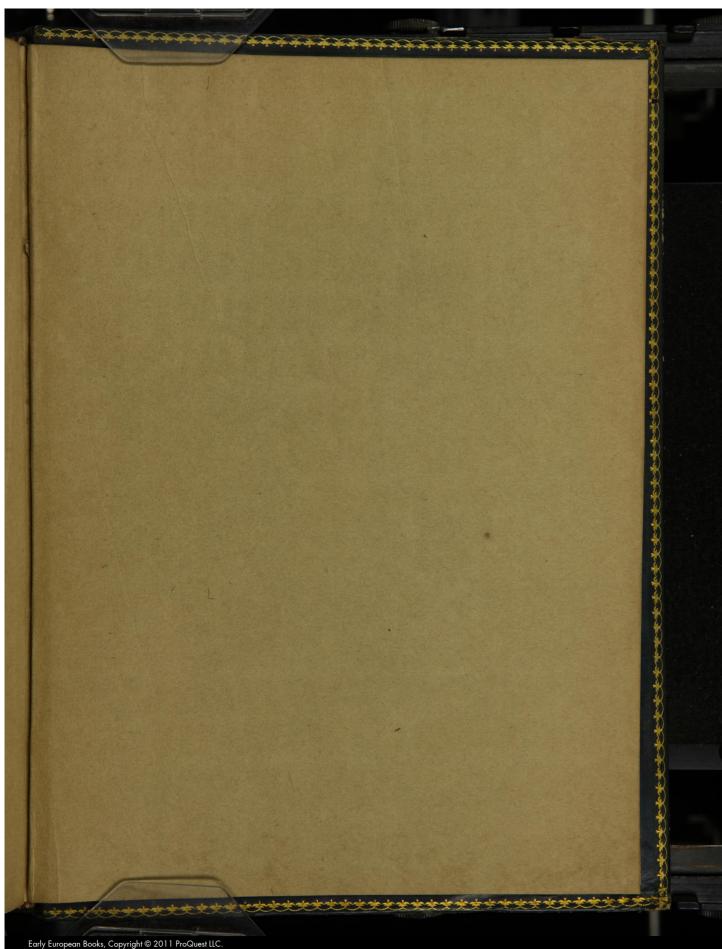



